



NOV 15 1949 15159 10

15

20

30

35

40

#### CRONACA A

storo, se non Andrea de Chambio; et costui havea lire xv lo mese. Et anche Mathio Stupim fu messo sopra a questa monizione 1.

Ancora in lo dicto millesimo, adì otto de marzo, si andò una grida da parte di signuri et degli ufiziali della bancha de' soldati et si nottificavano a zaschuna persona c. 3626como adì 5' del mese d'aprile si si feva uno torniamento in Bologna, suso la piazza, zoè lo martidì de Pasqua; et quisti si deno essere chavalieri et schudieri a sostinire questo torniamento, et debono essere due parte, zoè l'una parte vestiti de biancho et l'altra parte vestiti de rosso; et quisti che sosteranno lo torniamento, quilli dalla parte biancha si aranno uno capeletto di bivera coverto di rose de perle, et quello dal rosso si harave uno altro chapeletto di bivera charichato de gigli de perle.

Et per questa casone li signuri si notificono che zaschuno homo, de che conditione o stato igli fusse, si potesse venire in Bologna sano et salvo, sapiando che non li serave facto despiacere nessuno, salvo che le predicte cose non pertigniano per neguno che fusse sbandezato o rivello del comun de Bologna, et costoro potesseno stare otto di inanzi et otto di doppo che questo torniamento si fesse.

Et cossì si fé fare tucti quisti torniaduri tucti li fornimenti che a lloro bisognavano.

Ma non se ne fé niente, perché non haveno novelle d'Azzo che fu rotta la brighata nostra in Romagna<sup>2</sup>.

In lo dicto millesimo, adì 16 de marzo, venne in Bologna, per podestà et capitanio, misser Vanni de' Castellani dall'Ancisa da Fiorenza, per li segondi sei misi. Al nome de Dio.

31-36. segno d'attenzione nel margine sinistro.

#### CRONACA B

Meser Giovanne Aguto, ingelexe meser Charlo Veschonte, figliolo de meser Bernabò Veschonte Francescho Veschontim da Millano meser Lunchin Novello,

i quali veniano da Fiorenza per andare in Lombardia contra el conte de Vertú suo chuxino. Quisti capetanii aveano l'alturio di Fiorentini e di Bolognesi. Et in quello mese la gente di Bolognesi andoe a campo a Bazano e denoli el guasto e arseno el borgo e con bombarde feceno grandissimo danno al castello.

c. 183b-col.

COME VERONA FUO MESSA A SACHOMANO.

1390. — Meser Ugoloto Bianchardo intrò in Verona del mese de luio con la gente del conte de Vertú con la insegna del segnore de Padoa, mostrando de dare sochorso al popolo, e quando fuoron dentro cridaron: "Viva el conte de Vertú,. Et miseno Verona a sachomano, della quale fuo grandissimo peccato però che molte donne e dongele da bene andono a male e molte ghiexie fuoron robate e violate.

5. Milano] scritto con inchiostro rosso nel cod.

lo comune de Bologna adi primo di mazo in 1390, e così quelo de Fiorenza. E adi 5 del CR. Bolog. dito messe passò le zente di diti sul tereno de Bologna e passono sopra Bazano e si s'acampono a Chalchara, e de li se partino e andono a Crevalchore e li steno perché'l povolo de Bologna

i Il testo A e la Bolognetti dànno la notizia della posa della prima pietra della chiesa sotto l'8 e il 7

giugno rispettivamente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi alla pag. seguente la notizia della sconfitta. 5

Ancora in lo dicto millesimo, adì primo d'aprile, venne in Bologna ambassaduri da Fiorenza et da Vinesia.

Ancora in lo dicto millesimo, adì primo d'aprile si chavalchò tresento lanze de quelle del comun de Bologna et andono in Romagna, suso lo tereno de' Malatesti, per socorere lo conte Zohanne, lo quale era lenze per quelle parte cum una conpagnia ch'era cum lui a uno passo che non se posseva movere; et questa conpagnia si era a posta del comun de Bologna. Ma non piaque a Dio che costoro possesseno havere sochorso, chè tucta questa brigata che gli andò da Bologna', si fu tucta quanta rotta da' Malatesti, che funo tucti fanti da pè quilli de' Malatesti, a li quali si lassono zunzere a uno passo che non ne campò nessuno che non fusse presone, se non Zohanne da l'Agnella, che fuzi, et anche Udonino da Castelmonte. Ma lo conte Zohanne si ridusse alle penne Sam Marino, che li Fiorentini si gli lo racomandono. Sté qui tanto che si convenne riscotere duchati cinque millia, et poi tornò in verso Toschana et poi arivò in Bologna cum tre schalzi. Et questo si pò dire, che questa fu la cominzadigha della guerra del conte de Vertù; et ancho fu grandissimo danno al comum de Bologna, ché convenne rifare questa brigata et dargli denari che haveano denari assai; ché, se non fusse quisti denari che si conveneno dare a costoro, forsi si haraveno facto meglio, et ancho forsi non si cominzava cossì tosto questa guerra del conte se questa rotta non fusse stata; et convenisi rescrivere quante gente nui possevamo havere. Lo nome de quilli chòi che funo rotti, si eno quisti, zoè:

Ugholino de' Ghixilieri, capitanio generale,

CRONACA B

3

10

15

20.

25

30

35

40

CR. Bolog. e la zente d'arme si andono a San Zoanne e deno dredo a costoro, e fone sconfito 300 lanze de quelle del conte de Vertù. E messer Iacomo dal Vermo capitanio de la zente del dito conte se partì con le zente per paura, e partisse adì 15 del dito per canone de quele 300 lanze 45 ch'erano stade rote.

c. 363 a

I San Giovanni in Persiceto.

lo conte da Charrara, Chorrà Prospero, todescho, Parise dalla Moschaglia.

In lo dicto millesimo, adì 9 d'aprile, si tornò tucta la brigata, la quale fu rotta in Romagna, suso lo terreno de' Malatesti, et veneno tucti a pè, so no che gli fu mandato dalli soldà, ch'eran rimasi in Bologna, di chavagli, zoé a quilli capi; ma costoro veneno più svergognati che mai fesse neguno. Vero è che si disse che molto ben se portò lo conte da Charrara, et dissese che parea uno lione dischatenado, che non si volea rendere a nessuno, se non che, in fine, si rese a Pandolfo de' Malatesti. Et Chorrà Prospero si fu preso da Nicholò Malatesta. Questa si fu la mala chavalchata per nui; ma a Dio piaque che cossì fusse.

In lo dicto millesimo si chadde la torre ch'era rinpecto lo spedale della morte , benché la chade che la fu dischavada et c.363 bfu apuntata, et poi gli fu chazzato lo fuocho et fu zitata in terra, perché la feva noglia allo lavoriero de Santo Petronio ; et questo fu adì 9 d'aprile et fu in sabato alle 17 hore.

In lo dicto millesimo, adì x d'aprile, uno forastiero venne in Bologna et misse una corda a traverso la piazza, zoè uno chapo ligato allo palaxio del podestà et l'altro cho' dal palaxio de' nodari. Costui andò suso per questa corda e llì tese una balestra et trella et apichosse cum uno groppo, dico d'uno chavestrello, et tenea per la bocha questo groppo strecto cum li denti et lasavasi chadere zoso. Per certo costui si fé de' più belli atti che mai io viddi 3;

I. segno d'attenzione nel margine sinistro.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

Mesere Zoane Aguto inghelexe e messer Carlo figlolo che fo di messer Bernabò e messer Cr. Bolog.

40 Luchino Novelo e Francescho Vesconte, tuti tre da Milano, veneno a Bologna adì 15 di mazo

1390, e veniano da Fiorenza per andare in Lonbardia adosso al chonte de Vertù so chuxino

La Torre de' Rustigani vicino alla piazza, di cui parlano gli storici e cronisti bolognesi, nonchè il Gozzadini nelle sue *Torri gentilizie*, a tal nome.

doveva essere sulla piazza. Per tale fabbrica furono distrutte molte case e, fra l'altro, anche la torre de' 10 Rustigani sopra ricordata. V. nota precedente.

Nei primi di quello stesso anno il governo bolognese aveva infatti stabilito di costruire un grande tempio dedicato a san Petronio e aveva a tal uopo nominata una giunta di savi o sovrastanti: la facciata

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Uno dei pochi luoghi in cui il cronista nomina se stesso. Non trattasi del Villola, che era già morto da molto tempo, ma di uno dei suoi continuatori. Cf. la Introduzione.

guadagnò de boni denari dalli signuri et dal podestà et d'altre persone; benché ze tochava molto male a vedere atti, ché de uno di inanzi era vignuda la brighà che fu rotta.

In lo dicto millesimo, adì 14 d'aprile, si si fé uno conseglio in Bologna, et questo si fé per chavare certi de bando, che quasi per niente stevano fori de Bologna; et vinsesi a fave che possesseno venire in Bologna che seraveno chavati di bando. Lo nome di quali si sono quisti, in prima, zoè:

Alberto Guidotti, Federigho di Passepoveri, Ghirardo de' Passepoveri, Thomase de' Passepoveri, Beghettolo de' Liazari, Maxe Magnam,

Zohanne Papazom; et funo anche d'altre gente che n'ò dicto di sopra. Costoro erano quasi tucti pollastrazzi.

In lo dicto millesimo, del mese d'aprile, venne in Bologna uno maziero del papa; non so perché ze vignesse.

In lo dicto millesimo, et fu del mese d'aprile, venne novella in Bologna, che li figlioli de misser Guido, signuri de Ravenna, si si ridusseno per cholegadi di Bologna. Et per questo porto di Ravenna' si se possea andare a Vinesia che non era viduto; et fu assai bona novella, ché non si serave possuto andare di llà, se non fusse stato questo passo. Ma credo che costasse de bom denari al comun de Bologna. Et ancho loro non feno danno, perché non sapeano che fusse denari, se non fusse che gli cominzò a usare gente per questo porto, et ancho per lo perdone che, secundo che si

II. possesseno] il secondo nucleo di lettere sse fu agg. sopra la riga nel cod.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. con l'alturio del comune de Bologna e de Fiorenza e del dito mexe pose la zente di Bolognixi [campo] a Bazano, et lì deno lo guasto e arseno lo Borgo e con le bonbarde feno gran dano. La chiexia de San Petronio se comenzò a fondare in su la piaza de Bologna adi 71 de

C. 364 a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il testo B, che pure ha con questo strettissima non avere forse ben avvertito il numero degli i della 5 parentela, pone la data dell'8 agosto: l'errore derivò dal cifra romana viii.

disse, gli valse quello passo più de xx millia duchati; sì che anche loro non feno male a ligarse cum Bolognisi 4.

In lo dicto millesimo, adì 19 d'aprile, si funo achatati dui frati de l'ordine de Sam Domenicho, et funo achatati da Santa Agnese armadi a modo de mondani. Costoro si andavano de nocte per li balli, ballando a modo de mondani, sì che funo prisi et menati al podestà, et funo menati per piazza e dentro de Bologna a quello modo che funo achatati. Lo nome di quali si funo quisti, zoè: Frate Alberto, et costui si era fiolo d'uno messo. Et a questo modo danno asenpio agli altri! Et funo chazati de Bologna.

In lo dicto millesimo, adì xx d'aprile, andò una grida da parte delli signuri, che quilli li quali sono sbandezadi de Bologna, da llì e v dì prosimi che deno vegnire, possino vegnire in Bologna liberamente, sapiando che serebono chavati de bando 2.

Questo si fu perché z'aspetavano la guerra del Conte de Vertù, sì che steva per queste montagne asaissime brigate et tucto el di fevano rubarie et male assai: sì che per questo si mandò questa grida.

Assai ne venne in Bologna et funo chavati de bando, et fulli dato soldo da pè, et funo mandati in verso lo Frignan 3. Feno de gran facti, perché erano delle belle brigate che zi fusse longo tempo, et erano homini da facti. Et fu uno bom facto, ché, se non si fosse facto cossì, tucto el di sereveno stati suso le porte de Bologna. Credo che fusseno circha più de cinquanta, c 3046 che funo chavati di bando; et Abazalino da Monte Albano 1 ne fé una bandiera da pè de 40 fanti.

In lo dicto millesimo, adì 22 d'aprile,

CRONACA B

15

20

25

30

35

40

sugno in 1390, e si si li mixe la prima preda de mano d'uno veschovo e li signori e conta- CR. Bolos.

loncri e massari de le compagnie, e fo in martedi a ore xi; e la prima preda si era a l'arma

del comune de Bologna.

era unito al conte di Virtu per la guerra contro Bo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La notizia fu poi riprodotta quasi testualmente dal GHIRARDACCI, Hist. di Bologna, II, 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi più su, alla p. precedente.

<sup>3</sup> La spedizione nel Frignano fu fatta perchè quella regione dipendeva dal marchese di Ferrara, c quel marchese, insieme col signore di Mantova, si stra dello Scoltenna.

Forse più esatto è il Ghirardacci, Hist. di Bologna, II, 437, che scrive Bagolino. Mont'Albano è una 10 frazione del comune di Zocca, nel Frignano, alla de-

## CRONNEY .1

si ando una grida da parte de' nostri si guni, che tucti li homini de Bologna cittadini at forestieri, da 14 anni in tino a li 10, che zascheduno si dovesse mettere in ordine d'arme; et questo si era perché li contaluni si voleano fare le mostre; et ancho a zascuno era nottiflicato, como la domenicha sequente 1 lo quartiero de porta Sam Piero si dovea fare la mostra cum li quatro soi confalonieri in suso lo campo del merchato; et lo quartiero de Sam Proculo, suso lo campo de Sam Domenicho, lo di sequente; e llo quartieri de porta Stieri suso la salegata de' fra Menuri, l'altro di; e llo quartiero de porta Ravignana su la salegata de strà Maore. Questo si fé perché gli omini si metesseno in punto delle arme perché s'aspetava la guerra dello Conte de Vertude. Ma non se ne fé niente de queste mostre ch'i ò dicto di sopra, perché, se si fusseno facte, forsi che se ne seraveno pentuti, ché mai non zi fu per li dì nostri le più nove gente, ché non z'era se non ghavinegli, et anche pocha gente z'era; ma non fu se non, como ò dicto di sopra, perché gli omini se metesseno in punto d'arme et ancho che gli omini pigliasseno chore.

In lo dicto millesimo, adì 27 d'aprile, venne in Bologna lo conte Zohanne da Barbiano, et scrisse a questo soldo dusento lanze et dusento fanti da pè; et fu facto nostro capitano.

In lo dicto millesimo, adì primo de mazo, venne in Bologna tre trombetti: l'uno si era trombetta del Conte de Vertù, l'altro si era trombetta del marchexe da Ferara et l'altro si era trombetta del signore de Mantoa. Et veneno cum lettere tucti de quisti tre tirranni, conzosiacosa como lo Conte de Vertù, da questo dì inanzi, ello si disfidava questo comune, ma che molto male volentiera lo feva, se non che feva questo, azzò che nui non posessemo dare

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

CR. Bolog. Mesere Ugoloto Bianchardo si entrò in Verona del mexe di luglio 1390 con la zente del conte de Vertù con la insegna del signore de Padoa, mostrando de dare socorso al povolo:

I II 24 aprile, cadendo il 22 in venerdi

aiutorio agli arziguelfi da Fiorenza. Lo como a llui parve, perché si fé suo figliuolo, zoè del Conte de Vertù, zoè che convenia fare quello che volea fare lo Conte suo padre; anche altre cose scrisse assai che molto male gli avea rasone. Lo signore di Mantoa non disse tanto male, se non chomo ello ancho si distidava questo comune, ma non per rasone ch'egli havesse contra de nui. Ma al mio parere non parve che questo marchexe fesse bene, perché ben si so considerare che ogni volta che llo Conte havesse affare in queste parte, non credo che volesse cum lui quisti tirangnelli cossì facti; ma feno a lloro modo. Vegnudi che funo, furono molto bene ricevuti dalli signuri et poi da tucti gli soldati de Bologna, como e' fusseno li ben vegnudi et che queste imbassate gli erano molto chare. Ma è vero che nui gli posseano molto male ricevere, perché per nui non feva punto de havere guerra; ma non si fé questo se non per mostrare che nui non havessimo paura de loro.

Ora Dio z'aiuti e diazi vittoria contra costoro, perché non anno rasone de fare questo, se non che sempre quisti Vescunti anno facto male et sempre anno voluto essere signuri de Bologna 1. Dio z'aiuti.

In lo dicto millesimo, adì dui de mazo, vegnude che fue queste novelle che ò dicto di zà, subbitamente chavalchò tucti li nostri soldati da pè et da chavallo et andono a Castello francho tucti; et questo dì cominzono a correre suso el terreno del marchexe. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo, adì tri de mazo, si fu dato comiado agli trombetti, ch'erano vegnudi da parte del Conte a desfidare questo comune; et funo vestiti tucti e tre di drappo cum quatro arme a zaschuno, tra dinanzi e de dreto, zoè [" libertà , del

CRONACA B

5

10

15

20

25

3()

35

40

e como fonno dentro cridono: "Viva el conte de Vertù", e così mixeno Verona a sachomano. CR. BOLOG. E fo uno gran pechado, ché molte done da bene andono a male e molte chiexie robade.

<sup>1</sup> È chiara qui l'allusione alla presa di Bologna do. più che fece nel 1350 Giovanni Visconti, comprandola dai Pepoli: e non sono da dimenticarsi gli altri numerosi dena, e centativi che i Visconti fecero per riconquistarla quan-

do, più tardi, l'ebbero perduta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Castelfranco dell'Emilia era al confine di Modena, e cioè a contatto col dominio del marchese di Ferrara

# CROSSES A

comun de Bologna<sup>1</sup>, et l'arme de' re di Francia, et l'arme del comun de Fforenza, et tugli dato le risposte a tucti e tre' che alli signuri parve; et tulli dicto che alla pena della forcha si dovesseno apresentare per lo modo che gli aveano vestiti et cum quelle lettere che gli fue date. Vadino in nella malora che Dio li dia, in nella mallora che Dio gli dia.

In lo dicto millesimo, adi 4, venne suso questo contado li nemisi, zoè la brigata del Conte de Vertù, et cominzono a venire al corpo de Rheno. Secundo che se diseva, costoro si erano circha a mille ottocento lanze et circha a sei milia fanti da pè; et eragli cum costoro misser Alberto de' Ghalluzi el figliolo et ancho cum loro si era de' Pepugli 2. Lo capitanio di questa brigata si era misser Iacomo dal Vermo; ma, secundo che si diseva, e' gli era gente assai, ch'erano soi cittadini; brevemente, secundo che si diseva, erano una bella brigada.

In lo dicto millesimo, adì v de mazo, si andò una grida da parte di signuri et de quilli dal monte<sup>3</sup>, che da llì a otto dì proximi che deno venire, che zaschuno andasse a pagare l'estimo suo, zoè a dinari otto per lira; et questa si è la secunda.

In lo dicto millesimo, adì v de mazo, venne novella in Bologna della gente del marchexe, ch'era vignuda alla torre da Chanuli 4; et qui feno molto di soa persona, ché, se non fusse la gente che gli andò, quella torre era perduta, ché zà haveano arso lo ricepto; et quando la gente nostra gli andò, non si tignia se non la terra. Et fu ferito lo capitanio, che steva in nella torre. Idio l'aiuti.

In lo dicto millesimo, al dicto di de sopra, venne in Bologna tresento fanti da piè del contado de Bologna in alturio de questo comune, et funo menati al campo nostro, zoè a Chastello francho.

# CRONACA B

5

10

20

25

40

45

15

30

35

Cumulo del comune di Bologna, istituito per raccogliere i denari occorrenti per la guerra.

<sup>1</sup> Il motto che figurava e figura nello stemma della

città di Bologna. <sup>2</sup> I Galluzzi, i Pepoli e anche i Da Panico, che

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Torre di Caoli o de' Canoli era nel piano ad essi si unirono, erano fuorusciti bolognesi. a nord-est di Bologna, al confine verso Ferrara, ed era <sup>3</sup> È il Monte della Pecunia, come fu chiamato, o stata recentemente fortificata e presidiata.

andò circha tresento lanze suso el contado de Rezo el llì feno una grande preda, secundo che se disse, ché preson circha a v cento chòi de bestie grosse et presuni assai. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo, adì dicto di sopra, li nemisi, zoè la gente del Conte de Vertù, andò a Crevalchore e llì poseno campo.

A quisti dì anche cavalchò gente de' nemisi alla torre della Mulinella et si l'aveno, et subitamente la gittono in terra.

Questa torre della Mulinella, che ò dicto di sopra, mostra che molta chativa guardia si li feva; et perché li strazaroli l'aveano in guardia, secundo che se disse, conveneno paghare in comune duchati mille.

In lo dicto millesimo, adì 9 de mazo, venne novella in Bologna che la gente del Conte si conbateano Crevalchore, et in Crevalchore non era soldà nessuno, se non, como a Dio piaque, entrò in Crevalchore lx fanti da pè; et fu una bona novella, ché forsi arebeno hauto lo castello se non fusse costoro ch'è lì intorno, ché sempre costoro da Crevalchore funo quasi de quella razzina de quello bissom<sup>2</sup> che per la guerra de misser Bernabò fu la prima fortezza che se perdé, et ancho mostra che zà costoro fevano conseglio tra loro che lo castello si dovesse dare al Conte de Vertù, di concordia, senza aspectare altra forza. La brigata, che gl'intrò intese questo facto et subitamente gli misse la mano adosso et funo menati a Bologna et funo missi in presone. Dio z'aiutò a questo facto.

In lo dicto millesimo, adì xi de mazo, cavalcò circha a dusento lanze suso el Fregnan et li feno una gran presa, secundo che si disse; disse che i preseno ben circha a mille chapi di bestie et presuni assai. Andogli Androlim Trotto et Bazeliero da Monte Garù 3 cum la brigata soa.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

esistenti e non facilmente identificabili. Credesi che 5 fossero vicino al castello di Monfestino, nella montagna di Modena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Condotti, a quanto scrive il Ghirardacci. dall'Hawkwood.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il <sup>a</sup> Biscione ", l'arma dei Visconti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Montegarullo, località e castello non più ora

# CRONACA .1

In lo dicto millesimo, adl 13 de mazo, venue novella in Bologna che l'era preso circha a cento boni chòi della brigata del Conte de Vertù. Unde per questo andò una grida da parte di signuri anziani che significavan como questo, che ò dicto di sopra, si era vero, et che zaschuno al quale piacesse de andare al campo si andasse a Sam Zohanne in Prezexedo ', dove era il campo nostro, sapiando che lo di sequente lo conte Zohanne si volea dare bataglia agli nemisi; et che zascuno, el quale non havesse de l'arme, si andasse a lloro ché gli ne farebono dare; sì che dico cossì che tanta fu l'alegreza delli cittadini como costoro erano rotti, unde per questo credo in bona fé che gli andasse di Bologna, zoè cittadini et contadini et conpagni, più de xii milia christiani, ché, secundo che se disse, tanta era la moltitudine della gente, ch'era in Sam Zohanni, che gli omini non gli posseano stare; et andogli Nanne de' Ghozadini, lo quale era de' diese della balia, et andogli Zohanne di Zipriam, offiziario al monte, cum dui mulli charichati de dinari per dare a li soldati le soe paghe. Et a Sam Zohanne stetteno dui dì; e misser Prindiparte dalla Mirandola fu preso dal comun de Bologna et venne a Bologna.

In lo dicto millesimo, adì 14 de mazo, venne in Bologna misser Zohanne Aghuto<sup>2</sup>, lo quale era inghilexe; et venne da Fiorenza et venne forsi cum xv lanze, et andò lo dì sequente al campo nostro a Sam Zohanne<sup>3</sup>, benché credo che fusse lo terzo dì.

In lo dicto millesimo, adì xv de mazo, venne novella in Bologna che lla brigada, zoè la brigada del Conte de Vertù, la quale si era a Crevalchore, si partivano tucti quanti, et cossì tutti si fuzino et andossene in soe contrade; ma credo che se ne fugisseno perché l'altro dì si se gli dovea dare battaglia, et anche videno che l'era tanta la moltitudine, ch'era zunta in llo

24. balia | corrette su bilia nel cod.

# CRONACA B

40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Giovanni in Persiceto, ora Persiceto, co mune del circondario di Bologna.

<sup>2</sup> L Hawkwood.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> San Giovanni in Persiceto, di cui sopra si è 5 parlato.

campo nostro, et ancho perché misser Zohanne Aghuto si era anche lui vegnudo al campo nostro; sì che credo che se ne andasseno per paura. Et partinse la nocte, che non si seppe mai che se ne fusseno andati, so no che li fummi grandi se videno la mattina, ché fichono lo fuocho in le tabine e chase et ancho in lo ponte della porta de Crevalchore; et ancho chazono lo fuocho in uno ghatto, lo quale gli aveano facto in nella fossa, che se disse che questo ghatto si era uno de' begli lavorieri che se vidde mai da opera da conbatere. Et subbitamente tucta la brigata nostra, ch'era a Sam Zohanne, venne qui a Crevalchore, da pede et da cavallo, crezendo de chatare alcuno de costoro; ma non chattonno nessuno, se non che entrono in Crevalchore. Et per certo, secundo che se disse, se gli fusseno anche stati uno dì, si haraveno hauto Crevalchore, ché mai non se vide cose cossì maravigliose como quelle ch'egli aveano facto; et brevemente, feno uno grande danno. Dio z'aiudò.

In lo dicto millesimo venne in Bologna misser Charlo de' Vescunti et uno suo fratello 1, forsi cum x lanze; et veneno de Thoschana adì 16 de mazo.

In lo dicto millesimo, adì 17 de mazo, venne in Bologna circha da cento fanti da pè; costoro si erano della brigata de' Fiorentini, et erano scripti sotto misser Zohanne Aghuto.

A quisti dì venne in Bologna ambassaduri da Fiorenza, che de continuo ze ne stava.

In lo dicto millesimo, adì 19 de mazo, venne in Bologna misser Luchino di Vescunti<sup>2</sup>, et venne forsi cum xx lanze, ch'era a soldo de' Fiorentini; partisse lo dì sequente et andò al campo nostro.

zugno, venne in Bologna misser Ugolino del Prevede, lo quale andò al re de Franza per ambassadore; et romasigli misser Zohanne Aristotile et Pedruzo di Bianchi.

CRONACA B

0

10

15

20

15

3()

35

40

Carlo figlio di Bernabò Visconti in opposizione Luchino Novello col conte di Virtù Il fratello che qui si ricorda è Vidi la nota antecedente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luchino Novello Visconti figlio di Bernabò.

(. 308 a

## CRONACA A

In lo dicto millesimo, adi 4 de zugno, venne la brigata del Conte de Vertu al Borgho<sup>1</sup>, et veneno per pigliare la scorta che dovea andare cum la vittuaria, che dovea andare al campo nostro; non gli venne tacto, ma preseno bestiame assai et presuni, et funo circha a tresento lanze: brevemente, gli feno uno gran danno.

In lo dicto millesimo, del mese de mazo, zoè all'usita, chavalchò tucta la nostra gente da cavallo et da pè et andono a pore champo a Bazano , et qui stetteno forsi dodeci di et feno uno gran danno de torglie quante biave e' gli era; et poi andono a Nonantola e llì feno lo simigliante; et poi se partino et andono a Piumazo et qui ancho feno lo simigliante.

In lo dicto millesimo, adì 7 de zugno, venne novella in Bologna che lo Bisdomino', lo quale è suso lo Ferarese, la gente nostra si l'avé et havelo per forza, et ancho haveno la torre dalla Pontonara; et qui guadagnono tanta robba che fue impossibile; et feno grande danno d'ardere di chase, et cossì di rubbare et de pigliare presuni et bestiame al suo senno; et brevemente, gli feno una gran preda. Et arse questa bastía de questo Bisdomino, et non la seppeno tenere, ché era una bona cosa se l'avesseno saputa tenere, ma non fu se non per pocho sapere, ché gli andò dui massari, che non sapeno che ssi fesseno; et fuzzi uno gran dire. Et anche de questa preda ne fu trattanà assaissima, ché grande costione fu tra fanti da piè et da chavallo, che mostra che Parise dalla Moscaglia, che gli andò, fé' questo trafugamento di questa robba.

Et funo questa brigata, che gli andò,

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

Bologna, nella pianura, aveva una forte bastia che pure 10 fu occupata. Tanto la fortezza di Visdomini quanto la torre della Pontonara, che erano di fronte, sono spesso ricordate nelle lotte fra Bologna e Ferrara nel medioevo.

<sup>3.</sup> de Vertu] parola aggiunta sopra la riga dalla

stessa mano, ma con inchiostro diverso - 13. forsi] segue nel cod. des cancell.

<sup>1</sup> Borgo Panigale, comune alle porte di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bazzano era allora tenuta dalle genti del marchese di Ferrara, e così i luoghi che più giù si ricordano di Piumazzo (comune di Castelfranco dell'Emilia) e Nonantola.

<sup>3</sup> Visdomini, località del Ferrerese, al confine con

forsi dusento fanti et cinquanta lanze; et anche gli andò lo comun de Cento et de Sant'Agada 1. Brevemente, quisti erano de belli fatti che se fusseno facti da qui indreto, se havesseno saputo tegnire questa bastia de questo Bisdomino. Et fune aducto l'arma del marchexe in Bologna et fu messa al palaxio di signuri cum lo capo di sotto, et fu tucta strasinada dalli fantisini; et cossì adusseno una campana, ch'era in questo Bisdomino, et fu apichata al palaxio del podestà.

Ma despazando in poche parole a queste cose qui dicte di sopra, se gli fusse andato altre teste che non gli andò, si serave tignuta questa bastia, et anche questione non se serave apudo fra li soldati, per lo modo che fu.

Al nome de Dio, amen. Et fu merchori dì, la mattina, alla xi hore, adì 7 de zugno 2, che fu messa la prima preda in lo fondamento della chiesia de Santo Petronio, et fu di verso la chiesia di Santa Maria de' Rustigani. Questa preda si s'adusse da Sam Piedro e Ilì fu sagrada. Questa preda si fu aducta per mano de dui confalonieri de populo, lo nome di quali si funo quisti:

Benzivenne da Castello,

Nicolò dalla Foglia, nodaro; et fu conpagnata cum li signuri et collegii, et cossì cum tucta la cherisia de Bologna; et cossì sonò le canpane de quanto la dicta preda fu messa in lo fondamento, et tenesi serato la matina de fino a terza. In questa preda si gli era scolpita l'arma del comun de Bologna.

In lo dicto millesimo, adì otto de zugno, venne la nostra gente in Bologna da campo tucta quanta, salvo che rimaseno certi alle castelle.

In lo dicto millesimo, adì xx de zugno,

20. nel margine sinistro: 1390 - segno d'attenzione nel margine sinistro - 30. segno d'attenzione nel margine sinistro; segue nel manoscritto in inchiostro rosso la parola francho.

# CRONACA B

10

15

20

25

30

35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sant'Agata bolognese, comune del vircondario <sup>2</sup> Veramente il 7 giugno èra un martedi. 5 di Bologna a nord, nel piano.

# CRONACA .1

venne suso el contado de Bologna la brirata del Conte de Vertù, et veneno alle
turre della Samozza e li steteno sette di;
et secundo che si disea, costoro erano ben
don millia lanze et ben più de seicento
tanti a piè, tra balestrieri et tanti. Secundo che si disea costoro, zoè li nemisi, erano ben doa millia lanze et di bella brigata
et grande, ché troppo era maore brigata
che non fu l'altra, che venne l'altra volta.

In lo dicto millesimo, adì xx de zugno, venne in Bologna Astore de' Manfridi et venne cum circha a Lxx lanze; venne perché disse ch'ello si volea essere cum lo campo nostro, et venne solamente de soa volontà; disposò in chasa de misser Egano de' Lambertini. Fugli facto de grande honore.

In lo dicto millesimo, adì xxi de zugno, venne in Bologna circha a 4 cento fanti da pè della brigata d'Astore. Costoro erano de Valle de Lamone <sup>2</sup>, che funo una bella brigada.

In lo dicto millesimo, adì XXI de zugno, andò una grida da parte de li signuri che zaschuna persona, cittadino et forastiero, al quale piacesse de andare al campo nostro, che al sono della canpana del comune gli fosseno in punto, cunzosiacosaché lo dì sequente si voleno dare la bataglia a li nemisi, sappiando che uno di signuri anziani si gli andava, lo quale havea nome misser Basotto da Argile; et a chi piacesse de andare et non havesse de l'arme, si andasseno a coloro ch'erano sopra zò, che gli ne fareveno dare.

Subbitamente fu dato alla campana che ogni homo si dovesse mettere in punto, sapiando che, in sulla terza, misser Basotto et Astore 3 voleano andare fuora; et subitamente ogni homo fu in punto et subbito si ricolseno in piazza et andono alla Zertosa 4. Lo cho' del populo si era uno cavaliero dalla Masom, et brevemente, gli tenne dre-

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

<sup>1</sup> La Torre della Samoggia, o Samoggia, frazione del comune di Savigno, circondario di Bologna, nel piano, a ovest.

3 Astorre o Astorgio Manfredi di Faenza.

5 ai

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Val di Lamone, fiume del Faentino.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Certosa alle porte di Bologna a ovest, ai piedi del Monte della Guardia.

to gente assai; et qui stetteno la nocte sequente, zoè alla Zertosa.

Lo campo nostro, zoè lo conte Zohanne et misser Zohanne Aguto et gli altri capi grossi cum la brigada soa si andono a Chasalechio, perché si dubitava che non venisseno al ponte a pore lo campo lì; sì che, per questa casone, lo campo andò in quelle parte, como ò dicto di sopra; et qui stecteno uno dì et una nocte.

Lo di sequente si parti lo nostro campo da Chasalechio et dalla Zertosa et andosse a pore canpo al ponte di Reno 1, et tanta era la moltitudine della gente che pendevano suso per la gliara de Reno, per in fine in nello borgho de Sam Felixe.

A quisti dì li nemisi, ch'erano alle turre della Samoza<sup>2</sup>, si veneno a Unzola<sup>3</sup> et al ponte de Lavino ' a pore campo, et qui si feno forti cum roste et cum cose assai; et ancho ruppeno lo ponte de Lavino, perché ancho loro dubitavano di nui, perché vedeano che llo campo nostro era molto grosso. Ardevano et fevano gran danno.

A quisti dì misser Zohanne Aguto et el conte Zohanne 5 capitanii della gente nostra, si mandono Zuzo trombetta al campo delli nemisi a dirgli che, si voleano ricevere lo guanto della bataglia, che nui eravamo presti; onde per questo si risposeno como igli non erano vegnudi per tore bataglia, anche erano vegnudi per ardere et per fare ogni male che sapesseno, ché, se voleano dire altro, che ssi fesseno inanzi, et che quando gli piacesse de vegnire che vegnissono.

Za erano stati tre di a queste parole inseme, che altre risposte non haveano, se non che un'altra volta gli fu mandato questo Zuzo nostro trombetta a sapere se elli volevano accettare questo guanto; et mai non volseno udire niente.

A questa volta li nemici si riteneno Zuzo nostro trombetta, perché se voleano mettere in ordine de partirse; et cossì se

CRENACA B

5

10

15

20

30

35

40

45

condario di Bologna, a ovest.

4 Ponte della via Emilia sopra il siume Lavino, che scorre a pochi chilometri a ovest di Bologna.

<sup>5</sup> Giovanni da Barbiano

<sup>1</sup> Il ponte che è sopra il Reno, lungo la via Emilia, a breve distanza dalla città, a ovest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra, pp. 414, n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anzola, nel comune di Anzola dell'Emilia, cir-

## CRONACA .1

partino' et andossene tucti, salvo che, quando funo quasi tucti partiti cum lo campo, lassono Zuzo trombetta. Et qui teno grandi tuochi in Unzola ' et in tucte quelle parte. Partiti che funo, venne Zuzo ai campo nostro et disse como li nemisi s'erano partiti.

Subbitamente si raunò lo campo nostro da piè et da chavallo, et tucti gli teneno dreto de fino a Confortino<sup>2</sup>, et qui preseno Fazim Cane cum certe altre gente; et qui stecte lo nostro campo tucta la notte et poi se ne veneno a Bologna, sì che pocho si fé. Et fu per lo meglio che bataglia non se desse cum chostoro, perché tale diseva': "Battaglia, battaglia,, che voraveno essere stato a una minestra de chauli.

Ma possemo dire che Dio z'aiutò, ché se costoro non se ne fusseno andati, che male per chi se sia et triste le fameglie et anche forsi pocha biava si arave ricolto. E la chasom perché se partino fu perché gli mandò a dire lo Conte de Vertù, zoè che per lo meglio che possesseno ritornarsi indreto igli se partisseno.

Ma dico cossì che lo campo nostro maore danno fé che non fé li nemisi, da l'ardere in fuora; ché chi havesse vezudo le cose como stevano suso in quelle parti dove era stato lo campo nostro, era una schurità a vedere, ché de biave et de vide et d'ogni cosa haveano facto macho.

In lo dicto millesimo, adì 24 de zugno, venne tucto lo nostro campo, zoè quilli da pè et Astore 3 et misser Basotto 4, che veramente, secundo che se stimò, gli andò de Bologna, tra forastieri et cittadini, che furono circha ben vi milia Christiani, senza taglie del contà, che gli andò.

In lo dicto millesimo, adì 25 de zugno, venne in Bologna da Fiorenza 3 cento fanti da pè. Costoro si erano da Fiorenzola, del contà de Fiorenza.

In lo dicto millesimo, adì 26 de zugno, venne la frascha in Bologna, et questa frascha fu messa alla renghirola delli CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

1 Vedi sopra, p. 415. nota 3.

vicinissimo alla città di Bologna.

c. 3-0 a

<sup>3</sup> Astorre de' Manfredi di cui si è parlato più su. 5 \* Bassotto d'Argile, ricordato più sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Località non ben precisabile non molto distante da Samoggia. Da non confondersi con un Confortino

signuri, cum trombe et cum sono de canpane del comun tucte et quelle de vescoado; et qui suso questa renghirola si se lesse lettere, che veniano da misser Francesco zovene da Charara, che dicevano como adì 19 del presente mese ello si era entrato in Padoa et havea ogni cosa, salvo che lo castello et la cittadella. Et anco notilicava como ello non era intrato in Padoa per tradimento, ma era entrato per questo modo, zoè che adí 19 de zugno, como ò dicto di sopra, ello si venne apresso le porte de Padoa cum trombitti, sonando et digando, como da questo di innanzi ello si diffidava Padoa. Vezendo questo, li cittadini si roppeno lo muro de Padoa et mandono a dire a misser Francesco ch'ello si dovesse vegnire sicuramente dentro, sapiando che igli lo voleano per suo signore; et chossi fé, perché anche cum lui havé gente et ancho aspetavano lo duxe de Baviera, che dovea vegnire in suo aiutorio cum doa millia lanze. Unde, per questa allegrezza cossì facta, si se tenne serato in Bologna dui dì, et gram fuochi et bagurdi si fé, per questa allegrezza, et ancho, per questa allegrezza, si fu vestito quello che adusse la frascha.

In lo dicto millesimo, adì 27 de zugno, ritornò misser Zohanne Aguto in Fiorenza 1.

In lo dicto millesimo, adì 28 de zugno, venne novella in Bologna che Astore de' Manfridi et Andrillino Trotto si ruppeno fra Charlo e Ramazotto cum cento lanze, et preseno cavagli et bestiame assai et presuni. Secundo che se disse, fu una bella preda.

In lo dicto millesimo, adì 28 de zugno, venne in Bologna ambassaria del duxe de Baviera 3, et secundo che se disse, costui misi venne perché voleva' che lli pacti, che nui haveamo promesso al duxe, che nui si l'atendesimo. Fugli dicto che ogni cosa, la

38. bella] il b fu corretto su un p che prima esisteva

CRONACA B

5

10

15

3()

25

30

35

40

45

<sup>4</sup> Sulla venuta a Bologna di Giovanni Hawkwood

da Firenze, vedasi sopra a p. 410. 31-36.

" Alberto I du a della Blessa Baviera

quale nui gli aveam promesso, ch'erano aparechiati, et che trovasse pure modo che li l'iorentini tesseno pure lo suo dovere. Et cossì se parti lo terzo di et andò a l'iorenza et disse como lo duxe, ogni volta che nui ressino quello che gli aveamo promesso, che lo dicto duxe subitamente si serave a l'adoa cum 3 milia lanze.

In lo dicto millesimo, a quisti dì, venne novella in Bologna che misser Zohanne d'Azzo era morto, lo quale era in la guerra da Siena. Credo che li Fiorentini gli aveno una grandissima colpa a farlo morire, perché, secundo che se disse, costui fu atossichato, et costui che ll'atosichò fu squartato da' Senisi. Ma fu una grandissima allegrezza a' Fiorentini, perché sempre era stato suo nemico; et cossì, morto che fu costui, parve che più la guerra di Thoschana non fusse.

In lo dicto millesimo, adì 28 de zugno, venne la frascha in Bologna di Verona; questa frascha fu messa alla renghirola del palaxio di signuri cum gran trombaria et suoni de campane. Et venne lettere di mano d'Astore da Faenza et disse como ello si significava a questa signoria ch'ello si havea ricevute lettere da madonna Samaretana, la quale era stata mugliere del signore de Verona et signi avea scripto como gli cittadini di Verona et de Vicenza e doe castelle s'erano levate a romore, gridando: "Viva Cam Francesco dalla Schala, et mo-ra, et mora el conte "; unde per questo in Bologna gran festa si fé.

Ma pocho sappeno et pocho senno haveno in loro, perché non si sapeno tenersi inseme; et chi volea populo et chi volea questo Cham signore; et per pocho senno ch'egli aveno in loro, misser Iacomo dal Vermo, cum circha mille lanze, 'entrò in Verona, et brevemente, la miseno a sachomanno, che ne fu uno grandissimo danno; et brevemente, ogni homo fu messo a sachomanno, et mostra che non feno difesa

CRONACA B

15

20

25

30

35

40

45

Astorre Manfredi.

c. 371 a

1387 dal dominio di Verona dalle armi di Giangaleazzo Visconti.

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Samaritana di Guido III da Polenta che era stata moglie di Bartolomeo dalla Scala scacciato nel

nessuna. A Vicenza mostra che fesseno altramente, ché non li lassarono entrare forastieri nessuno da là dentro, ma si tenea che fusseno racomandati del conte de Vertù, secundo che si disse.

In lo dicto millesimo, adí dui de luglio, si venne in Bologna la frascha et disse como Monteonbraro i si era dato al comun de Bologna, lo quale era del marchese da Ferara et era dentro lo Fregnam; mostra che se havesse per bataglia, perché de continuo steva entro el Frignam circha a v cento fanti e Squanzi marzi cum 30 lanze et lo capitanio della montagna a posta de' Bolognisi.

In lo dicto millesimo, adì 3 de luglio, si partì da Bologna lo conte da Charrara et andò a Padoa et lassozi la brigata, ch'egli avé cum lui scripta a questo soldo, et romase per so cho' Corrà Prospero.

In lo dicto millesimo, adì otto di luglio, venne in Bologna Pedruzzo di Bianchi, lo quale era andato per ambassadore al re de Franza, et misser Zohanne Aristotile et misser Ugolino del Previde. Misser Zohanne Aristotile morì a Zenoa<sup>2</sup>. Costoro dui funo facti chavalieri di mano del re di Franza, ma feno che assaissimi denari si spese a l'andata loro, et niente fu facto.

In lo dicto millesimo, adì 9 di luglio, mandò li Bolognisi lo conte Zohanne 3 suso lo contà de Ferara, suso la riva de Po, cum v cento lanze et mille fanti a pè; et andò cum lui Zohanne Doretto, lo quale era de' x della bailia, et qui arseno più de dusento chase, tra medali e case da chuppi, et preseno bestiame assai et presuni; et qui stetteno tri dì et poi tornono in Bologna.

In lo dicto millesimo, adì x de luglio, venne in Bologna ambassaduri da Padoa; et fugli facto grande honore.

In lo dicto millesimo, adì xv de luglio, andò misser Luchino Novello a Padoa 4.

In lo dicto millesimo, adì dicto, venne novelle in Bologna che l'era morto lo papa CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

43-47 a proposito di Ugolino de' Preti ("Previde ").

3 Giovanni da Barbiano, capitano dei Bolognesi.

<sup>4</sup> Luchino Novello Visconti fratello di Carlo i figlio di Bernabò

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montombraro o Monte Ombraro nel Frignano, frazione del comune di Zocca, al confine bolognese, contrastato sempre tra Bologna e il dominio estense.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di questa ambasceria si parla sopra a p 411,

# CRONACA .1

de Roma, zoè papa Urbano; et non tuvero.

In lo dicto millesimo, adi 10 de luglio, andò una grida da parte de misser lo podestà et chapitanio che tucti li cittadini de Bologna, che abitavano in nelle terre de' nemici nostri, si dovessero vegnire in Bologna tra lì e x dì, salvo che le predicte cose non se intendevano per nessuno, lo quale fusse rivello de questo comune.

In lo dicto millesimo, del mese de luglio, andò Zohanne de Ludovigo da Monterenzoli, lo quale era de' diese della bailia, a Vinesia, per ambassadore de questo co-

In lo dicto millesimo, adì 17 de luglio, chavalchò lo conte Zohanne da Barbiano, capitanio della gente del comun de Bologna, alla Mirandola; et lì feno una grande preda; et brevemente, feno uno gran danno.

In lo dicto millesimo, del mese de luglio, corse lo conte da Charrara suso lo contado de Ferara in luogho dicto lo Polexem<sup>2</sup>, e llí fenno uno gtande danno d'ardere et de pigliare homini et bestiame; et questo fu la prima chavalcata che feno quilli da Charrara contra al marchexe. Al nome de Dio et de bona ventura.

In lo dicto millesimo, adì 19 de luglio, venne in Bologna una frascha como Monte Cristiolo <sup>3</sup> si era dato al comun de Bologna, lo quale era in Fregnan. Et secundo che se disse, questo castello s'avé per forza per lo capitanio del comun de Bologna, che steva per la montagna; et lo capitanio si era lo capitanio della montagna, che steva cum gente da pè et anche da chavallo <sup>4</sup>.

In lo dicto millesimo, adì 29 de luglio, cavalchò la gente del comun de Bologna et andono in Lombardia, zoè a Rezo et a Parma et su per lo contà de Modena; et lo capitanio della gente del comun de Bologna si era lo conte Zohanne 5, e lo capitano

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

quistato dai Bolognesi, come vedemmo sopra. Cf. Tr-RABOSCHI, Diz. stor. top., II, 67.

c : a

<sup>4</sup> Della residenza nel Frignano di questo "capitano della montagna", si è già parlato sopra quando 10 s) accennò alla presa di Monte Ombraro.

<sup>🧦</sup> Giovanni da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si allude forse a Urbano VI, se non chi cra morto il 15 ottobre del 1389. Che si legga crioncamente Urbano in luogo di Bonifazio (IX)? V. n. 1 a p. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Polesine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monte Questiolo, località nel comune di Zocca, non distante da Monte Ombraro che era stato già con-

della gente de' Fiorentini si era misser Zohanne Aghuto; et erano in tucto circha a mille lanze et v cento fanti a piè et era tucta bellissima gente. Et cum costoro era uno todescho, ch'era ambassadore del duxe de Baviera 1. Et portonno uno penon a l'arme del re de Franza et uno a l'arma di questo duxe di Baviera; et como ò dicto di sopra, andono in Lombardia et qui haveno vittuaria assai, et qui non feno danno nessuno, né di pigliare homini, né bestiame. Anche, como funo in là, mandono la grida che zascuno possesse venire al campo a adure robba et quello che gli piacesse, sapiando che non gli serave facto despiazere nessuno. Et qui steno de molti di et non feno facti nessuno, ché lli venne fallato lo pensiero, ché credeano de fare rivellare de quelle terre et castelle, et haveano menado secho misser Charlo di Vescunti; et brevemente, qui feno pochi facti.

In lo dicto millesimo, adì primo d'agosto, venne in Bologna la frascha de Monte Alto<sup>2</sup> et della Rosa<sup>3</sup> et del Ponte<sup>4</sup>, le quale erano tre castelle et erano im Fregnam, et si se chiamono racomandati al comun da Bologna.

In lo dicto millesimo venne novelle in Bologna che lo duxe de Zenoa fu chazato fuora di Zenoa, et cossì ne fenno un altro <sup>5</sup>. Costui si era ghibellino et si era molto amico del conte de Vertú, sì che lo comune di Zenova si non n'era contento; onde per questo si fu chazato.

In lo dicto millesimo, adì 4 d'agosto, fu rotto lo campo del comun de Bologna, lo quale era in Frignam; et qui mostra che fusse una grande baruffa. Et la notte sequente li cavalchò ' de Bologna l lanze et

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

. (7)

32. segno d'attenzione nel margine destre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> All'ambasciatore del Duca di Baviera si accennò più su a p. 417, 40 sg.

Montalto, piccola località o frazione nel comune
 di Montese, verso Zocca, alla destra dello Scoltenna.
 Ci. Tiraboschi, Diz., II, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> È la Rosola, frazione del comune di Zocca nel Frignano, alla destra dello Scoltenna, vicino a Montequestiolo e Montalto.

fill Chirardacci lo chiama Castello cel Pente, la 10 località che difficilmente può ora identificarsi non do veva essere l'ontana da Rosola ca Montequesticlo e ca Cassellano, nel Frignano alla destra dello Sciicana:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si allude ad Antoriotto Adorno doge di Genova, che ribunziò il 3 agosto del 1300 : 21 sucresse Gia- 15 como Campofregoso che restò nel dogado meno di uruno.

# CROSSES 1

dusento fanti el rinfrescono uno pocho la brigata el l'engli schorta a zo che pli possesono stare.

In lo dicto millesimo, adì otto d'agosto, venne circha a 4 cento lanze del marchese suso questo contà et andono a Medisina!: et fenno gran danno d'ardere case et pigliare homini et bestiame assai, et brevemente, fenno gran danno. Idio gli dia lo malanno.

In lo dicto millesimo, adì xi d'agosto, ritornò Zohanne da Monterenzoli da Vinesia.

In lo dicto millesimo, adì xii d'agosto, venne in sul contà de Bologna circha a mille chavalli de brigate del Conte de Vertù, et veneno a Bagnarola et a Sam Martim in Argile, et cerchonno tucte quelle parte et li feno uno gran danno d'ardere case et de pigliare homini et bestiame assai; et li feno uno gran danno.

In lo dicto millesimo, adì 14 d'agosto, ritornò lo campo del comun de Bologna, lo quale era in Lombardia, verso Regio et Parma; et li feno assai pizoli facti a una tamanta gente, che gli andò.

In lo dicto millesimo, adì dicto di sopra, si fé uno conseglio in Bologna di vi cento; et questo fu perché funno facti cittadini de Bologna tucte quelle gente de quelle castelle de Frignam, che s'erano dati a questo comune 5, et cossì fu facto che quelle castelle se chiamasseno che fusseno del contà de Bologna; et fu facto una provisione che neguno usasse dire lo contrario di questo che ò dicto di sopra.

In lo dicto millesimo, adì 19 d'agosto, andò Zohanne de Ludovigho da Monterenzoli per ambassadore a Padoa 6 et uno de' diese da Fiorenza, et feno la via per da Vinesia et portonno de gran denari cum loro, per paghare lo duxe de Baviera e lla brigata che gli era.

CRONACA B

15

10

20

25

30)

35

4()

cariato di Budrio, circondario di Bologna.

E cioè Monte Ombraro, Monte Questiolo, Ro sola, Montalto ecc., ossia buona parte dell'alto Frignano, 10 alla destra dello Scoltenna.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lo stesso che era andato ambandatore a Venezia. Il Duca di Baviera era al soldo di Bologna e di Firenze, come da patti con esso stabiliti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Medicina, comune della provincia di Bologna, nel piano, più volte ricordato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sull'invio a Venezia del Monterenzoli vedasi sopra a p. 420, 17-21, in questo stesso anno.

<sup>3</sup> Bagnarola, frazione del comune di Budrio, circondario di Bologna, nel piano.

<sup>4</sup> San Martino in Argine, località dell'antico vi-

In lo dicto millesimo, del mese d'agosto, andono per ambassaduri a Fiorenza quisti, zoè:

Mestro Antonio de Vicenzo, mestro Domenegho, rachamadore'.

In lo dicto millesimo, adì 21 d'agosto, morl Piero de Noch, lo quale era de' dieci della balía; et fu sotterato a Sam Domenico, et fugli facto grande honore.

In lo dicto millesimo, adì 26 d'agosto, venne in Bologna uno correro cum lettere da parte del duxe de Zenova, et disse como ello era facto novamente duxe di Zenova, et como ello voleva essere amico di questo comune; et per questa casone fue vestito questo correro da questo comune di scharlatto.

Fu assai bona novella, perché l'altro si feva amicho del Conte de Vertú.

In lo dicto millesimo, adì 30 d'agosto, venne in Bologna la frascha de Monte Battaglia, che s'era reso al comun de Bologna 2.

Fu bona novella, ché questo castello costa al comun de Bologna più denari che non pesava.

In lo dicto millesimo, adì 30 d'agosto, cavalcò lo conte Zohanne cun 4 cento lanze cum carraria assai, per andare alla bastìa da Farinara 3; ma non possenno fare niente per casone delle grande rugnerie.

In lo dicto millesimo, adì dicto di sopra, tornò gli ambassaduri nostri ch'erano andati a Fiorenza, zoè:

Mestro Domenicho, rachamadore, mestro Antonio de Vicenzo, muradore, o vero ingegnero 1.

In lo dicto millesimo, adì dui de settenbre, venne in Bologna da Fiorenza cento lanze; lo cho' si era lo conte dalla Inghuillara.

In lo dicto millesimo, adì 4 de seten-

38. de] aggiunto sopra la riga dalla stessa mano del cod.

<sup>1</sup> Il Ghirardacci nota che si tratta di Antoniotto Adorno, ma è da avvertire che l'Adorno tornò nel dogado soltanto il 9 aprile del 1391.

Monte Battaglia, luogo ora scomparso, che cra situato nel Frignano a destra dello Scoltenna, in sito questa stessa pagina alle II. 20

CRONACA B

10

15

20

25

30

30

10

3 Farinara, loc dità della pianura bolognese, orgi scomparsa.

1 Alla loro andata a Firenze si accenna sopra in

non molto distante da Montombearo

10

# CRONACA B

## CROSSES A

bre, venne in Bologna 'a trascha, et fu una domenicha mattina: et venné lettere dal signore de l'adoa, soc da misser Francesco zovene, como ello nottifucava a questa signoria, como la gente, la quale era in lo castello di Padoa et della cittadella, si erano conposti cum lo capitanio della gente soa, che, adì 26 del mese d'agosto passado, se socorso non gli venisse dal Conte de Vertu et che la gente soa la quale era atorno a queste doe fortezze non fusseno rotti, che a misser Francesco zovene se volevano rendere, salvo l'avere et le persone; onde che lo dicto misser Francesco si scrisse a questo comune como adi 17 del mese d'agosto, zoè del M 3° lxxxx "si erano risi a nui "misser Francesco e lo castello et la citta-"della, ai patti scripti de sopra; et incon-" tinenti l'arma mia, zoè lo pennon dal carro " si entrò in nelle dicte fortezze et cossì vi " notiffico, mo' tengno Padoa e lla cittadella et lo Castello, anche etiamdio tucto lo contà " di Padova,. Unde per questo sonò le campane del comune et fessene gran festa. Anche scrisse che non zirave troppo di che altre novelle arevemo, che ze piaseraveno.

In lo dicto millesimo, adì v di settenbre, chavalcò lo conte Zohanne¹ cum v centa lanze et andò a Rimine et cerchò tucto quello contado et qui fenno uno gran danno d'ardere case et pigliare homeni et pigliare bestiame; et poi tirronno suso a castello de Santo Archanzelo² e lì fé lo simigliante.

Se mai danno neguno ricevé questo conte Zohanne da quisti Malatesti, gli paghò mò.

In lo dicto millesimo, adì 17 de settenbre, venne in Bologna dui fantisini, figlioli de misser Francesco da Charrara; et veneno da Fiorenza, et funo prisi di za da Logliano 3 da gli otti; et brevemente, se non fusse l'aiutorio degli omini delle ville, che treno a romore, seraveno stati menati via. Dio gl'aiutò.

20

30

35

40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sant'Arcangelo, comune del circondario di Ri- sulla via che conduce da Bologna a Firenze

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Loiano, comune del circondario di Bologna. sulla via che conduce da Bologna a Firenze.

Fu preso uno di costoro che li preseno et fu apichato in Bologna.

In lo dicto millesimo, adì 17 de settenbre, morì in Bologna Zordino dai Cospi, lo quale era de' diese della balìa, et fu sotterato a Sam Zohanne in monte. Fugli facto grande honore dalla signoria, de bandiere et di zera; et per certo ne fu gran danno, ch'era uno bono homo.

In lo dicto millesimo, adì 16 de setenbre, andò per ambassaduri a Zenoa quisti, zoè:

Misser Guasparo de' Chaldarini, Piero de Raldim, nodaro.

In lo dicto millesimo, a' 27 de settenbre, venne novella como lo conte da Carrara si gli era resa Lendenara, et mostra che l'avesse per forza; la quale si tegnia a posta del marchexe da Ferara.

In lo dicto millesimo, adì 28 di settenbre, si fichò lo fuocho in nello castello de Medisina et fé uno gran danno; non so per che modo si s'apigliasse.

A quisti dì cavalchò lo conte Zohanne et misser Zohanne Aghuto cum mille lanze al pozzo de' Choazi 1, e li feno una grande preda.

Ancora a quisti di cavalchò gente inverso Romagna et ruppeno circha a trecento fanti, che andavano in aiutorio del conte de Vertù, che gli mandava li Malatesti.

In lo dicto millesimo, adì primo d'otobre, morì in Bologna Iacomo Bianchetto, lo quale era di diese della baylia; fu sotterato a Sam Iacomo, et fugli facto grande honore dalla signoria, de bandiere et de zera. Costui era uno bono homo, che ne fu danno. Dio gli perduni.

In lo dicto millesimo, adì otto de ottobre, fu confinato Francesco Parise; et questo fu per non so che zance ch'ello havea dicto, et ancho perché molto male si feva volere a li cittadini; et fugli bene inCRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

<sup>7.</sup> nel margine destro, di mano posteriore: Cospi - 14. segno d'attenzione nel margine destro - 20 Ferara corretto su Farara nel cod.

Poggio Coazzi, vedi Rosetti, La Romogua, p. 581

# CRONACA B

# CRUNACA A

vestilo, ché molte cose del comune gli era sta dato in ghodimento.

In lo dicto millesimo, adi xii d'otobre, si bandi in Bologna la tregua tra el comune de Bologna et Astore de' Manfridi; et questa tregua si dura infino adì 19 d'ottobre, et poi si ridusse infino a' 20 d'ottobre.

In lo dicto millesimo, adì 15 d'ottobre, venne in Bologna lo conte Albericho da Barbiam, et vegnia de Puglia; et partisse lo terzo di et andò al conte de Vertù.

In lo dicto millesimo, adì 27 d'ottobre, andò Zohanne Doretto a Faenza per ambassadore, lo quale era de' x de la baylia. Tornò lo terzo dí.

Circha questo tempo morì papa Urbano sexto, et fu creado papa Bonifatio nono 1.

In lo dicto millesimo, adì ultimo d'ottobre, si se fe' manifesto per parte di signuri de Bologna et de tucti li collegii che da mò inanzi zascuno possesse adure et condure panni forestieri, di che condizione volesseno, in Bologna, sappiando che non gli serave viedado, et sapiando che questo si era vinto per lo conseglio de' vi cento; ché inanzi nessuno non ze ne possea adure.

Ma havé nome pocho dura, perché non andò uno mese che andò la grida che nessuno non possesse adurne nessuno, alla pena de perdere li panni.

In lo dicto millesimo, adì primo de novenbre, se bandì la paxe, ch'era facta tra el marchexe de Ferara per una parte et per l'altra parte lo comun de Bologna et lo comun de Fiorenza et misser Francesco Novello da Padoa et Astore de' Manfridi signore de Faenza; et disse la grida como bona et perfecta paxe si era facto cum questo marchexe de Ferara. Unde per questo sonò le campane del comun de Bologna et fessene gran festa.

In lo dicto millesimo, adì primo di novenbre, venne in Bologna misser Francesco di Chabrielli, per podestà di Bologna per li primi sei misi. Al nome de Dio.

1 3,50

In lo dicto millesimo, adí 6 de novem-

20 25

35

4()

45

CORPUS CHRONICORUM

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urbano VI mori il 15 ottobre del 1380 e Bo - anno. Queste noticae sembrano perciò fuori di pocifacio IX fu eletto il 2 novembre di quel medesimo - sto qui. V. p. 420, n. 1.

[AA. 1390-1391]

10

15

20

25

3()

35

#### CRONACA A

bre, venne, o vero tornono, in Bologna gli ambassaduri de Bologna, ch'erano ziti a Zenova: lo nome di quali si funo quisti, zoè:

Misser Guasparo de' Chaldarini, dottore,

Piero de Raldim, nodaro 1.

In lo dicto millesimo, adì 3 de desenbre, fu apichato in Bologna, suso la piazza, Guiduzzim da Monzuni, et fu alle 22 hore. Costui si era stato sempre uno asassino per la montagna, et era male homo et fu sempre.

In lo dicto millesimo, adì otto de disenbre, venne in Bologna lo conte Corrà, lo quale era capitanio della gente de' Fiorentini; et fu cum dusento lanze.

Lo segondo di andò a Padoa cum la gente soa, perché lo sforzo de Fiorenza et de Bologna lì volem fare.

In lo dicto millesimo, adì 22 di desenbre, venne in Bologna Astore di Manfridi cum circha a l'lanze; partisse lo secondo dì et andò a Padoa.

A quisti dì perdé li Bolognisi Monteombraro<sup>2</sup>, lo quale era de Frignam, et funo gli utti che gl'entrono; ma subbito si richoverò et venne la frascha.

A quisti dì cavalcò lo conte Zohanne da Barbiano et andò a Padoa cum 4 cento lanze della gente de Bologna, sì che mò in Padoa era tucto lo sforzo che possea fare li Bolognisi et Fiorenza et Astorre; ché, secondo che se disea, la mostra si era facta in Padoa, et che doa millia lanze s'achatavano in Padoa, et fanti da pè ben tre millia'.

Anno Christi Mccclxxxxi. In lo dicto millesimo, adì 21 de febraro, fu tagliata la testa al capitanio della montagna<sup>3</sup>; et CRONACA B

1391. La gente d'arme del conte de

39-p. 428, l. i. vili vil seritto cen inchiortro rosso nel cod

Vertu cenne nel contado de Bologna adi

viii de marzo e preseno molti prexoni e

La zente del conte de Vertie venne su lo contado de Bologna adi S di marzo 1391 e CR. Bolos. 40 aveno de molti prexoni e afogono de molte chaxe, e steno fino adi 15 del ditto.

41. del segue nel cod, tobre cancell

spec armente di tenere a hada il Frignano e ca impedice che tossero perduti i rastelli che in quella regione Se n'è parlato più volte: vedi p. 419, nota i - erano scatt recotemente conquistati. Il capitano con-

<sup>1</sup> Circa l'andata di questi due ambasciatori a Ge-5 nova, vedasi sopra a p. 425, 11-15

il capitano della montagna aveva ora l'ufficio dessò il suo torio

10

20

30

30

## CRONACA .1

que sio tu perche tra doe volte el'o fu chasone della rotta del Frignam, et ancho rite inia sbandezati del comun de Bologna. Dio gli perduni.

In lo dicto millesimo, adì 22 de febraro, venne in Bologna ser Simone da Brettanoro per capitanio della montagna, per li primi sei misi. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo, adi 20 de tebra-10. Al nome dell'onipotente Dio e della soa madre madonna Santa Maria et de tucti gli apostoli et di tucta la corte del cielo; et cossì possa essere. Per parte de' nostri signuri anziani della città de Bologna et de tucti gli regimenti, si fanno manifesto como bona et perfecta paxe è facta cum lo comun de Bologna et d'Astore signore de Faenza per una parte et per l'altra parte li signuri de Rimino, zoè li Malatesti, et como, da mò inanzi, l'una parte et l'altra posesse andare de l'una terra in nell'altra sani et salvi et di possere trafigare le merchatantie l'uno cum l'altro, senza alcuno danno.

Questa fu una bona novella, ché tanto meno z'avemo a guardare. Dio metta remedio a l'altre cose.

In lo dicto millesimo, adì 26 de febraro, si se destribuì per Bologna entro, corbe quattro millia de formento a soldi xxx la corba; et questo feno perché lo comun n'avea assaissimo et per ridopiare anche che ne chatono anche a distribuire oltra queste quatro milia corbe, corbe otto millia.

In lo dicto millesimo, adì otto di marzo, venne in sul contà de Bologna li nemisi, zoè la gente del Conte de Vertú, et qui

11. seguo l'attenzione nel margine sinistre

# CRONACA B

a sono molto e se, et adi xe del dicto mese se partino.

El campo di Bolognixi, el quale era a Pandino i ne le terre del conte di Verte, se parti e veneno a Chorezo.

1391. L'exercito di Bolognixi, el quale era apresso Millane a xiii miglia in luogo dito Pandino, nel quale luocho feceno chorere ili palsi, se partino e veneno de qua da Po; e questo fuo per chaxone ch'el conte de Vertu gi avea facto tagliare molte acque adosso, ma igli fuoron sipienti e partironse de campo con grande senestro, fazendo con gli nimici molte bataglie. Ma infine se ne veneno con honore, et meser Giovanne Aguto ingelese era chapetanio del comune de Bologna.

1391. — La gente dei comune de Bo-il de logna introno in Chorezo adi exi del mese de octobre con volontade de Piero e de Rizardo, segnori del dicto castello. Et Alberto di Bianchi andoe a tore la tegniuda del dicto Corezo per lo comune de Bologna.

57. El.... Chorezo parole poste in calce alia co ionna perchi in testo al capitoletto non c'era spacio - 9-11. xiiii. iii scritto con inchiostro rosso nel cod. – 17. honore nel cod. leggevasi honorre, poi l'uitima parte della parola fu corretta – 21. xxi scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. BOLOG.

La zente di Bolognizi si se parti del mexe di luglio 1391 de su'l contado del conte de 40 Vertù e feno corere 3 palii a uno castelo dito Pandino preso a Milano a 14 miglia; e'l

<sup>·</sup> Pandino ora comune del circondario di Crema - provincia di Ctemona

feno grandissimo danno di fuocho et de c.376apigliare homini et de 'pigliare bestiame; et questo fue per le cattive spie, che haveamo, ché funo suso questo contà che a pena che homo lo sappé. Et stecteno suso questo contà sei dì, et cerchono tucto questo contado et fenno uno grandissimo danno.

Ancora, in lo dicto milesimo, adì otto de marzo, venne in Bologna ambassaduri del papa de Roma et fugli facto grande honore; et partinse lo vº dì. Non so che fatti havesseno a ffare.

Ancora, in lo dicto millesimo, adì 28 de marzo, venne in Bologna lo marchexe Alberto, signore de Ferara, et venía da Roma, et qui in Bologna li fu facto uno grande honore; et disposò in vescoado, et andogli cittadini, tucti homini notabili, a visitarlo.

Lo secondo di andò a desinare in palaxio di signuri cum li signuri anziani de Bologna; et qui fu facto uno grande aparechiamento.

Lo dicto di fu apresentado al dicto marchexe dui corsieri bellissimi da parte de' nostri signuri.

Partisse lo terzo dì et andò a Ferara; et brevemente, lo comune si sforzò de farli uno grande honore, perché alchuno merito possesseno havere da llui, ma mostra che pocho gli valse, et si fu ingrato.

In lo dicto millesimo, adì 30 de marzo, tornò in Bologna lo conte Zohanne 1 da Padoa cum dusento lanze; et questo fu perché anche dubitavano che li nemisi tornasseno indreto.

In lo dicto millesimo, adì 14 d'aprile, tornò suso questo contado li nemisi, zoè la gente del conte de Vertú, et costoro erano della bella gente, che anche venisse in su questo contado, che se disse che erano mille lanze et fanti da piè assai; et cossì feno

CRONACA B

10

15

2()

25

30

35

40

dito conte fé tagliare molte aque adosso a la ditta zente per la quale caxone se conveneno Cr. Bolloc.

15 partire e con grande sinistro e fogle de gran meschie a la partida, ma pure se ne veneno con onore.

Giovanni da Barbiano.

#### CRONACA .1

lo simigliante d'ardere et de presuni non urun tacto, né di bestiame!

La gente nostra era a Cento in quelle purte, ma pocho valevano, ch'erano pochi: ma gli teneano stritti che non potevano indare tropo laighi.

Stetteno suso in questo contado otto di, et andono a Budrio, et cerchono tucte quelle parte.

Ma pure li nostri soldati perdeno de molti cavagli cum loro; et questo fu perché andavano una mattina cossì alla mattana et non si acorseno che funo asagliti da uno aguaito.

A quisti di era in Fiorenza grande mortalità; et venne in Bologna assai fameglie a fuzire la mortalità, et lassonzi de molti denari.

In lo dicto millesimo, adì 22 d'aprile, venne in Bologna dusento fanti da l'adoa, delle belle brigate che si vide gran tempo in Bologna.

Veneno perché credeano che bisognasse per altro, ma non bisognono. Partinse lo terzo dì.

In lo dicto millesimo venne in Bologna misser Zohanne de' Panzatichi da Pistoia, per podestà de Bologna, adì v de mazo. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo, adì 9 de mazo, si fu tagliata la testa a Chambio de' Boatieri cittadino de Bologna; et fu preso a Castello francho. Costui si era al soldo del Conte de Vertù.

A quisti dì cavalchò tucta la gente de la ligha, da cavallo et da piè; et andono tucto cerchando le terre del Conte de Vertù, secundo che se diseva, e non fevano alchum danno, se non che toleano della robba da manzare; et finalmente, non haveno quello che credeano. Et stecteno in quelle parte circha a tre misi.

CRONACY B

10

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. La zente del comune de Bologna intrò in Corezo adì 21 d'otobre 1391, e si l'intrò con volontà de Piero e de Ghirardo da Corezo signori del ditto Coregio; e Alberto di Bianchi si 45

andò a tore la tegnuda del dito Chorezo per lo chomune de Bologna2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intendansi gli uomini mandati dal conte di Virtù. zie dal 1392 al 1398. Tale lacuna è anche nel testo B, <sup>2</sup> C'è qui una grande lacuna, non avendosi noti-

In lo dicto millesimo, adì 22 de mazo, cavalchò lo conte Zohanne 'cum la soa gente e llì fé una gran preda'.

A quisti dì chavalchò lo conte Zohanne alla Mirandola, e llì fé una gran preda.

In lo dicto millesimo, adì 25 de zugno, fu apichato misser Marcho da Lignam, fiolo de misser Zohanne da Lignam<sup>2</sup>, bastardo: et era calonegho de Sam Piero et fu apichato in piazza. Dio gli perduni, ché fu uno tristo de femine.

Mostra che lo dicto havea dato vittuaria a Monteturture<sup>3</sup>, quando guerezavano cum Bologna.

In lo dicto millesimo, a quisti dì, cavalchò lo conte Zohanne a Chorezo et feno gran preda.

In lo dicto millesimo, adí 26 de zugno, cavalchò lo conte Zohanne a Mantoa et feno gran preda et gran danno.

A quisti dì venne novelle che 'l conte d'Armignacha era morto '; costui era nemicho del conte et era vignudo cum dusento lanze suso el suo terreno, ma non erano xvi a queste cose, ché funo asagliti forsi da otto cento lanze, che vegniano. Non rimase che non fusse preso, et a questo mostra che fusseno xv, zoè pochi, et funo una trista gente.

Questa si è una copia d'una lettera che venne dal campo della ligha, ch'era in Lombardia, che fu aducta alla signoria.

"Honorandi mazuri, dappò che a vui scrisse adì primo di luglio, delle conditione delli nemisi, seguendo el dì de domenegha, el secundo dì de luglio, vegnando dal campo nostro verso el fiume, dove gli trovò gli nemici cum tucto lo suo sforzo, li quali erano andati dinanzi a nui apresso alla villa del tereno cremonese, in lo quale luogo e in fra palude, et subito el capitanio nostro in lo dicto luogo, cum modo de battagliare, eliesse et fermare li fé su-

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

4()

L' È Giovani III conte d'Armagnac, celebre apitano francese di ventura, ferito mortalmente sotto Alessandria, combattendo contro Iacopo dal Verme, il 25 luglio del 1301 e morto il giorno dono

<sup>1</sup> Giovanni da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il celebre canonista Giovanni da Leguano.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Montetortore, frazione del comune di Zocca. sandria, combattendo contro Iacopo dal provincia di Modena, nel Frignano, non morto distante luglio del 1301 e morto il giorno dopo 5 da Montombraro.

LOSS I

CRONACA B

### 1. 1 DARING)

bito le bandiere et ordinate e le schiere et mandò a le schiere soe deputate atendere, et subito tacto fu el comandame to e fu obedito a l'ui, como sempre è stato facto per sascuno de questo campo et principalmente per li mazuri, et comandò che nessuno se partisse dalla soa bandiera. Facto questo, li nemisi fermono le soe bandiere per mezo miglio, o vero pocho più; incontinenti in l'ora de la nona fu incominanta la scharamuzza et in l'ora del vespero Fazim Cane cum gran brigata de gente d'arme veneno apresso alle nostre bandiere per messedare bataglia; et incontinenti lo excellentissimo nostro capitanio comandò al conte Corado che pigliasse una voltarella et metesse coloro in mezo, etiamdio amaestrasse loro lo primo asalto; et cossì incontinenti lo conte Corado andò cum la bandiera di pigliardi da cavallo et si se mischiò cum loro et quilli incontinenti li ruppe, per tal modo che di lloro ne fu preso cavalli cento cinquanta e più che Fazzim Cane, fu preso e ferito a morte Morellino da Padoa, et altri più homini d'arme funo morti più de ottanta et specialmente tucti li balestrieri, li quali funo trovati, tosto se misseno in fuga per modo che fenno fuzire più de ottocento homini delle cerne de Millano, li quali fugiano per uno ponte e se ne aneghò, secundo che intesemo, più de dusento homini; et in quello di non fu altro. Lo sequente dì, nato che fu el sole, li nemisi veneno suso alla scharamuzza, et cossì como veneno, et cossì cominzada, durò grossa fine alla secunda hora de notte; et veneno li nemisi cum le soe bamdiere et schiere verso le nostre et apresso nui a tre ballestrate et ancora quasi per doa, et costì steno cum le bandiere ferme infino alla segonda ora de notte, e poi si trasseno cum le soe bandiere apresso al boscho. Et fugli mandato a dire a li dicti nemisi che nui gli aspectavamo; etiamdio gli fu dicto in la scha'ramuzza in l'ora del desinare, che lo campo nostro gli feva grande avantazo; ma per altra casone nui remagniam in pericolo, ché igli ze voleano in lo dicto seraglio de le vagle affamare et rechiodere. 50

15

10

20

25

30

35

10

45

c. 378 a

Lo sequente dì, in lo nascere del dì e del sole, el capitanio nostro fé levare el campo; et quando fu levato, li nemisi cum le soe bandiere ze seguino, et sperando de nui havere soa intentione a dui passi della dicta valle, per la quale ze convenia passare, al primo passo corseno in lo risguardo, lo quale governava lo conte Corado, lo quale misse da zascum passo arzieri et balestrieri in quantitade, et ochulti gli li misse; et quando li dicti curreduri funo in lo passo bene entrati, 4 cento balestrieri lavororono et più de dusento cavagli ferirono et etiamdio più homini; et cossì passonno el primo passo. Al segundo passo etiamdio seguino lo risguardo, ma non cossì como al primo et non possenno havere niente; de che, alchuno de quilli homini d'arme disseno a risguardo nostro: "O homini d'arme, anda-"ve cum Dio, ché, per certo, per quello che "havemo vezudo, vui sete la gente de lo fiore "de Ytalia,. Lo dicto di nui chavalcomo fino a Rodiata<sup>1</sup>, lo quale è dentro lo fiume de Oglio; lo quale di femo miglia 24. Et quando al passo de Rodiata funo arivati, el comparì sie cento cavagli delli nemisi suso la canpagna, contra li quali el capitanio fé volzere le bandiere, et volti che funo, lì funo rotti incontinenti et infugati fino a uno castello li apresso; e li morto fu Carmignola et Guglielmo da Posterla, li quali erano de li nemisi. Et cossì stando presso al passo, compari misser Iacomo dal Vermo et misser Ugolo Bianchardo cum l'avanzo della soa gente d'arme, salvo li peduni, li quali non possenno tanto chaminare, et brevemente, passonno a loro dispecto, salvo che delle vache et bestiame nostro, lo quale a hora debita non possé aplichare al passo; c.378bet cossí passonno quello fiume de Oglio, del quale li nemisi molto ne rimaseno scornadi, imperzoché pensavano havere nui in grembo; et diseano in le scharamuze che la volpe serrada era in nella tana. Et lo dì de merchori, che fu adì xv del dicto mese, partimozi da Rodiata et veneno alla villa de Chalzinara<sup>2</sup>, del tereno de Bressa,

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

l'È probabilmente Rudiano, località sull'Oglio, a sud-ovest di Chiari. Sondario di Brescia, alquanto a nord di Montichiari.

T. XVIII, p. 1, v. 111 - 28.

### CRONACA .1

et femo, el dicto dì, miglia 32; et lo dì sexto de luglio, ze partimo de Chalzinara et passonno la fossa da Montechiaro 1 e'l fiume de Monzo 2, el quale è al presente grosso, sì che zaschum cavallo nodò senza havere nessuno impazzo dalli nemisi. Doppo lo dì sopradicto, de domenegha, crezendo de pigliare baptaglia, funo facti più cavalieri, in numero de vinte, cum grande letitia; e lli sopradicti dui dì e doe notte, li quali nui stemo contra li nemici, nui stemo, de dì, al sole, et de notte, all'aiere, et sempre armati a schiere facte, et sosteneno de gran desasii de vettuaria, zoè de pane et de vino, et non entrò mai niente in nostro corpo.

Scripta im Puzello <sup>3</sup> mantoano, adì sei de luglio <sub>n</sub>.

Li nomi di cavalieri che si feno funo quisti, zoé;

Francesco de' Vescunti, Hestore de' Vescunti, conte Ugho, Filiber,

misser Febus dalla Torre; costui non portava se non uno sperone d'oro,

Ugho de' Guazalotti,
Corrà Prospero,
conte de' Bolfomim
Ferzelim, thodesco,
Dunino, taliano,
Rappe, thodescho,
Beringhero, inghilexe,
conte Michatinio
Vernoche, inghilexe
Martim, thodescho.

A quisti dì e anno fu uno cativo ricolto de biave, et gli omini vedeano che una charestia de biave era per essere in questo anno.

In lo dicto millesimo, a quisti dì, venne in Bologna la gente della ligha, ch'era vegnuda de Lombardia; et fu de luglio.

Ancora in lo dicto millesimo, adì 27 d'agosto, venne in Bologna misser Bernardo da Ymola, per capitanio de la montagna 4.

CRONACA B

5

10

15

20

40

25

30

35

40

45

c. 379 a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montechiari, comune del circondario di Brescia, nel piano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Credo si voglia indicare il Mincio.

<sup>3</sup> Certo si vuole indicare Pozzuolo mantovano.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Forse a sostituire l'altro capitano della monta gna Simone da Bertinoro, che vedemmo nominato più su.

Ancora, in lo dicto millesimo, adì xx d'agosto si chavalchò tucta la gente da pè et da cavallo, et andono in Lombardia, et non feno niente.

Ancora in lo dicto millesimo, adì 26 d'agosto, andò a Zenova per ambassaduri quisti, zoè:

Misser Thomase da Sam Zohanne, Andalò di Bentivogli,

et costoro andono perché là oltra voleano tractare paxe cum lo Conte de Vertù et cum la ligha.

Ancora, adì 30 d'agosto, cavalchò la gente de la ligha in Thoschana; et questo fu perché lo Conte de Vertù mandava tucto lo suo sforzo là, per fare altri facti, che non havea facto de za.

A quisti dì guerezava li Malatesti et guerezavano cum li signuri de Orbino.

Ancora, del mese de setenbre, cavalchò misser Corrà et misser Ferzelim 1 et andono a Rezo e a Parma, et fenno gran danno de rubbare.

Ancora, adì x d'otobre, si fu apichato undese homini suso la piazza, perché funo achatati alle confine de Cento, senza instromento nessuno, overo connason alchuna che se legesse, como se sole fare.

Ancora, adì 21 d'ottobre, si cavalchò misser Corrà Prospero cum dusento lanze, et andono a Corezo: et in Chorezo introno adì 22 d'ottobre, de volontà de' signuri de Chorezo'<sup>2</sup>.

Bologna la frascha como Corezo era racommandato a questo comune; et entrogli dentro dusento lanze, et fesse gran festa.

In lo dicto millesimo, adì primo de novembre, venne in Bologna misser Ludovicho da Porziglia, per podestà de Bologna. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo, del mese de novembre, morì misser Beltrame degli Alidoxi, signore de Ymola. Et andogli Redolfo de misser Philippo de' Rampuni cum alcuni altri cittadini, che gli feno honore alle CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

B, il quale ha una piccola differenza di data, ponendo l'ingresso in Correggio al 21 ottobre.

<sup>1</sup> Due dei recenti cavalieri; v. p. 434, 28-30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pietro e Rizzardo da Correggio, dice il testo

exequie; et vestinse de bruna cum loro famigli, a lloro spese, perché misser Ludovigho suo fiolo era compare del dicto Redolfo. Ma, a spese del comun de Bologna, funo mandati quisti, zoè:

Mattio de' Griffuni,

Zanetim de Vezolo de' Malvizi.

In lo dicto millesimo, adì 25 de novembre, fu continato Tarlato de' Bechadelli a Zara, per v anni.

In lo dicto millesimo, adì 26 de novembre, si publicò como fra Zohanne de Sam Donenicho era facto inquisitore de Sam Domenicho.

Anno Christi Mccclxxxxii. Adì dui de febraro, se bandì in Bologna como tregua era facta cum lo Conte de Vertú e la ligha; et non si fé festa, né alegreza nessuna, ché non sapevano che treghua se fusse.

In lo dicto millesimo, adì 14 de febraro, tornò li nostri ambassaduri da Zenoa.

In lo dicto millesimo, del mese de febraro, venne in Bologna una grande neve, che venne grossa dui piè e piú.

In lo dicto millesimo, adì 28 de febraro, si se fé uno torniamento in Bologna per li soldati de Bologna, et fugli tucti quisti nostri chaporali grandi; et erano doe parte, zoè parte biancha et l'altra vermeglia. Lo capitanio dal biancho si era misser Corrà Prospero, et l'altro capitanio si era misser Prendiparte dalla Mirandola; et haveno amedui lo honore et fugli donato dui capellitti de bivara a lavoreri de perle ad amedui'.

In lo dicto millesimo, adì ultimo de febraro, se bandì la paxe in Bologna tra el Conte de Vertù et el signore de Mantoa cum la ligha, zoè de Bologna et Fiorenza et Padoa, et cossì cum tucti li soi collegati; et altra festa non si fé in Bologna, se non che misser Prendiparte dalla Mirandola, lo quale era in presone, si fu chavato de presone.

c. 330 a

Ancora, li regimenti de Bologna si feno tornare certi cittadini de Bologna in Bologna, li quali erano confinati; lo nome di quali sono quisti:

# CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

S. de 1] segus nel cod. 2 cancell.

Andrea de' Thomari, Cholo Gharsendim, Piedro Nichola degli Albergati, Mathio Magnam, Zohanne dalla Chalzina.

Ma da llì a pochi dì fu mandato a dire a quisti tre, zoè:

Andrea de' Thomari, Mathio Magnam, Zohanne dalla Chalzina,

che dovesseno tornare alle confine soe che igli haveano inanzi, perché certa gente non erano contenti che fusseno tornadi.

A quisti dì si fu chavato gli estimi fuora, zoè a uno dinaro per lira, per dui misi; et quisti si erano estimi novi che s'erano conzati; et fu adì 14 de marzo.

Ancora, adì xxi de marzo, venne in Bologna misser Francesco signore de Mantoa; et desposò in vescoado, et fugli facto grande honore. Partisse lo terzo dì et andò a Roma.

Adì 4 d'aprile tornò in Bologna Francesco Parise, ch'era confinado 2.

In lo dicto millesimo, adì xi d'aprile, lo giovidì santo, se bandì in Bologna la ligha tra lo comun de Bologna et lo comun de Fiorenza et lo signore de Padoa e lo marchexe da Ferara et lo signore de Ymola et lo signore de Faenza et lo signore de Ravenna. Et questa si fu bona novella che lo marchexe de Ferara entrasse in ligha c.3800 cum questa ligha!

In lo dicto millesimo, del mese de mazo, fu novità in Lucha, ché, secondo che se disse, gli morì homini assai.

A quisti dì, del mese de mazo, andò el conte Zohanne da Barbiano a Barbiano, e llì cominzò a fare una conpagnia et trelli de le lanze mille, et andogli lo conte da Charrara; et andono in Puglia et poi veneno in Thoschana.

In lo dicto millesimo, adì 27 de mazo, si fu tagliata la testa in piaza a dui cittadini de Bologna, lo nome di quali fono quisti, zoè:

46. nome] precede una lettera cancell. nel cod.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

<sup>2</sup> Fu ricordato più su a p. 425, 40-44.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francesco I Gonzaga.

Polo de Michelim, Maxim Zenela.

Lo fallo, che igli haveano facto, Dio lo sa.

In lo dicto millesimo, adì 27 de zugno, venne in Bologna misser Francesco, signore de Mantoa, che vegnia da Roma; et si possò in vescoado 1.

Ancora venne in Bologna, adì 28 de zugno, lo marchexe Alberto da Ferara; et disposò a Sam Domenicho. Havé grande honore.

Ancora, adì ultimo de zugno, venne in Bologna Astore de' Manfridi da Faenza et desposò in Santo Proculo; et havé grande honore.

Quisti tre signuri andono a desinare cum li signuri, e lì feno lo parlamento. De quello che se disseno non so; se non che costoro steno in Bologna in fino adì dui de luglio et haveno uno grandissimo honore; et partinse adì dui de luglio, et andossene zaschum in le terre soe.

In lo dicto millesimo, adì 16 de luglio, se bandì in Bologna la ligha de Pisa et de Lucha, che haveano facto cum la ligha de Bologna et de Fiorenza.

Adì 3 d'agosto, et fu in sabato, alle 22 hore; venne in Bologna una fatia de vento e pò schurò tucta l'agliere, et scurò sì forte che non se vedeva l'uno l'altro; et poi venne gragnole si grosse che fu estimato che pesava l'una doe libre; et per certo, per li dì nostri, non me ricordo cossì facta cosa, ché parea che volesse finare el mondo.

Adí 21 d'agosto fu facto veschovo de Bologna l'abate ch'era de Sam Felixe <sup>2</sup>, lo quale havea nome misser Bartolomio de' Raymundi da Bologna; et fece in soa vita voltare tucta la chiesia chatredale <sup>3</sup> et fé fare la sacrestia e lo porticho a volte denanti Sam Piero, zoè avanti la casa de li Riosti <sup>4</sup>. Et missese a fave in conseglio generale, et cossì se vinse; ma non entrò

6 341 et

CRONACA B

()

10

15

20

25

30

35

40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi l'altro suo passaggio' per Bologna alla pagina antecedente, ll. 19-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'abazia dei SS. Naborre e Felice in Bologna.

<sup>3</sup> San Pietro.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ariosti.

in vescoado incontinenti, perché aspetavase che lo papa Bonifazio gli lo concedesse; et cossì gli fu concesso.

In lo dicto millesimo, adì ultimo d'agosto, et fu in sabato, che sonò tucte le
canpane de Bologna, per lettere ch'erano
venute dalli ambassaduri, ch'erano andati
al papa de Roma 1; et disseno como igli significavam a questo comune et como ogni
gratia, la quale igli haveano domandato al
Santo Padre, ch'ello gli l'avea concessa;
sì che per questo si fé grande festa et tenesi serrato tre dí, et fecese la processione;
et fesse bagordare et grande feste.

In lo dicto millesimo, adì otto de setenbre, se bandì la ligha tra lo signore de Mantoa et de Siena.

In lo dicto millesimo, adì 4 d'ottobre, fu hedifficato una capella a Sam Petronio, rimpetto a lo spedale della morte, alla quarta capella, et lì se disse messa lo dì de sam Petronio, et dissela l'abà de Sam Felixe è, che novamente era stà elletto vescovo de Bologna. Et questa si é la prima messa che mai se cominzò a dire in Sam Petronio. Al nome de Dio et de gram bona ventura.

In lo dicto millesimo, adì 23 d'otobre, venne in Bologna novelle como misser Piedro Ghanbacurta era stato morto. Costui si era stato grande amicho de' Fiorentini. Mostra che ser Iacomo d'Appiano, ch'era uno de' conservaduri de Pisa, havesse colpa a farlo morire, et mostra che li Luchixi havesseno cho' in questo facto, che mostra che misser Piedro era stato conservadore c.3816'd'una novità ch'era stato pochi dì in Lucha. Et brevemente, a quisti dí gran cose fu in Pisa, che mostra che entrasse in Pisa più de mille fanti delle parte de Lucha, a posta de questo ser Iacomo d'Appiano; et qui fu de grande defese et gran facti, ma pure non possé tanto che fu tagliato in pezzi et cossì certi soi amisi; et fu una mala novella per li Fiorentini et per la ligha. Et cossì romase conservadore della terra lo dicto ser Iacomo 3.

CRONACA B

5

10

15

. .

20

25

30

35

10

45

3 Giacomo d'Appiano.

<sup>1</sup> Vedi anche più giù a p. 440, 12-18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartolomeo Raimondi, v. sopra a p. 438, 38-39.

A quisti di andò da Bologna et da Fiorensa et da Ferara ambassaduri al Conte de Vertù; et andogli da Bologna quisti, zoè:

Misser Zohanne de' Lapi, misser Piedro di Bianchi.

Adì xi de novembre se bandì la ligha de Ymola cum tucta la ligha, per x anni.

Adì 27 de novembre venne in Bologna misser da Zara per podestà de Bologna 1. Al nome de Dio.

Adì 9 de novembre si venne in Bologna gli ambassaturi, ch'erano andati al papa de Roma; lo nome di quali sono quisti, zoè:

Misser Zohanne da Chanedolo, Musotto di Malvizi, Basotto da Argile<sup>2</sup>.

Adì 23 de novembre tornò anche misser Ugolino de' Schappi da Roma.

Al nome de Dio e della soa madre et de tucti li santi del cielo. Qui de sotto farò memoria como adì 25 de novembre si se lesse li brivilegii ch'erano stati aducti per li ambassaduri, ch'erano andati al papa de Roma, zoè papa Bonifazio; et cossì sonò le canpane de Bologna et de tucte le chiesie, et fu letto le gratie che ze concesse lo dicto Santo Padre. Et si funo queste, zoè ch'ello ze concedeva lo giubileo al comun de Bologna et cossì alli contadini, zoè de tucto lo terreno che tene questo comune; ma el dicto Santo Padre vole che questo giubileo cominzasse a Nadale proximo che vene et duri infino a Pasqua maore che verrà. Et' li modi che 'l vole che se tengha sieno quisti, zoè, ch'el vole che 'l vescovo de Bologna si elleza xx confessuri, che habiano a confessare et a dare le penetentie; et ancho vole che zascheduno, che vole questo giubileo, si debia zire a visitare nove chiesie 3, zoè:

Santo Pietro maore, Santo Sismondo, Santo Iacomo de' frà Romitani, Santo Stefano, CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5

c. 382 a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guidone de' Mastafani da Zara, lo dice il Ghi-RARDACCI, II, 456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. con quanto è detto più su, p. 439, 8-9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Ghirardacci (II, 459) dice esplicitamente sette chiese; omette cioè S. Stefano e S. Domenico.

Santo Domenicho,

Santo Proculo,

Santa Maria in monte,

Santo Petronio, zoè la chiesia novamente facta,

Santo Francesco.

Et cossì vole che anche zascuno, che vole questo giubileo, che quello che una persona harave speso ad andare a Roma a stare otto di e tornare, vole che de la mittà se ne metta suso l'altaro de Sam Petronio, et de quisti denari fare lavorare la dicta chiesia et comparare libri et paramenti che bisognasse a la dicta chiesia.

Ancora, si concede lo dicto papa che zascuna persona, la quale vignerà a visitare la festa de Sam Petronio, si habia quella perdonanza che a l'Asensione à Vinesia, et cossì la perdonanza che è a Sam Francesco d'Asise, ch'è di colpa et de pena; et questo sie per in perpetua.

Ancora, si concede lo Studio alla città de Bologna.

Ancora, si concede a zascuna persona che volesse studiare a Bologna et che havesse alchuno beneficio, possa stare a studiare et havere le rendite de quello beneficio ch'egli havesse.

Ancora, si concede lo brevilegio del Theodosio imperadore.

Ancora, si asolve questo comune de tucti li censi che doveano dare alla Chiesia de Roma da qui indreto, et cossì da ogni condenasone in che nui fussemo stati, ch'erano una grandissima quantità de denari'.

Ancora, si asolve questo comune per lo censo che gli dovea dare per tre anni, ma che da tre anni in suso vole che nui siamo tenuti a dargli ogni anno duchati cinque millia.

Ancora si concede tucto lo contado de Ymola.

Ancora si concede Cento e la Pieve <sup>2</sup> et Medisina, et anche altri facti.

# L' È stato riprodotto nel I vol. del "Corpus, secondo la lezione della Cron. Villola.

#### CRONACA B

10

20

25

П

30

35

**4**0

45

? Dietro il pagamento d'un censo annuo al vescovo, cui spettavano.

<sup>8.</sup> segno d'attenzione nel margine sinistro

Ma queste cose funo delle grande bone novelle che havesse Bologna zà fu longo tempo; et per questa casone se fé grandi fuochi et grande feste in Bologna; et tenesi serrato tre dì et fesse la processione.

Adi ultimo de novembre entrò maestro Castelam de' Zambechari in la badia de Sam Felixe<sup>1</sup>. Al nome de Dio.

Adì ultimo de novembre tornono gli ambassaduri ch'erano andati al conte de Vertù 3.

Adì primo de desenbre entrò lo vescovo de Bologna in vescoado <sup>3</sup>, lo quale era inanzi abate de Sam Felixe, et venne per strà Sam Stevano, et andogli incontra li collegil et tucte le conpagnie de l'arte; et fugli facto uno grande honore. Al nome de Dio et de bona ventura.

Posto di za più chiaro 4.

Al nome de Dio amen. Infrascripto et sumariamente è l'effetto delle gratie fatte per lo Santissimo in Christo padre et signore nostro misser Bonifazio papa nono al comun de Bologna in nel Mccclxxxxii, adì 28 del mese d'ottobre, per le bolle del dicto papa.

Prima à concesso alli signuri anziani et confaloniero de iustizia del populo de Bologna, che eno et che a tempo serano, el vichariato de la città de Bologna et del suo contado et distrecto et del contado de Ymola et de lo castello et destretto della Massa de' Lombardi et de tucte le castelle e luoghi et' terre predicte e università et habitaduri de quilli, con mero e mixto imperio, com onimoda iurisditione, per tempo et termine de 25 anni, per censo de v millia fiorini d'oro l'anno, che se deno paghare in la festa de sam Pietro et sam Polo, del mese de zugno, o doppo per uno mese <sup>5</sup>.

Item à unido e agregado al contà de Bologna le terre de Cento e della Pieve et de Fontana de Ghanzanigho et de Medexina. CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

pra (alle pp. 440-441), ma qui si ripete per disteso l'elenco delle concessioni del papa, seguendo, evidentemente, il documento delle concessioni stesse, che è letteralmente tradotto per maggiore intelligenza in volgare, e in taluni punti riassunto.

~

c. 353 at

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A sostituire il Raimondi nominato vescovo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sono indicati sopra a p. 440, 2-6.

<sup>3</sup> Bartolomeo Raimondi sopra più volte ricordato.

<sup>4</sup> Vedi infatti sopra a pp. 438, 38-439, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La notizia è già stata data come in sunto so-

Item à rimesso al comun de Bologna tucto el censo del tempo passato et quello de tre anni, per lo tempo che dé venire.

Item à facto asolvesom generale et speciale d'ogni cosa commessa et obmessa spiritualmente et temporalmente et da processi, interdicti, machule, irigularialitade et altre pene dalla participatione de' sismatici et omne altra adaerentia non licita.

Item à asolto d'ogni cosa che fusse stà recevuta dalli beni del veschoado de Bologna, et de denari et altre cose haute dalli chierisi.

Item à confermato statuti et reformasone del comun de Bologna, che non siano contra la ecclesiasticha libertà.

Item à aproado tucte et zascune cose facte per lo populo et comun de Bologna per li signuri anziani et altri uffiziali del dicto comune et per li retori del Studio et per l'artesani de Bologna et per li vicharii del capitolo, per lo tempo ch'è vachado lo veschoado , et li atti et carte et scripture facte per li notari bolognisi, non obstante sententie de scomunichatione et ogni altra cosa in contrario.

Item à confirmato le bolle et brevilegii concessi al comun de Bologna, et specialmente el brevilegio del papa Inocentio 3536 sexto, che con'tene la concessione dello Studio generale, in rasone e de sacra pagina, in perpetuo, et etiamdio la bolla o vero brevilegio del Theodoxio imperadore<sup>2</sup>.

Item à rimesso alla cherisia de' Bolognixi ogni debito in che fusse tenuto a misser lo papa et alla Chiesia infine al presente dì.

Item che li scholari, quantunque benefiziadi, et per qualoncha modo studiando a Bologna, ricevano le rendite et li fructi de' soi benefizii, non obstante loro absentia da li dicti benefitii; et comette la executione de questo a misser lo vescovo de Bologna.

Item à concesso che tucti li cheresi,

# CRONACA B

5

1.0

10

15

20

25

30

35

40

15

e non risulta che Rolando da Imola, fatto vescovo di 5 Bologna il 27 aprile 1390, occupasse veramente la sede bolognese.

<sup>2</sup> Vedi p. 411, n. 1

L' è noto che la chiesa bolognese potè dirsi vacante dalla morte di Filippo Carafa, avvenuta il 22 maggio 1389, in poi, perchè Cosimo Migliorati nominato come successore non fu accettato dai Bolognesi

a li quali è proibito de studiare in leze et in medexina, possino studiare in Bologna in le dicte facultade.

Item à confermado la concessione facta allo comun de Bologna per l'abate de Santa Maria in Gosmedin de' tereni della Massa 1.

Al nome de Dio, amen. Questo è l'effetto de le bolle del giubileo, della indulgentia et perdonanza concessa a li Bolognisi per Santissimo in Christo Padre et signore misser Bonifazio papa nono, sotto li anni del Mccclxxxxii, inditione xv, adì 29 del mese d'otobre, zoé che zaschuno de' xx previdi sechulari o regulari 2, che serrano deputati per misser lo vescovo de Bologna, possa, per autoritade del dicto papa, concedere plenissimamente perdonanza de tucti li soi pechati a zaschuna persona della città et diocese de Bologna et del distretto, terre et luoghi che per lo comun de Bologna se teneno e regino et governano; et che domandarà questo humilmente et con vera confessione et penitentia de' soi pechati.

Et che le dicte persone, le quale aconzamente porrano, siano tenuti de visitare sette di continui o dispartidi, al meno una volta el di, le infrascripte chiesie <sup>3</sup>, doppo la festa della natività del Nostro Signore Yhesu Christo.'

Et le persone che, per vechiezza, o infermitade, o honestade de religione, o vero altro legiptimo impazzo, non posesseno fare la visitatione predicta, che in luogho de quella fazino altre opere de piatade, o dichano oratione, o vero mandino altra persona per loro, che fazza la dicta visitatione, secundo che lli serrá imposto per lo dicto confessore.

Sì veramente che li richi o vero abili paghino et offerischano fidelmente in su l'altaro de Sam Petronio, che serrà deputado et ordinato per lo vescovo de Bologna la mittà de quello, ch'egli araveno speso ad andare a Roma a visitare la Chiesia CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

c. 381 a

l La Massa dei Lombardi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La notizia dei venti confessori è già stata data sopra a p. 440, 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'elenco e il nome delle chiese segue infatti più giù (v. p. 445, 14-25): del resto era stato sopra riferito, 5 alle pp. 440 e 441.

e stare et tornare et de quello gli araveno offerto; e li poveri, o vero inabili, paghino la quarta parte de quello ch'egli araveno speso como è dicto di sopra. La tassa de quelle spese si fazza ad albitrio di quello confessore, gravando, in zò, le conscientie delle persone et de' confessuri.

Li quali denari et altre cose, che se oferischono, se debino convertire in nella fabricha della dicta chiesia de Santo Petronio, et in paramenti et in libri per quella, et altri ornamenti della dicta chiesia.

Le chiesie che se denno visitare sono queste, zoè:

la chiesia chatedrale de santo Pietro maore da Bologna,

Santo Iacomo de' frà Romitani,

Santo Petronio, che se fa de novo,

Santo Domenicho,

Santa Maria dal monte,

Santo Francesco,

Santo Stefano,

Santo Proculo,

Santo Sismondo 1.

Item à concesso a tucti quilli, che serano pentiti et confessi de' soi pechati, che
visitarano la chiesia nova de santo Petrosionio da' Bologna el dì della festa soa 2, per
im perpetuo, simile indulgentia e tanta
perdonanza quanto à la chiesia de Santo
Marcho da Vinesia, el dì dell'Asensione, e
la chiesia de Santo Francesco d'Asise, el
primo e 'l secundo dì d'agosto de zascuno
anno.

Infrascripti eno li penetenzieri elletti per lo vescovo de Bologna:

lo vescovo della Mascharella, maestro Michele dal Charmino, frà Andalò da Sam Martino;

de Santo Francesco:

frà Zohanne dal Fem,

frà Zohanne da li Choltelini,

frà Zohanne de' Pelachani:

de Santo Domenecho:

10. nella] seguono nel cod. tre lettere cancellate

CRONACA B

5

10

. ...

15

20

25

30

35

40

45

1 L'elenco riportato sopra a pp. 440-441 ha un ordine diverso da questo, ma forse non è da attribuire

all'ordine alcuna importanza.

2 Il 4 ottobre.

frà Zohanne, inchixidore, frà Chorrado, thodescho, trà Agnolo da Fiorenza;

de Santo Iacomo:

maestro Bartolomio, provinziale, maestro Michele de' Schadinari, frà Andrea dei Artusi, maestro Lambertim, de' Servi, misser dom Alberto da Sam Piero, misser dom Iacomo da Sam Tomase de la Braina, priore de madonna Santa Chatelina de strà Sam Donado,

dom Zohanne rectore de Santa Chatelina de Saragozza,

dom Bernardo da Sam Biasio, frà Merchiom da Santa Techia, dom Ugolino, rectore de Santa Maria Roversa 1.

A quisti dì lo papa Bonifazio si era in Perosa, e llì steva ".'

Anno Christi Mccclxxxx3. Qui de sotto scriverò tucte le perdonanze che concesse lo Santo Padre alla chiesia de santo Petronio, zoè la chiesia nova che se fa al dì d'anchoi; et cominzò questa perdonanza de zenaro, in nel Mccclxxxx3, zoè chi visitava la dicta chiesia cum devotione, per la festa della natività del nostro Signore et la Circumcisione et la Epifania, la Resuretione del corpo de Christo et la Pasqua rosata et la Nativitade della Vergine Maria, la Natività de sam Zohanne Baptista et la festa de sam Piero et sam Polo apostoli et la festa de sam Petronio et le festa de Ognisanti et l'ottave de tucte queste feste, in le quale feste, chi zirà alla dicta chiesia, si haverà per zascuna volta sette anni et sette quarantine de perdonanza, le quale perdonanze concesse papa Bonifazio nono.

Adì x aprile venne in Bologna Pino dei Ordelaffi, signore de Forlì, et desposò

25. se] aggiunto sopra la riga nel cod.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

<sup>1</sup> Da notarsi che i nomi dei confessori designati

cronista, nell'elenco, ha dimenticato un nome.

dal vescovo sono soltanto 19, e non 20, come dove- <sup>2</sup> Da Perugia era infatti datato il privilegio convasi e come era stato annunziato. Forse il nostro cesso ai Bolognesi.

<sup>6. 352 11</sup> 

a Santo Domenicho, et partisse lo secundo dì; et fugli facto grande honore.

Adì primo de mazo si venne in Bologna misser Philippo degli Aldimari da Fiorenza per podestà et capitanio de Bologna. Al nome de Dio.

A quisti di misser Corrado Prospero thodesco, lo quale era a quisti al soldo de' Bolognisi, se parti et andò in Romagna, e llì creò una conpagnia de forsi sie cento cavalli.

A quisti di si era suso el contà de Bologna una mortaligha de bovi et altre bestie, che durò uno anno.

Adì 22 de mazo venne in Bologna Charlo de' Malatesti, signore de Rimino, et desposò a Santo Domenicho et partisse lo quinto dì; et fugli facto grande honore.

A quisti di lo Conte de Vertù si feva uno ponte tra quello de Mantoa et lui, unde, per questa casone, grande ambassarie della ligha andono al Conte.

Adì 30 de mazo se bandí in Bologna como ell'era facto paxe tra li Perosini e lo comun de Fiorenza e 'l comun de Bologna; et questo fu perché a quisti dì intrò in Perosa gli ussiti de Perosa, cum aiutorio de' Fiorentini, ché quilli ch'erano dentro erano racommandati al Conte de Vertù et voleano mal a tucta la ligha. Lo papa, che gli era dentro , se partì, ché gli ne serave avanzato.

Adì 17 de zugno venne in Bologna misser Francesco<sup>2</sup>, signore de Mantoa, et desposò in Santo Domenicho; partisse lo terzo di et andò a Fiorenza.

Adì dicto lo comun de Bologna si mandò a donare al papa Bonifazio uno cavallo molto bello et richo. Costò più de v° ducati; et andogli Pelegrino de' Zambechari<sup>3</sup>.

Adì v de luglio si fu in Bologna teremoti molto grandi; et non fu altro se non che le persone haveno gram paura.

A quisti dì si fu la mazore fiachola de

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

i È noto da quanto è detto più su a p. 446, 20-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Francesco I Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Ghirardacci (II, 465) parla di due bellissime chiese e di un valore di tremila fiorini d'oro.

€. 386 a

# CRONACA A

varoli, ché non rimase fantesino in Bologna et in suso lo contado, che non n'avesse, et ancho homini che haveano xxx anni che n'aveano; et assai ne moriva et non troppo.

Adì 18 de luglio, et fu in vegnere, venne in Bologna et in contado tamanta faza d'aqua cum vento che non rimase quasi nuxe grande, né albori grandi, che non deschavasse. Le persone haveano tamanta la paura che gram tempo non l'aveno tamanta; et ancho deschavò chase et ancise uno fantesimo che fu portato in alto.

A quisti dì li Malatesti guerezavano cum quilli da Forlì e Orbim¹; et fu grande guerra, et se non fusse che gli fu amezaduri, era per essere maore;' ma li signuri de Forlì et quello de Orbim ne steno pezo, chè, uno tratto, lo terzo de' cittadini funo prisi et tucti funo deserti. Li signuri de Forlì stevano bene et andosseno a schavezare lo chollo et chattono barbiero da suo naso.

Adì xxx de luglio , in merchori, si morì lo marchexe Alberto, signore de Ferara et de Modena, unde, per quelle chasone, adì dui d'agosto, si chavalchò tucta la gente de Bologna et andono a Ferara et a Modena per sochorso, ché dubitavano de chovelle. Et andogli de Bologna a ridolersi della morte soa quisti, zoè:

Misser Charlo de' Zambechari, Salvetto dalle Paliotte.

Et romase per signore de Ferara et Modena uno suo fiolo della età de sedici anni, bastardo, lo quale à nome Nicholò; et fune chasone in specialità misser Fran-

9. nel margine sinistro di mano del sec. XVII: Simile del 1614 in terra S. Augustini et Ravedae — 21. cittadini] segue uel cod. de cancell. — 31. nel margine destro: Ambasciaduri — 34. nel margine destro: M. Carlo Zambechari — 35. nel margine destro: Saluetto dal Paleo[tto] — 39-p. 449, l. 2. fune.... dubio] parole sottosegnate nel cod. CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

<sup>1</sup> Urbino.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli Ordelaffi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I Montefeltro.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Griffoni (Mem. hist., p. 85) pone la data del 28 luglio.

cesco de' Rampuni, per dubio che Azzo marchexe non tollesse lo dominio cum spalle del Conte de Vertù.

Adì 9 d'agosto venne novelle in Bologna che li Malatesti si deno una grandissima rotta a quilli de Forlì, et, secundo che se disse, fu una grande sconficta da Forlì.

Adi xv de settenbre li nodari de Bologna, o vero la conpagnia de' dicti nodari, vogliando fare li soi correturi, fu certe devisione fra loro, per questo modo, zoè che dovete sapere che a quisti di misser Ugolino de' Schappi cum certo altro séquito, como è Ghixilieri, Zambechari et altre gliotede, che non erano de gran facti, si haveano lo stato de Bologna et menavano et guidavano senza altri homini le cose a suo modo; et sempre, como erano a fare massari delle conpagnie et a fare anziani et a fare confalonieri et a imbusolare offizii, sempre la mazore parte erano delli soi; unde che, in lo fare de quisti correturi de' dicti nodari, un'altra parte, che se chiama parte schachexe, che tene cum misser Francesco de' Rampuni, vogliando fare correturi alla soa voglia, si feno forti lì suso la esposchasa delli nodari, como li Gozadini', li Guidotti et altra gente, assai digando al scortinio: "Volemo che se metta Andrea de "Zuliam de Chambio nodaro et Andrea di "Bentivogli,, ch'erano parte del dicto Rampone; et cossì l'altra parte de misser Ugolino di Schappi si alleseno doe altre persone, et cossì l'una parte et l'altra funo messi a scortinio. Et quando funo a lo romenare le fave che gli fu Leazaro de' Leazari, ch'era una delle parte del Schappo, cum Bernardino Beretta, igli si aromenono le fave et digando como Andrea de Zuliam non posseva otegnire, nè lo conpagno, zoè Andrea di Bentivogli, et che 'l partito non era vinto per loro; ma non fu vero, perché contò le fave per modo che quello che disse non era vero. Unde per questo fu levato lo romore, digando: "Tu

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

<sup>26-27.</sup> tene .... vogliando] parole sottolineate nel cod.

### CRONACA .1

"non dì lo vero,, et fuglie grande remesedade. Ma finalmente la signoria de Bologna et li regimenti volseno che Andrea de Chambio et Andrea di Bentivogli ottignesseno; unde per questo misser Ugolino cominzò a perdere lo suo stato, et per questa casone la parte de misser Francesco de' Rampuni montò suso et si s'achozono cum li Maltraversi de volere essere amisi, perché non erano troppo; ma pocho durò perché se recordono che haveano facto spargere a quisti Maltraversi lo sangue loro, sì che non si fidonno d'essi; onde, per questo non fidarse, non volseno che li confaluni fesseno le guarde, ma che da mo' inanzi li massari fesseno le guarde e spesse et grande, imperò che tra confalonieri haveano consentido che gli fusse alchuni Maltraversi.

A quisti dì li regimenti si feno retornare quisti, zoè:

Andrea di Thomari,
Mathio, magnano,
Zohanne dalla chalzina,
Mase da Rancho,
ser Benvignudo da Ripoli,
dum Tura dalla Pieve da Cento,
Mathio dalla Vezola,

li quali erano confinati, et parte ne havea bando, che funo chavati de bando.

Adì xv de settembre, in zobia, la signoria de Bologna cum li regimenti si tolseno gli confaluni a otto confalonieri, ch'erano della parte de misser Ugolino di Schappi 1. Lo nome di quali si funo quisti, zoè:

Zohanne Doretto, chanbiatore,
Lucha Pelacham,
Guido da Manzolim, nodaro,
Iacomo de Thura, pilizaro,
Mathio de Pietro Martello,
Iacomo da li Molinelli, speziale,
Iacomo de Piedro de Bertim, nodaro,
Polo dalla Schiappa, merchatante.

Li quali confaluni si deno et permutono a quisti scripti qui de sotto per ordine, zoè:

Guasparo de Bernardino dalla bambase, CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ossia dei Maltraversi.

c. 337 a

5

10

#### CRONACA A

Zohanne de Polo, merzaro,
Merchiom de Damiam, nodaro,
Bertim de Ferlim, chanbiatore,
Lorenzo dalla Spelta, merchatante da
panni,

Zohanne de Iacomo, strazarolo,
Antonio dalla Baronzella,
Bartolomio da Savignam, chanbiatore.
Adì sette d'ottobre funo confinati, per
uno anno quisti, zoè:

Misser Ugolino de' Schappi, in Anchona,

Zohanne Doretto, a Trevise;

et non fu vero che gli stesseno uno anno, ché non gli sté tre misi, perché funo facti retornare.

Anno Christi Mccclxxxx4. A quisti dì, del mese d'ottobre, per lo regimento si fu facto li dodeci, li quali se chiamano quilli della Baylia, et costoro anno a fare et spendere senza parola de' signuri; li noc.3876mi di quali si sono quisti, zoè:

Misser Zohanne de' Lapi, Philippo de' Guidotti, Prindiparte da Castagnolo, Zohanne de Zipriam, Nicolò de Venegam, Zohanne dalla renghiera, Merchiom de' Manzoli, Vanuzzo, strazarolo, Pietro de Pietro, merzaro, Gratia, ghalligaro.

Ancora a quisti di lo regimento che rezeva a quisti di si privono certi cittadini de Bologna i d'uffizio et de benefitio et del conseglio de' sie cento. Li nomi di quali si sono quisti, zoè:

Pietro Martello,
Mathio, suo figliolo,
Iacomo da li Molinegli,
Bartolomio di Sachi,
Iacomo de Pietro de Betim,
Guido da Manzolim,
Nicolò de' Zambechari,

29. Zohanne] seguiva nel cod. chalzina, poi la parola fu cancell. e fu aggiunto renghiera.

CRONACA B

15

25

30

35

40

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Appartenenti ai Maltraversi, per odio degli Scacchesi.

Pelegrim de' Zambechari, mestro Domenego, rachamadore, Polo dalla schiappa, Iacomo de mestro Domenego, pilizaro, Zohanim dalla Torre, Zohanne de Desiderio, orefice, Opizzo de' Leazari, Leazaro de' Leazari, Zeronimo, gallegaro, Guzolo, manium,

Francesco, parolaro; et questo si fu, perché costoro haveano una parte che tegnia cum misser Charlo Zambecharo, e cum misser Ugolino di Schappi, ma pure erano principalmente sequaci de misser Charlo Zambecharo, ma fevase misser Ugolino suo polzom.

In lo dicto millesimo, del mese d'ottobre, li Malatesti feno paxe cum quilli da Forlì et quilli da Urbim 1.

In lo dicto millesimo, et fu del mese d'ottobre, lo dì de santo Lucha, li Fiorentini treno ad arme, perché gli artesani voleano essere in regimento e desmettere li zentilhomini, ma non gli venne facto, chè non haveno séquito. Aquietosse le cose, et poi funo confinati certi dei Alberti ed altri artesani; et rimase in facto quisti homini richi, e desmissi gli artesani.

In lo dicto millesimo venne in Bologna per podestà e capitanio de Bologna misser Iacomo d'Andriuzo da Perosa, adi primo de novembre. Al nome de Dio.

In lo dicto millesimo venne in Bologna uno de' signuri de Ravenna 2 et disposò a l'albergo de la luna, et partisse lo segon-

A quisti dì lo signore de Mantoa <sup>3</sup> si tolse per moglie una sorella del signore de Rimine, adi 16 de novembre; et si fé una grande festa, et durò la festa otto dì.

Adì 25 de novembre venne in Bologna Galeotto et Charlo de' Malatesti et lo signore de Ymola 4, che vegniano dalla feCRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

1 Della guerra che era tra questi signori si è par-

45

lato dal cronista a lungo sopra.

<sup>3</sup> Francesco I Gonzaga

<sup>4</sup> Astorre I de' Manfredi.

c. 388 a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I signori di Ravenna erano quattro: Ostasio III, Obizzo, Pietro e Aldrovandino figli di Guido III da

sta del signore de Mantoa , et disposono in chasa de misser Egano de' Lambertini. Partinse lo terzo dì; et fugli facto grande honore. Et pure lo comun havea queste spese.

Martedì de notte, adì 23 de desenbre, alle tre hore, vegnando al merchori, si tré ad arme in piazza certi cittadini, cum una vose digando: "Viva el puovolo e " le arte e mora li tradituri ". Et quisti erano parte Schachexe, che tene cum misser Francesco Rampone et Ghixilieri et Ghozadini et altra brigata assai, li quali haveano séquito drio a ssi da cinquecento homini, senza li contadini, che haveano cum loro. Et ancho cum costoro erano li c.3886Bentivogli ' et li Malvizi, che erano tucti una parte. Et costoro tucti treno in piazza cum la vose dicta de sopra; et subito preseno li cantuni della piazza che non gli potevano entrare homo che non convenesse dire quello che diseano costoro; et finalmente, como costoro videno che quasi homo non diseva lo contrario de questo che loro, subito si andono alla porta de li signuri anziani digando che voleano signuri novi, et che quisti signuri fusseno butati dalle fenestre 2; ma, finalmente digando, li signuri odendo questo grande furore, se si feno alla renghirola, digando: "Brigata, man-"date da nui misser Zohanne da Chanetolo,, lo quale era nepote de misser Francesco Rampone, "Francesco Foschararo, Righo "Felexino, Andalò de' Bentivogli, perché "quello che dirano per l'una parte e l'altra "serrà facto ". Et cossí costoro andono, et funo facti li signuri anziani novi, et cossi incontinenti funo tolti et aconpagnati in palazo, ché parte gli n'era dentro armati. Lo nome di quali sono quisti, zoè:

12. nel margine destro di mano antica: Schachesi – 13. nel margine sinistro: R. – 34. nel margine sinistro: R.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

<sup>1</sup> Si accenna al matrimonio di cui il cronista 5 parla più su a p. 452, 39-42.

<sup>2</sup> Gli anziani allora in carica erano: Giacomo di Martino dalla Seta confaloniere di Giustizia, Pietro di

Bartolomeo Piatesi, banchiere, Giovanni di Cipriano, Matteo di Giacomo Fueci, Biagio di Dino Dolfi, Guido da Zappolino, dri ppiero, Domenico de' Bonucci, Rustigano di Gandolfo Pariani e Nerio di Francesco Caciti. 6. 1890

# CRONACA A

Zohanne dalla Renghiera, contaloniero de zustizia,

> Zohanne Manzolo, Domenicho de l'roculo, lacomo de' Zohanitti, Betim da Cavagli, mestro Piero Musolim, Poeta di Poeti 1.

Vero è che haveano facto Redolfo de' Rampuni confaloniero da zustizia, ma misser Francesco Rampone suo chusino, vogliandose fare grato al puovolo, como mostrare che non voleva usurpare uffizio alchuno in la chasa soa, mandò a dire incontinenti a palazo che lo dicto Redolfo non fusse menzonato in covelle; et questo era uno piú sapere: et cossì ghottoso et perduto della persona como era lo dicto misser Francesco Rampone, lo quale è famosissimo dottore, feva suso lo suo letto de gran-'dissimi facti, et molto saviamente, et cum gram credito et pocha malivolentia. Et oltra questo, non se partino de llì che feno ancho li confalonieri novi, li nomi di quali si sono quisti, zoè:

Andalò de' Bentivogli, Thomaso de' Trentaquatro, Zohanne de Marischotto, Righo Felexino, Thadio dal Medicho, Lorenzo Mataselam, Tuzzo de Nasimbem, fabro, Nicholò di Preti, Bedore de Charnevale, Iacomo Dagniam, chalzolaro, Tura de Piedro Bom, becharo, Polo dai Lletti, Guglielmo dal Ferro, Iacomo dalla Brazarola, Nanne Ghozadino, Michele de Bonavere.

CRONACA B

10

5

15

20

25

30

35

<sup>2.</sup> segno d'attenzione nel margine sinistro. - 6. nel margine sinistro è disegnata una mano - 11. nel margine sinistro: R. - 12. Rampone.... chusino]

parole sottolineate nel cod.

<sup>1</sup> Mancano due nomi al computo di nove, che il riporta anche questi due nomi, sono: Pietro Faccioli cronista ha forse dimenticato: il Ghirardacci (II, 471) e Bettino Lanarolo.

Bene è vero che quisti signuri vechi doveano stare in fino al termine suo; et cossì steno in palazzo cum quisti signuri novi infine al termine che fu la fino de desembre predicto.

Volzi charta ché dirò de simile cose 1. Et cossì li confalonieri vechi steno c. 389b allo ufizio et fenlo fine al termine suo; et cossí non se partino quella medesima nocte de llì che feno venire la chassa delle balotte de' signuri et confalonieri et delli ufizii; la quale chassa steva in Sam Iacomo. De che, siando portada a Palazzo, non fu a mezo la piazza che fu spezata et arsa cum tucti gli uffizii de' signuri et confalonieri, ch'erano stati imbusolati de uno mese inanzi lo termine de dui anni e mezo; et cossì li si specifichò che voleano che tucti colloro, ch'eran stati privati degli honuri, fusseno restituiti, et cossí che misser Ugolino di Schappi tornasse et Zohanne Doretto 2 et Leazaro de' Liazari, et cossì subito si feno zurare lo podestà in nelle mano del confaloniero della iustizia novo et cossì tucti li soldati e forastieri ch'aveano soldo; et cossì volseno che de novo fusse facto li coreturi de' nodari, perché haveano facto Stevano Ghixilardo et Bartolomio Bonzohanne Maltraversi per lo mese che havea a venire, zoè per tre misi. Et tucta questa notte stette la mazore parte de questa gente armati in piazza, et grande guarda se fevano. Et cossì, la dicta parte de misser Francesco Rampone, vedando che li Maltraversi se voleano usurpare lo stato, se strense cum li Zambechari et altri, che haveano deposto, como è dicto de sopra, et pose a sedere li dicti Maltraversi; et la chasone de questo facto si fu per questo che dirò.

CRONACA B

35

40

continua lo stesso argomento, che molto lo appassiona.

<sup>7.</sup> Volzi.... cose] queste parole sono scritte in mezzo a grande spazio bianco, e quasi con lo scopo di togliere un vuoto — 22. segno d'attenzione nel margine sinistro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Queste parole sono poste dal cronista nel codice, per indicare che l'argomento non era già finito col finire di quella carta, ma che continuava alla seguente. E infatti immediatamente alla carta che segue

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Questi due personaggi della parte scacchese 10 erano stati confinati ad Ancona e a Treviso, come sopra è stato detto.

Dovete sapere che questa signoria, che al presente è stà deposta, si se chiamava de nove sette e parte Maltraversa; et costoro se acorzevano che quisti cominzavano a farse forte et de volere per loro lo stato, che a quisti tucte le compagnie haveano facto li massari soi, che quasi tucte erano parte Maltraversa; et costoro, zoè la parte de misser Francesco Rampone, vezendo questo, subito s'acostorom cum la parte de misser Ugolino di Schappi, o vero de' Zambechari', che de pochi di inanzi erano stati desmissi da misser Francesco Rampone et cum quilli se apasono, et deno questo ordine inseme, como ò dicto de sopra; et fu facto retornare misser Ugolino et gli altri ch'erano stà confinati. E la mattina andò la crida che tucti li artesani aprisseno et stesseno alle loro boteghe; et cossì rimase beffati li Maltraversi, et gli altri romaseno tucti una parte, como debono essere, zoè:

Rampuni, Gozadini, Bentivogli, Chanedoli, Malvizi, Bianchi, Papazuni, Prieti, Ghixilieri, Usberti, Fantuzi, Da Sam Zorzo, Da Villa nova, Da Argelada, Li Zambechari, Schappi, Oretti, Griffuni, Leazari, Mezivilani

Da Manzolino, Del Prevede,

Torelli,

Ostexani,

cum molte altre fameglie; et si pensò che fesseno meglio, ché bem veniano pensando

### CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

€. 390 a

<sup>47.</sup> et] ripetuto due volte nel cod.

che sparseno lo sangue de quisti Maltraversi et che forsi loro s'areveno recordato
delle offexe. Ma Dio volse che a questa
terra, che a questo furore tamanto che
fue, che non mi ricordo che fusse mai
tanto, non morisse persona, se non uno
Francesco strazarolo, massaro di sotto de'
strazaroli, che voleva fare ricolta de homini et volere fare lo contrario de quello che
voleano costoro, fu trovato dalle volte de'
Gharisendi e lì volse fare soa difesa e llì
fu morto. Et altra persona non morì. Dio
dia gratia a chostoro de fare et de tegnire
modo che questa terra stagha in paxe; et
Dio lo fazza. Amen, amen.

Infrascripte sono antichità de Bologna, che ò reducte qui io frà Bartolomio della Pugliola, de l'ordine de' frà Menuri tracte delle scripture de ser Iacomo de' Bianchitti, che fu veridicho et notevole cittadino, et ancho d'altri notevili homini, a conplacentia de Ridolfo fiolo di Filippo Ramponi honorevole cittadino di Bologna.

Anno Cristi Mccclxxxxv. Eo anno, de mense augusti, obiit famosissimus et estremuus vir dominus Iohannes Achut, milles anglichus, nobilissimus armorum capitaneus in Florentia; et sepultus ibidem cum magno honore fuit 4.

Adì 27 de febraro, Zohanne de misser Simone da Santo Zorzo, canbiatore, cittadino de Bologna, per farse grato alli re-

17. nel margine sinistro: De certe antiquità de Bologna

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

Intorno a Bartolomeo della Pugliola e alle questioni che si riferiscono alla vita sua, e sopratutto alla parte che ebbe nella redazione della cronaca, si parla a lungo nella Introduzione, a cui rimando.

<sup>2</sup> Giacomo Bianchetti morì, come vedremo più innanzi, nel 1405. Anche sulla parte da lui avuta nella cronistica bolognese e nella stessa compilazione del testo Vulgato abbiamo occasione di parlare diffusamente nell'Introduzione.

3 In luogo delle parole "a complacentia de Ri"dolfo di Filippo Ramponi honorevole cittadino di Bo"logna,, nel ms. 431 della Biblioteca Universitaria, da
noi seguito, leggevansi queste: "a complacentia de Leo"nardo da Villola mio benivole et honorevole citta"dino,. Furono raschiate, ma in modo che la lettura

è ancora possibile. Non infrequenti sono questi casi di inserzione di nuovi nomi sugli autentici, e di appropriazione di opere fatte da altri. Il codice 431 fu posseduto evidentemente dai Ramponi, e qualcuno di quella famiglia si dilettò in tali sostituzioni.

4 Raramente incontrasi una notizia in latino. Questa notizia è data con parole non molto dissimili dal Griffoni, (Mem. hist., p. 86): "Obilt ille strenuus 25 " et valens capitaneus et miles probus et expertissimus " in armis, dominus Joannes Acud de Anglia, capita- " neus gentium comunis Florentiae, et obiit in Florentia " et ibi fuit sepultus cum magno honore "È però da notare che, mentre qui la notizia è data sotto l'anno 30 1495, nel Griffoni è attribuita al mese di agosto dell'anno 1494, e più giustamente.

# CRONACA B

### CRONACA A

gimenti del marchexe da Ferara, le quale marchexe a quello tempo era picholo, tenne uno tractato cum el conte Zohanne da Barbiano delli cunti da Chunio et cum uno chiamato Conselixe, homo d'arme valente, figliolo bastardo del dicto conte Zohanne, secreto. Li quali conte Zohanne et Conselixe doveano fare amazare uno Azzo marchexe, fiolo comdam del marchexe Francesco, legiptimo, lo quale marchexe Francesco fu fratello legiptimo del marchexe Opizo da Est; lo quale marchexe Oppizo, non havendo figlioli legiptimi, n'avé molti bastardi, fra li quali fu uno marchexe Alberto che tenne per fante una zovene donna delli Contrarii da Ferara, de la quale naseglie uno marchexe Nicholò ch'era picholino signore, zoè zovenetto doppo el padre. Lo quale sopradicto marchexe Azzo era a quilli dì in Barbiano, che se tenea per lo conte Zohanne; et fu pacto che, se lo conte Zohanne et Conselixe desseno Azzo marchexe morto allo dicto Zohanne da Sam Zorzo, lo marchexe signore de Ferara, darave a iloro trenta millia fiorini d'oro et doe castelle in Romagna, scilicet Lugho et Conselixe 1. Unde che, cum quisti patti et cum li signi de dicti castelli et cum tante zoie che valeano el presio sopradicto, ando ' el dicto Zohanne da Sam Zorzo a Barbiano et menò secho uno suo fiolo, per darlo per ostadixe al conte Zohanne, et un altro ne lassò a Ferara anche per ostadixe al marchexe, ch'era comandatore de Santo Antonio. Et cossí, durando el tractato, andò inseme lo dicto Zohanne da Sam Zorzo cum lo conte Zohanne; et disse Conselixe a lo dicto Zohanne: "Io voglio andare a fornire la facen-" da ", et partisse. Poi andò inseme lo dicto Zohanne cum lo conte Zohanne et Conselixe alla stanzia ove era Azzo marchexe et qui trovonno solo uno, che havea nome Cervo, ch'era da Modena, lo quale, de persona et

40

45

2-3. nel margine sinistro: Di Marchesi de Ferrara

( 3) 1 a

<sup>1</sup> Consclice, comune del circondario di Lugo e prov. di Ravenna.

d'atti et di pelasone, s'asomigliava allo dicto Azzo marchexe, et havea costui in dosso li panni d'Azzo marchexe, li quali pochi di inanzi haveano veduti in dosso ad Azzo marchexe; et secundo l'ordine dato in quella hora, era questo Cervo a lo luogho comune, al quale luogho de comuna volontà andò Conselixe et si amazò lo dicto Cervo et delli molte ferite in nella fazza, perchè non se cognosesse. Et poi rivenne Conselixe da li dicti Zohanne da Sam Zorzo e dal conte Zohanne e disse: "Io ò " ucciso Azzo marchexe, venite a vederlo,; et vedendo Zohanne da Sam Zorzo costui morto cum li panni indosso, che pocho inanzi gli avé veduti indosso a Azzo marchexe, credette che fusse vero et asegnò le dicte zoie et argentiere a li dicti conti Zohanne et Conselixe. Et portono questo corpo morto a Lugho, et dati funo li segni del castello de Conselixe a li dicti conti Zohanne et Conselixe; et per dare più fede al facto, lo dicto Conselixe pigliò dui, li più secreti conpagni che havesse secho Azzo marchexe. Et facto questo, zoè havuta la tenuta delle castelle, fu destignuto questo Zohanne da Sam Zorzo in la rocha de Lugho; poi lo comun de Bologna mandò ambassaduri, per li quali lo dicto Zohanne fu relassato e 'l fiolo rimase destignudo. Et incontinenti ché 'l marchexe da Ferara havé questa novella, subito mandò molta gente per lo corpo morto, credendo che fusse Azzo marchexe, per mostrarlo al populo de Ferara et che vedesse el corpo, :. 3918 onde sperasse che posesse cessare la guerra. Et portando via costoro el corpo de Cervo morto, verso Conselixe apparve Azzo marchexe vivo, cum grande gente, et roppe costoro et molti ne menò presi a Barbiano. Et questa fu una de quelle de Romagna, cum una bestialità da Bologna; e tientelo a mente.

In quello anno, adì 27 d'aprile, questo Azzo marchexe, del quale è dicto de sopra, haviando passato Po, esso andò in sul contà de Ferara, cum grandissima quantità de villani et guerezando cum lo marchexe de Ferara, in uno luogho dicto Stra- 50 CRONALA L'

10

15

20

25

30

35

40

c. 1/2 a

5

# CRONACA A

da¹, si fu rotto et sconficto per le gente del marchexe da Ferara et cum lo grande aiutorio, ch'ello ebbe dalli Bolognisi, Fiorentini et dal signore de Faenza, zoè da Astore de' Manfridi, lo quale gli fu in persona. In la quale sconficta fu morti mille settanta dui villani; et lo dicto Azzo marchexe fu preso cum quello Conselixe che amazò Cervo², et funo menati presuni a Faenza et si funo presuni del conte Chorrado thodesco et soldato de' Fiorentini.

Anno Christi Mccclxxxvi. Del mese d'ottobre Gentile et Ysac de' Grassuni da Vignola, del contado de Modena, tolseno Vignola a Iacopino de' Ranguni, che la tigniva; et si la preseno per modo de furto, de notte, ma non haveno la rocha. El conte Zohanne 3 cum la soa conpagnia li dè socorso, per lo quale, adì 12 del dicto mese, haveno la rocha, salvo l'avere et le persone; et erano in la dicta rocha cento cinquanta persone.

In quello anno, adì xi 4 d'ottobre morì lo venerabile padre e religioso frate Andrea da Faenza, de l'ordine de' Servi de madonna Santa Maria, et fu sepelito inanzi lo altaro grande de quello ordine in strà Maore. Del quale fu grande danno, perché fu homo religioso de grande affare, et resse quello hordine anni \*\* cum grande honestà et religione'.

In quello anno, del mese de novembre, li Zenovisi deno la città de Zenoa, cum la soa signoria, a lo re de Franza; et si retornorono gli usiti in Zenoa, zoè gli guelfi et specialmente quilli dal Fiescho <sup>5</sup>.

Anno Christi Mccclxxxx7. In principio del mese de zenaro Mathio de' Griffuni andò per podestà del contà d'Imola. Et in mezo la via, entrando in Castello Bolognese, in luogho honesto fé hedifficare una cruse cum uno altaro, sotto lo vochabulo de Santa Crose, coverta et murada, e lli se di-

# CRONACA B

10

20

25

30

35

40

<sup>3</sup> Giovanni da Barbiano.

<sup>31. \*\*]</sup> spazio vuoto nel cod.

<sup>1</sup> Strada ovver Ponte, chiama questa località il Ghirardacci, e forse non è facilmente identificabile (che sia Pontelagoscuro?).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra, a pp. 457-459.

Il Ghirardacci (II, 487) pone la morte sotto il 13 ottobre, ma l'11 ha anche il Griffoni, ad an.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. il Griffoni, Mem. hist., p. 87.

ceva messa per lo prete eletto per lo dicto Mathio; et chiamasi la Crose de li Griffuni<sup>1</sup>.

In quello anno, la vigilia della conversione de Sam Polo<sup>2</sup>, morì la venerabile persona relegiosa dell'ordine de Santo Domenicho frate Marcholino da Forlì, per lo quale Idio mostra grandi miracholi.

In quello anno lo conte Zohanne da Barbiano tolse lo castello de Chodegnola, ch'è presso a Lugho, a doa miglia, per sè, lo quale era del signore de Ravenna, zoè della chasa da Polenta<sup>3</sup>; et fu del mese de luglio.

Et in quello anno, del mese de novembre, adí x, lo comun de Bologna havé la tenuta de Nonantola et de Bazano; li quali castelli, per lungho tempo inanzi, erano stati sotto la signoria del marchexe de Ferara.

In quello anno morì Toniolo de' Torelli 4.

Anno Christi Mccclxxxx8. Adí sei de mazo, inanzi doe hore de notte, misser Charlo de' Zambechari, dottore de llezze et Iacomo Griffone, cum multi loro sequaci sentino che Nane Gozadino cum multi de soa setta volevam fare guarnimento et armata per depore loro del suo stato. Et ha-3926 viando costoro audatia', perché Mathio Grifone, ch'era della soa setta, era confaloniero de zustizia, corseno alla piazza armati et cum confaluni et cum grande brigata gridando: "Viva el populo et mora "li tradituri ", et si se fenno dare li libri degli estimi, dove erano scripte certe provisione facte per Nanne Gozadino et Zohanne de Ludovigho da Monterenzoli procuradore de soa setta. Et questo Zohanne havea facte queste provisione in gli dui misi proximi passati, in li quali lui era stato de' signuri;

# CRONACA B

10152035

40

esprime con più esattezza, dicendo che il castello fu preso dai "dominis ", da Polenta di Ravenna.

<sup>38.</sup> Nanne] nel cod. era scritto Mañe, poi un'asta dell'M fu cancell.

<sup>La notizia è presa direttamente dal Griffoni.
La data è nel Mem. hist. fissata al primo gennaio per
l'inizio dell'ufficio. I particolari sono i medesimi.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il 24 gennaio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Veramente i signori di Ravenna erano parecchi nel numero di esse, come nei particolari. e cioè i figli di Guido III da Polenta. Il Griffoni si

<sup>4</sup> Tutte le notizie di quest'anno derivano evidentemente dal Memoriale historicum del Griffoni, così nel numero di esse, come nei particolari.

et funo arsi in piazza quisti libri cum queste provisione, et si andono per la chassa delli uffizii et si la stellono et arsela in piazza. Et sentendo che a chasa de Nanne Gozadino era facta racolta de gente, si li mandono a dire ch'el vegnisse a la piazza, a la quale non se atentò de venire, perché zà misser Charlo l'avea presa et fornida. De che Mathio Griffone confaloniero de zustizia, a' preghi de misser Charlo et de Iacomo predicti et de molti altri notabili homini, andò a Nanne et cum grande faticha a' preghi sopra d'essi lo condusseno in palaxio, digando che chi offenderà Nanne offenderà Mathio, et felli bona conpagnia. Et è vero che, se non fusse stato Mathio, Nanne sereve stato morto, o vero confinado. Ma fé gran patia lo dicto Nanne ad andare, ché se havesse aspetado per fino a dì, secundo lo conseglio de misser Francesco Rampone, che havea gran brigata a chasa soa, harevono hauto tanto concorso de populo che haveriano desfacto lo dicto misser Charlo, ma manchò l'animo al dicto Nanne Ghozadino. Or Mathio tenne sempre Nanne in palaxio e misser Ghozadino suo nepote chavaliero et dottore, et mai non consentì alchuno suo despiacere, né d'alchuno de soa chasa, né de quilli da Cha nedolo, ch'erano reputati grandi soi amici, per chasone de misser Francesco Rampone, del quale egli erano nepoti, zoè misser Lambertim, misser Zohanne et Mathio da Chanetolo, fratelli. Et qui in palaxio fu tractato, per paxe de tucti, che' una figliola donzella de misser Bonifazio fratello del dicto Nanne fusse data per mogliere a Zohanne, figliolo de Iacomo Griffone, et havela; et misser Charlo dé una soa figliola donzella a Brandelixe, fiolo del dicto misser Bonifazio. Tucta volta, per questa mutatione, funo facti alchuni confinati de li amisi de Nanne Gozadino, contra la volontà del dicto Mathio confaloniero, che non possé tanto resistere. Et si retornò in Bologna alchuni confinadi et sbanditi, tra li quali funo quisti, zoè:

Misser Bartolomio da Saliseto, dottore,

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

c. 343 a

<sup>1</sup> Giacomo Griffoni.

5

10

15

25

### CRONACA A

misser Iacomo de' Ysolani, dottore, misser Iacomo da Salisé ', dottore, fiolo del predicto misser Bartolomio,

el conte Leonardo da Panegho,

Qppizzo,

Antonio,

Iacomo,

Brandelixe, fratelli et fioli de misser Alberto de' Galluzzi,

Pietro Nichola de' Albergati,

Nerim, fiolo de misser Ugolino de' Galluzi 2.

Li quali erano tucti Maltraversi et cum li quali misser Charlo Zambecharo s'achostò.

Anno Christi Mccclxxxx9. Del mese de zenaro, la vilia de santa Agnese, alle otto hore de notte ch'è adì 21 3 del dicto mese:

Misser Francesco de' Rampuni, dottore de leze famosissimo,

Zohanne dalla Renghiera, merzaro, Zohanne de Zipriano, merzaro Nicholò Ghozadino, chanbiatore,

Zorzo de' Bonsignuri, lanarolo, funo confinadi fuora de Bologna dalli dicti misser Charlo ' et sequaci; et questo fu per la vilità del dicto Nanne, che non havé mai ardimento de volere essere cum lo dicto misser Francesco a depore misser Charlo 5.

Ma furono savii a confinare misser Francesco Rampone, de notte, ché' se de dì

CRONACA B

1399. — Uno tractato fuo schoperto in Bologna adi ir de luio 6, per lo quale tractato fuoron zustixiati li infrascripti, zoe: Ghirardo di Ghixilieri avé tagliato la

20 testa

Piero Rosso, becharo questi tri suono Buldone Boscheto im pichadi in Marcho Boscheto piaza.

LA TORRE DEGLI AXENELI ARSE.

1399. — La torre degli Axeneli arse adì xi del mese d'aghosto; e apresese el fuogho in vetta de la torre, la quale torre era merlata de ligniame e dove era la champana era de ligname, e una camera de ligname dove albergava la guardia de la

17-21. ii, tri] parole scritte con inchiostro rosso nel cod. — 28. xi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Uno tratado se deschoverse in Bologna adi 2 di luglio 1399 per lo quale tratado avé CR. Bol.og. taiado la testa Ghirardo di Ghixelieri; e questi 3 fono apichadi in piaza, zoè Piero Rosso de su a 35 becharo e Baldone e Marcho Boscheto, e si disc la chondanaxone che volcano desmetere el stado de messer Carlo di Zanbechari.

La tore degli Axeneli si arsse adì 11 d'agosto 1399 e si s'aprexe el fuogo in vetta de la tore, la quale si era merlada de legname. E così, donde stava la champana, si era de le-

34. zoè] segue nel cod. piero pi cancell.

<sup>1</sup> Giacomo da Saliceto.

<sup>2</sup> Tutta la narrazione è presa di peso dal GRIF-FONI, Mem. hist., 87-88.

<sup>3</sup> È forse da correggersi la data nel 20 gennaio, essendo il 21 la festa di sant'Agnese e non la vigilia.

<sup>4</sup> Carlo Zambeccari.

<sup>5</sup> Questo concetto che è tolto dal *Memoriale* del 10 Griffoni, è stato espresso anche più su, con un ugual senso di rammarico.

6 A questo "trattato, il testo A dà la data del 3 giugno: gli stessi nomi dei giustiziati non concordano bene.

I

20

25

30

35

# CRONACA A

l'avesseno facto, non gli seria stato comportado dal populo menuto, dal quale lo dicto misser Francesco era molto amato. Ma feno finalmente el bene de misser Fransco, ché stette a confine solamente quanto durò la mortalega in questa terra; et alla fino de quella retornò a salvamento cum tucta la soa fameglia, che havea una bella brigata de nevudi figlioli de Rodofo de' Rampuni suo primo cusino, che erano xvII tra maschi e femine, e che forsi seriano tucti morti a Bologna, como fé degli altri assai, ché per certo ze fu troppo gram moria.

In quello anno, del mese de febraro, misser Zohanne Ghaleazo, duse de Millano, della chasa de' Visconti, fu facto signore della città de Pisa per misser Ghirardo chavaliero et fiolo de misser Iacomo da Piano chavaliero, o vero chera stà chanzeliero de Pisa et nodaro et signore de Pisa.

In lo dicto anno fu grandissima morla in Bologna; et si morì molti notabili cittadini, tra li quali morì quisti, zoè:

Misser Charlo de' Zambechari, dottore, Iacomo de' Griffuni, Antonio de' Chodichà,

Oppizzo de' Leazari.

Lo quale era la fortezza dello stato popularo per quello tempo; como questo morì, subito lo stato cominzò a manchare et durò pocho 1.

In quello anno la vigilia de santo Gre-

# CRONACA B

torre. El nome del guardiano era Bartolomco Quatro e mezo, el quale, andando a dormire, lassò una chandella ap[rexa che] aprese el fuocho in lo legniame. El quale fuocho lui non possendo amortare per defeto d'acqua, esso se ne fuì, e'l fuocho arse quanto ligliame gli era infino nel fondo della torre, e lla champana se roppe. Ancora era intorno questa torre uno chorduro de ligniame el quale arse tuto con quante boteghe gli era intorno, e per questo el comune de Bologna li fece fare una volta de sopra e una a mezo con una lumagha de sotta e fecella merlare de pietra con uno toresino in mezo 15 come tu vidi hogi dy 2.

> COME EL CONTE GIOVANNE DA BARBIANO AVÉ TAGLIATO EL CAPO CON ALCUNI ALTRI IN SUXO LA PIAZA DE BOLOGNA.

1399. — El conte Giovanne da Bar-c, PA, 20 biano avé tagliato el capo adì xxvii del mese de setembre con li infrascripti, zoè;

> El conte Sbandezado el conte Lipazzo Bolognino Pezenino

y quali s'erano partiti da Barbiano con grande gente d'arme secretamente e veneno per lo contado de Bologna senza licencia alcuna, facendo molte robarie, e andono a lozare a Vignola di Grassuni3. I segnori de Bologna, ciò udendo, mandono la sua zente d'arme, zoè la brigada dalla Rosa, i quali chavalchono a Vignola et ropeno e preseno el conte Giovanne eon sua gente.

22. xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. gname, e in la camareta donde albergava la guarda de la dita tore si era de legname. E la guarda avea nome Bartolomio Quatro e mezo. Anchora si cra a mezo uno coruduro tuto de legname. E siando lo dita guarda adormentato, elo lasò la candela aprexa e si s'aprexe in lo legname, elo se desedò e non possé amortare lo fuogho perché non gl'era aqua e si se fugi. El fuogo arsse ogni cossa, zoè lo legname che iera dentro e dintorno, e si rope la 40 campana, tuti i tasseli e vene fino in terra, e si arsseno tute le boteche che erano a pè de la

<sup>1</sup> Questa notizia andava posta dopo quella che segue, nella stessa guisa che è fatto dal Griffoni nel suo Memoriale: la ragione è chiara: qui si annunzia la nella notizia che per errore è stata posta dopo questa. gnese, ai piedi del colle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il testo A non stabilisce il giorno dell'incendio ed inoltre ha molti minori particolari di questa cronaca.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vignola dei Grassoni o semplicemente Vignola, 5 morte di Carlo Zambeccari, il quale viceversa è agente castello della provincia di Modena, al confine bolo-

gorio, del mese de marzo 1, et fu de notte, Zohanne de Toniolo di Bentivoglio, cum multi altri, feno armata per venire alla piazza per dipore lo stato de misser Charlo de' Zambechari et per dipore li Maltraversi che havea facto ritornare misser Charlo adì sei de mazo passato; et cum li soi amisi et amisi de misser Francesco de' Rampuni, ch'era confinato, et in quella nocte tolseno la porta de strà Sam Donado, per introdure lo conte Zohanne da Barbiano cum soa gente et per loro sochorso. Et misser Charlo cum tucti gli altri soi sec.394aquaci non dormì, ma cum le 'arme trasseno alla piazza, et al venire de quilli li Bentivogli e lli Gozzadini se rendeno a misser Charlo, salvo le persone, benché li partesani de misser Charlo voleano che morisseno li Gozadini e Bentivogli; ma misser Charlo et Iacomo Griffone non posseano patire ch'egli morisseno, per amore del parentado che haveano facto avanti cum li Gozadini; ma pure per contentamento de' loro partesani fu facto alchuni confinati, scilicet quisti:

Andrea di Bentivogli, a Carpo, misser Bente suo figliolo, a Parise, Zohanne di Bentivogli, a Zara, Nanne de' Ghozzadini, a Zenova.

#### CRONACA B

1399. - El popolo de Modena venne a Bologna inino al prite da Reno adi ii del mese de setembre , e erano tuti vestiti de panolino biancho, huomeni, donne e puti con confedoni branchi zaschung con la insegna del sancto de la capetia sua, e uschuna capella menare charra cojerte de biancho con vituana che a loro horognava per manzare, et endavano a dura dai chantando lorc tanie. E alozono de sotto dal ponte da Reno apresso la gliara, a li quali fuo mandato per lo comune de Bologna carra con molta vitualia per man are, senza alcuno precio, e li steno uno di e una nocte; e fuono astimati xxe migli ra de persone con li contadini.

sti de biancho come fece gli Modenesi adi
vi de setembre e così quili del contado, e
stete serato in Bologna viii zorni et hogne
matina tuti gli huomeni e donne con lo confalone de la sua capella andavano a Santo
Pietro. 'Et zaschuno quartiero avea uno
chonfalone grande con la sua insegna e tute
le chapelle de quello quartiero andavano
driedo a quello chomfalone grande cantando
laude, et andavano cerchando le perdonanze
a certe ghiexie le quale aveva deputado el
veschovo de Bologna. Et chosì andono vivii

3. ii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 10. dui, dui] parole scritte con inchiostro rosso nel cod. — 15-16. uno, una, xxv migliara] parole scritte con inchiostro rosso nel cod. — 17. con] nel cod. era prima scritto senza, la qual parola fu sostituita con questa — 20-21. vi, viiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 22. gli] ripetuto due volte nel cod., il secondo fu poi cancell. — 24-p. 466, l. 2. uno, viiii, viiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

tore intorno. E alora lo comune li fé farc doc volte, una a mezo l'altra a la veta e si la fé CR. BOLOG. merlare de preda, con uno torexino un veta e la lumaga in lo pè.

El conte Zoanne da Barbiano si avé taiado la testa in su la piaza de Bologna e 'l conte Xbandezado el conte Lipazo e 'l Bolognino Pizinin adì 27 de setenbre 1399, li quali s'erano 35 partidi da Barbiano con gran zente d'arme e si erano andadi a lozare a Vignola di Grasum³, e cavalchono su per lo tereno de Bologna senza licenzia di signori, e si feno gran dano di robare. E li signori di Bologna si mandono favra le zente d'arme, voè la brigata

25

30

<sup>1</sup> L'II marzo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La data non è ben precisata nel testo A, ma

tutto il resto concorda.

<sup>3</sup> Vedi nota 4 1 p. 107.

15

20

25

30

# CRONACA A

Et fugli bene investido, perché se havesseno sequito el conseglio de misser Francesco Rampone non seriano stati inganati, perché non se seriano fidati de innimico reconciliato, ché bene sempre ne dubitò lo dicto misser Francesco.

Doppo questo alchum dì, misser Ugolino de' Schappi e Opizzo de' Leazari cum una gram brigata della parte guelfa preseno l'arme per fare retornare misser Francesco de' Rampuni et gli altri sopradicti chazadi. De che misser Piero et misser Alberto di Bianchi e li Maltraversi, inseme cum misser Charlo, si se acordono cum li dicti misser Ugolino et Oppizo, e li confinati romaseno fuora.

In quello anno, adì 3 de zugno, Ghirardo de Zohanne de Dexalo di Ghixilieri, lo quale era fratello della mogliere de Redolfo di Rampuni, inseme cum li amisi de misser Francesco Rampone, de' Gozadini et de' Bentivogli, fé uno tractato contra misser Charlo 1 e li soi sequaci, per fare retornare li predicti confinadi; et fu descoperto, de che ello havé tagliato lo capo in suso la piazza de Bologna, e tre altri funo apichati per la gola in piazza, scilicet quisti:

Piero Rosso, becharo, Baldom de' Captanii, da Tizano,

### CRONACA B

matine et in chapo de viiii zurni tuto el popolo e contadini e donne e puti andono a Imola, per lo modo che venne quilli da Modena a Bologna, e alozono in suso el fiume de Ymola nome Santerno, de sopra da Ymola. E meser Lodovicho degli Aleduosi, segnore d'Ymola, mandoe pane, vino, charne con le charra e chi ne voleva ne posseva tore; et questo popolo che andò a Imola fuo astimado lxxx migliara de persone. Et così quilli da Ymola andono a Faenza et quilli da Faenza andono a Furlì, et così per tuta la cristianitade se fece questo modo ditto de sopra.

Nel quale tempo fuo grandissima moria per tuta cristianitade.

1399. — Uno tremoto fuo sì grande in Bologna adi xx del mese de luglio che molte mure cadeno a terra in Bologna c molti merli del palazo di Signori, zoé dal lato de l'orto, andono a terra.

|Co|me gli artexani de [Bolo]gna livono UNO RE[MORE E DE LA MORTE DEL [CON-TE] ANTONIO DA BRUSCHOLO.

1399. — Uno remore fuo levato in Bologna adì xxvii del mese de otobre 2 et fuono li artexani i quali "veneno cridando: Viva " el popolo e li arte ". Nel quale tempo regeva la parte de meser Charlo di Zambechari e Opezo di Liazari, el quale meser

10. popolo] segue il cancell. nel cod. - 11. lxxx migliara] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 18. xx] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 27. xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. da la roxa, e si cavalchono a Vignola e si ropeno la brigada del conte Zoanne e si prexeno li sopra ditti.

El povolo de Modena venne a Bologna 1399 adì 2 di setenbre fino al ponte da Reno e si vene tuti vestidi di panolino biancho, homeni e done, puti, con confaloni bianchi, con 35 la insegna ciascuna capela del so santo, e zaschuna capela menava siego chara coverte de biancho con la roba soa suxo che li era de bosogno da manzare, e si andavano a dui a dui cantando le lode. E si alozono de sotto dal ponte da Reno apresso a la iara.

E li steno uno di e una notte e si fono astimadi 25 miglara, benché li era siego li suoi contadini.

C. 41 V

<sup>1</sup> Carlo Zambeccari.

vece nel testo A si ha soltanto la generale indica-

zione della fine del mese di ottobre. Qui anche ci <sup>2</sup> Qui c'è la indicazione precisa del giorno; in- sono particolari di molto interesse che là mancano.

Marcho de' Boschitti, da Modena; et alchuni altri, che non posserono essere prisi funo sbanditi <sup>1</sup>.

arse l'armadura della torre degli Asinelli ch'era uno corduro a mezo, et arse tucti li tasselli et chadde la canpana, ch'era in cima della torre et descolosse inconti nenti. La fezeno fare cum li merli, como se vede, che prima non havea merli; et dissese che Zohanne di Bentivogli, ch'era forausito, gli l'avea ficto. Dio lo sa 3.

In quello anno, del mese d'agosto, el conte Zohanne da Barbiano, como amicho de' dicti confinati, de notte passò cum soa gente su per lo contado de Bologna et si rubbò et si violò molte femine de' cittadini ch'erano in contà per la morìa; et si arivono a Vignola delli Grassuni 4, in lo contà de Modena, la quale tenea lo dicto conte Zohanne. Et siando lì acampato lo dicto conte Zohanne cum soa brigata, el comun de Bologna mandò soa gente in punto cum l'alturio del marchexe de Ferara, et zunti là, trovongli male in ordine, unde che funo rutti et prisi tucti et menadi a Bologna; et a quello Conselixe che ancise Cervo, como dicto ò di sopra 5, gli fu tagliato incontinenti el capo in piazza, et lo dicto conte

#### CRONACA B

Charlo e Opezo erano giti a stare a Sancto Michele in Boscho per chason del morbo: e ... facendo loro buona guardia con molti previxiuali; ma non posseno tanto bene quardare che amedui morino. Morti che fuono quisti dui, fuo levato el remore degli artesani i quali chazono gli amixi del ditto meser Charlo e andono alle chase del chonte Antonio da Bruscholo, el quale stava apresso le chave grande di Rampuni, e preseno el dito conte Antonio, el quale era vechio de anni lxxx, e fuo menato dinanci ai segnori in zubetto e deschalzo. Li segnori disseno a quello popolo: " Fatine quello che " a vui piaze ". Allora el dito conte fuo menato a le forche ch'erano dricte in pia a, el quale conte non volse andare suxo la schala, e posesse a sedere apè de la schala. Quando videne che non volca [and] are suxo la schala, igli ligono | uno | charestro a uno pirolo la schala de le fo glie dado de gliavarine e de ronchoni, e chosì morì mixeramente. Questo li fuo facto perché lui era inimicho di poveri huomeni.

Notta che questo conte Antonio fuo quello el quale tolse le anelle de dito al chardenale che fuo chazado de Bologna da la parte Schachene, come apare in questo a carta 180 del 1376.

scritto con inchiostro rosso nel cod. - 30. 180. 1376] cifre scritte con inchiostro rosso nel cod.

El povolo de Bologna se se vestì di biancho come fé lo povolo de Modena come è dito CR. BOLOG. di sopra, e fo adì 6 de setenbre 1399, e così quilli del contado; e si sté serado 9 dì e ogne matina tuti gl'omeni e done con lo confidene inanzi de la soa capella e si andavano a San Piero; e one quartero si avea uno gonfalone grande con la soa insegna, e tute le capele 35 de quelo quartiero si andavano dredo a quelo confalone cantando lode e si andavano zerchando le perdonanze a certe chiexie le quale era deputade per lo veschovo de Bologna e così andono 9 matine. E de capo de nove dì tuto el povolo e contadini, done e puti, si andono a Imolla per lo modo che quili da Modena veneno a Bologna; e si alozono su lo Santerno de

20

30

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutte queste notizie sono tratte direttamente 5 dal Memoriale hist. del Griffoni, con qualche ampliamento riferentesi ai Ramponi e ai loro famigliari. Chi trasse le notizie dal latino del Griffoni doveva essere della parte dei Ramponi perchè di essi si fa spesso l'elogio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il giorno II agosto, secondo il testo B e la Bo-10 lognetti.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Notizia derivata dal testo B.

di Modena. Più su è stato narrato in questa cronaca il fatto dell'acquisto di Vignola da parte del conte Giovanni da Barbiano, v. p. 460, 13-23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi sopra a pp. 457-459.

<sup>6</sup> Vedasi infatti il richiamo che facemmo sopra, all'anno che qui si indica.

6. 309 0

20

25

30

### CRONACA A

Zohanne e lo conte Ludovigo et lo conte Lippazzo, soi fioli, funo posti in nella torre del zardino de' signuri anziani; in nella quale morì quello conte Ludovigho de morte naturale. Poi, adì 27 de setenbre, el dicto conte Zohanne et lo conte Lipazzo, suo fiolo, et lo conte Sbandezà, suo parente, et uno suo chaporale, chiamato Bolognino Pizzinino, da Bologna, haveno tagliata testa in su la piazza de Bologna, et funo sepelidi inseme tucti a Sam Francesco in una archa. Et Dio voglia che questo sia per lo meglio de Bologna, avvengna ch'elli l'avesseno bem meritato.

In quello anno, del mese d'agosto, lo vescovo de Modena cum tucto el populo, donne et homini, in numero de circha 25 migliara de persone, veneno, vestiti de biancho, in el contà de Bologna, et si se acampono de sotto al ponte de Rheno' de za dal Borgho da Panigale; et lì funo facti dui altari e ellì el vescovo de Modena disse messa, e llì fu predicato lo miracolo de quisti vestimenti bianchi, et como per tucta Ytalia se fé questo, scilicet, vegnendo da Piemunti in za. E lla signoria de Bologna fé grandi presenti de manzare et bere a misser lo vescovo et a multi altri notivili; et poi se ne andono in paxe.

In quello anno, adi sei de settenbre tucto lo poputo de Bologna, homini et donne,

## CRONACA B

1399. - Giovanni di Rentivogli e Nane di Gozadini feceno una armata adi xir del mese de marzo e tolseno la porta de stra' San Donado et mandono per lo conte Giovanne da Barbiano che venisse a Bologna come promesso aveva a loro de venire et non venne; e per questo la parte de meser Charlo prexeno la piaza e veneno in porta Ravignana, possa s'acordono' con con Nanc e con Giovanne di Bentivogli. E per questo i segnori de Bologna chazono li infrascripti citadini de Bologna, zoè:

Nane di Gozadini, Giovanne di Bentivogli, 15 meser Francescho Rampon, Giovanne de Lodovigo, meser Bente di Bentivogli, con certi altri2.

> Et adi in del mese d'aprile fuo apichado per suspeto in suxo la piaza de Bologna dai huomeni ch'erano amici di Gozadini e di Bentivogli e fono quisti:

> > Dondo Spiciale, Guido de Soldano.

4. xii] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 20. iii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. sopra da Imola, et mesere Lodovigho dii Alidoxi signore d'Imola mandò pane e vino e carne con le chara e chi ne volea se ne posea avere e tore. E così ne mandò i signori di Bologna a quelli da Modena. E quilli da Bologna fono extimadi so migliara. E così quili da 35 Imola andono a Faenza con lo modo sopra ditto e quili da Faenza a Forlì; e così per tuta la cristianitade si si fé questo con lo modo ditto de sopra.

E in quelo tempo si fo una grande moria per tuta la christianitade.

1399 adì 20 di luglio fo grande teramoto in la cità de Bologna che fo grande maraviglia; e si cade de molti merli del muro de l'orto del palazo di signori e si cade de molti 40 altri muri per la terra

Bologna, a ovest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Queste due ultime notizie sono, per la data,

Ponte sul Reno, lungo la Via Emilia vicino a fuori posto, riferendosi al marzo e all'aprile: evidentemente andavano collocate prima.

tucti vestiti de biancho, zorni nove andono per la città cerchando le chiesie, zaschuno per lo suo quartiero, et fessi paxe de grandissime inimistade. Et in quello mese, uno prete da Paderno, che sté morto tre hore, resusitò; et si predichò questo miracolo. Et adì sei, quasi tucto lo populo de Bologna, vestito de biancho, andono a Ymola et si se acampono suso lo Renazzo 1, sopra la strada; et lì fu facti dui altari et misser lo vescovo de Bologna disse la messa, et lo prete da Paderno predicò questo miracolo et como la Vergine Maria l'avea resusitato.

In quello anno, presso alla fine d'ottobre, siando zà morto misser Charlo de' Zambechari, Iacomo Griffone, Opizzo de' Liazari et altri notivoli homini, per la pestilentia 2; et vedando gli artesani che llo stato non era più fermo et che de lezero si romperave, feno inseme una armada cum inganno de misser Ugolino de' Schappi, lo quale prima era stato de parte cum misser Charlo, et veneno alla piazza gridando: "Viva el "populo,, et incontinenti deposeno lo stato de misser Charlo et de' soi amici et andono a chasa de Nicholò Zambecharo et si lla rubbono; et trovonno che lui era fuora de Bologna, ché, se l'avesseno atrovato, l'averiano morto. Et poi feno molti confinati et sbandezati de quella parte de' Zambechari, et feno tornare li confinati, zoè: Misser Francesco de' Rampuni cum li soi amisi et Nanne de' Gozadini, Zohanne de c.395bLudovigho da Monterenzi, Zohanne di Bentivogli et molti altri.

34-36. nel margine sinistro, di mano del sec. XVI: D. Franciscus de Ramponibus restitutus ad patriam. CRONACA B

1()

15

20

25

30

35

In la città de Bologna fo uno grande romore, 1399 adì 27 d'ottobre; e si fono li artenani Cr. Bolog. che si livono gridando: "Viva el povolo e li arte, che rezeva prima la parte di messer Carlo 40 di Zanbechari; e quello tempo si era una grande moria in Bologna. E lo ditto messer Carlo e Opizo di Liazari, li quali si erano li mazori del stado, si aveano fuzidi la moria a San Michele in Boscho e lì se feno forti e si se feno fare una bona guarda di provinonadi. E non li posseno fare sì bona guarda che puro morino di morbo tramedui, zoè Opizo e messer

<sup>1</sup> Località vicino a Imola, da non confondersi cen Renazzo ferrarese.

<sup>2</sup> Vedi quanto si disse più su in questa cronaca 5 a p. 104, 24-30.

Et allora fu preso el conte Antonio da Bruscholo, a furore de populo, et tracto da chasa del dicto misser Francesco de' Rampuni, la quale gli usurpava lo dicto conte, in despecto del dicto misser Francesco, et si fu menato in piazza. El populo volea che fusse apichato per la gola, et ello gridava che mai de chasa soa non fu apichato nessuno, et non voleva andare in su la schala de la forcha; et allora gli legonno lo cavestro ad uno pirolo della schala et si lo anciseno cum le lanze et cum li ronchuni, a furore de populo, avengna ch'ello non havesse facto niente. Ma questo fé gli amisi de misser Francesco Rampone, siando anchora per via che retornava da confine da Padova, dove era stato. Et fugli bene investì, perché era stato servito dal dicto misser Francesco e po' fu ingrato contra d'ello, a posta de misser Charlo Zambecharo.

In quello anno, adì 27 de desenbre, Zohanne di Bentivogli, misser Bente di Bentivogli et Nanne de' Ghozadini, siando loro retornati da confine, et parendoli che li Maltraversi volesseno usurpare lo stato, preseno l'arme, et cum li loro amisi et de misser Francesco Rampone et altri partesani, veneno alla piazza gridando: "Viva el "populo e li arte et mora gli Maltraversi, Et in quello furore funo morti quisti, scilicet:

Azzo de' Buvalelli, corretore de' nodari, Polo, figliolo de misser Bartolomio da Salisedo,

Iacomo, figliolo de Mathio de' Magnani, Zohanne strazarolo, massaro della compagnia de' strazaroli; et multi altri Maltraversi funo feridi, zoè:

Misser Lamberto Bazzaliero cum dui soi figlioli;

CRONACA B

1()

5

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. Carlo. Morti che fono, se livò li artexani e si cazono i suo' seguazi e si' andono a la chaxa del conte Antonio da Bruscholo el quale stava a muro de la caxa grande di Ramponi; e si prexeno el dito conte el quale era vechio de 80 anni e si fo menado ai signori in giubetto 45 e deschalzo, e li signori disseno: "Fadine quelo che ve piaxe ". Alora lo menono a le forche ch'erano drite in piaza; e ello non volse muntare in su la schala e si se poxe a sedere a pè de la schalla. Quando i vidino ch'el non volea muntare suxo, i ligono lo cavestro a uno pirolo

Guglielmo dalla Maglia, et multi altri; et confinadi funo quisti, zoè:

Misser Bartolomio da Saliseto, dottore de leze,

misser Iacomo suo figliolo, dottore de

misser Bernardino de' Zambechari, dottore utriusque,

misser Zohanne de' Captanii da Castello Sam Piero, dottore de lleze,

Nicholò de' Zambechari, chambiatore, Guido da Manzolino, nodaro,

et multi altri Maltraversi et della parte de misser Charlo Zambecharo.

Et allora Guasparo de Bernardino, capitano del castello de Solarolo 1, dé el dicto castello ad Astore de' Manfridi, signore de Faenza, a posta de Antonio dalle Chaxelle merzaro; per la qual casone li dicti Guasparo et Antonio funo banditi per tradituri et depinti in piazza et alle principale porte della città et al bordello et in molti altri luoghi. Et le chase del dicto Antonio funo desfatte infino alli fondamenti, et facto fu lì piazza da vendere gli asini, ch'erano in strada Maore, presso a quelle de' Gozadini<sup>2</sup>.

Anno Christi Mcccc. Adí 16 de mazo 3, Pino degli Ordelaffi signore de Forlì, capitano della gente d'arme del comun de Bologna, cavalchò contra Astore de' Manfridi, in su lo tereno de Faenza; et pose el campc in uno zardino del dicto Astore. de fuora de Faenza, verso Ymola, presso alla terra ad una balestrada; et questo fu per casone de Solarolo, ch'ello usurpava a li Bolognisi. Et de mandare lo campo adosso allo dicto Astore, fune gran casone misser Francesco de' Rampuni, perché era suo grande nemigo.

CRONACA B

J

10

15

20

25

30

35

40 de la schala e fogle dado, chi con iavarine e chi con ronchoni, tanto ch'elo fo morto. E CR. Bolog. questo fo perché l'era grande nemigo di poveri homeni. E questo conte Antonio fo quello che cavò li anelle de dido a uno legato che fo cazado de Bologna 1376, como apare in questo 4.

ivi date è qui omessa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Solarolo, comune del circondario di Faenza, prov. di Ravenna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anche tutte queste notizie, salvo qualche aggiunta di poco conto, sono tratte direttamente dal 5 Memoriale historicum del Griffoni. Nessuna di quelle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Griffoni, da cui, come spesso accade per questi anni, è tratta la notizia, ha più giustamente la data del 26 maggio.

<sup>4</sup> Vedi sopra, a p. 407, n. 6.

15

20

25

30

# CRONACA A

In quello anno, adi xi de zugno, Zohanne Galeazo fiolo del dicto Astore signore de Faenza, andava travestito cum la soa donna et cum soa madre et cum la donna de Charlo de' Malatesti signore de Rimino, in una nave. Credeasi che fugivano la moria; et funo prisi et mandati al marchexe a Ferara, et lassati gli altri, lui sté in lo castello preso infino adì 21 d'agosto. E lli Veneziani poi trattono concordia; et Astore reavé lo suo figliolo et dé al marchexe alcune migliara de duchate et rendegli Azzo marchexe, ch'ello tenía in presone a Faenza', cum pacto ch'ello andasse a confine in Chandia '. Ma lo campo de' Bolognisi era fortissimo contra Faenza, cum una forte bastìa che gli haveano facto. Et si era asediata Faenza per modo che steva molto male; et serebese hauta se non fusse stato che Zohanne di Bentivogli tradì misser Francesco Rampone et Nanne Gozadino, como oderiti di sotto 3.

Anno Christi Mcccci. Zohanne de Toniolo di Bentivogli, la vigilia de Nostra
Donna, de febraro ', cum suo guarnimento
venne alla piazza gridando: "Viva el populo
"e le arte "; et si ottenne che tucti gli amisi
de misser Charlo Zambecharo, che erano
confinati, tornasseno in Bologna, et riveneno;
et questo fé ello maliciosamente, zoè per
farli soi amisi, a fine de farsi signore de
Bologna, como aparse.

CRONACA B

1401. Come Giovanne di Bentivogli se feze segnore de Bologna e come fece xxi chavalliero.

1401. — Giovanne di Bentivogli levoe uno remore in suso la piaza de Bologna adi anizi del mese de febraro, a hore anii con gli amini suoi, cridando: "Viva el popolo e "l'arte,; e per questo meser Nane di Gozadiny con gli amini suoi andono in piaza,

28. levoe] segue nel cod. v. cancell. — 30. xxiiii, xxiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog.

6. 396 6

1401. Zoanne di Bentivogli citadino de Bologna si se fé signore de Bologna 1401 adì 14 di marzo ba la note seguente; c in quela volta fé molti cavalieri, zoè messer Alberto di Bianchi, 35 messer Zohanne di Preti, messer Bartolomio di Bolognini, messer Batista di Baldoini, messer Bonifacio di Gozadini, messer Bartolomio Bonbarone, messer Lipo di Ghixilieri, messer Bartolomio Gonborudo, messer Batista di Bentivogli, messer Vandino, messer Zordino di Bianchi, messer Zoanne di Cansaldi, messer Zoanne di Ghixilieri, messer Bartolomio di Manzuoli, messer

<sup>34. 1401]</sup> scritto nel margine sinistro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Griffoni ha 2 giugno.

Anche queste notizie del 1400 sono tratte dal Memoriale historicum del Griffoni con piccole aggiunte riferentisi ai Ramponi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi sotto a p. 473, 7-21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sembra essere il giorno 1, vigilia della Purificazione della Madonna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il testo B ha il 24 febbraio come inizio alla rivoluzione che doveva condurlo alla signoria.

20

25

30

### CRONACA A

In quello anno morì misser Francesco de' Rampuni famosissimo dottore de leze; morì et fu sepelito cum grande honore a Sam Francesco in nella antiqua sepultura de' Rampuni 1.

In quello anno, adì 24 <sup>2</sup> de marzo, de notte a hore cinque, Zohanne figliolo de Tuniolo di Bentivogli cum li soi amisi et cum quilli che funo amisi de misser Charlo de' Zambechari, et cum spalle de' Maltraversi, et cum subsidio de Astore de Faenza, non obstante lo male contentamento delli amisi de misser Francesco Rampone et de Nanne Gozadino, che desideravano lo stato de la libertà, et fecise signore de Bologna. Et questo avenne per casone de la viltà del dicto Nanne, al quale Nanne non bastò l'animo de oviare al pensiero del dicto Zohanne, che bem se avedea che voleva farse signore, como fé.

Item, cum lo dicto Zohanne fu lo alturio delli infrascripti condutieri, ch'erano a soldo del comun de Bologna, zoè:

Misser Martino, todescho, cum lanze cinquanta.

Lanzelotto da Becharia,
li quali, in la creatione del dicto Zohanc. 397ane, funo tradituri al comun de Bologna,'
misser Alberto di Pigli, da Carpo,
Marcho da Pisa,
Ghirardo Boiardo.

#### CRONACA B

pensando de intrare in palazo. Ma el docto Giovanne con gli amixi suoi el cha ono de piaza; e molti ne fono feriti di Govadini; e Giovanne di Bentivogli tolse el palazo. E per questa novitade alquanti sbanditi de Bologna retornono a chaxa sou, soe:

Zambechari, Bianchi, Grifuni.

Quilli da Argele<sup>3</sup> con molti altri de sua brigada e li Gozadini fono desmissi, e per questa casone li sopra tornati in Bologna promiseno a Giovanne di Bentivogli de farlo segnore de Bologua.

1401. — Giovanne di Bentivogli sc fece segnore de Bologna adi xiiii de marzo la nocte sequente, com le spalle del ducha de Millano e con gli amixi suoi; e per questa casone fece molti cavallieri a sperun d'orn. I numi di quali fuoron quisti, zoè:

Meser Alberto di Bianchi,
meser Giovanne di Preti,
meser Bartolomio de Bolognino,
meser Batista Baldoino,
meser Bonifacio di Gozadini,
meser Bartolomio Baronzino,
meser Bartolomio Gomborudo,
meser Batista di Bentivog'li,
meser Bartolomio di Manzuoli,
meser Bartolomio di Tomari,
meser Bartolomio da Pestoia,

17. xiiii| scritto con inchiostro rosso nel cod.

Barlolomio di Tomari, messer Romio di Foscharari, messer Alberto di Guidoti, messer Bar- CR. Bolog. tolomio da Pistoglia, messer Gulino di Ghixilieri, messer Zoanne Bocha de fero, che sonno 35 in somma xxi cavalieri. Tolto che ebe la signoria, el ducha de Milano li mandò una anbassaria e mandogle a dire se volca fare liga con lui, ch'elo volca tegnire in Bologna al fermo 400 lanze, o volca li danari per pagare li ditti soldadi. El dito Zoanne di Bentivogli respoxe de volcrlo fare, e questo promixe a li anbasadori del ducha de Milano, e si capitolò;

<sup>3.</sup> nel margine sinistro: R. — 7-8. segno d'attenzione nel margine sinistro — 12-14. nel margine sinistro (mi sembra fuori posto): Obitus domini Francisci de Ramponibus (mano del sec. XVI).

<sup>5</sup> La notizia della morte del Ramponi non figura nel Memoriale del Griffoni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi p. 472, n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Argile, frazione del comune di Castel d'Argile nella provincia di Bologna, in piano.

<sup>4</sup> Il testo al ha per errore 24 n arzo.

15

20

25

30

# CRONACA .1

Li quali erano li principali nemisi della gente del ducha de Millano. Et subito che tu aducte le novelle a Bologna, el signore Zohanne s'alegrò uno pocho et fé sonare le campane de Sam Piero et molte altre campane per allegreza et andò a visitare la Nostra Donna del Barachano, et donogli lire diese de bolognini; poi andò a quella dal Monte e llì lassò li panni et revistisse d'altri panni, et tornato a chasa, fé chavare de presone Piero da Pisa, che dovea havere taiata la testa sabato; et fu de febraro.

### CRONACA B

meser Lipo di Ghixilicri,
meser Vandino di Bianchi,
meser Zordino di Bianchi,
meser Giovanne di Chansaldi,
meser Giovanne di Ghixilieri,
meser Alberto di Guidotti,
meser Gulino di Ghixilieri,
meser Giovanne Bochadeferro 1.

Et adì xvii de marzo el dicto Giovanne fuo confermado segnore de Bologna per lo conseglio generale.

Et adì xviiii dito fece convochare tuto el popolo in lo palazo del podestà, che fono circha ivii milia huomeni. In lo quale conseglio fuo confirmato segnore per tuto el popolo.

Allora el ducha de Millano li mandò una ambassaria offerendoli la liga e iiii cento lance o volea li dinari per pagare i diti soldati. Alli quali ambassatori respose Giovanne di bentivogli che volea fare quello ch'era in piazere del ducha de Millane; e de questo ne feceno i chapitoli. Et non se partino i diti' ambasaduri che 'l'col. I dicto Giovanne di Bentivogli revochoe hogne cosa, che facto avea et intrò in liga con la comunitade de Fiorenza, ch'era inimicha del ducha de Millane, per la quale casone el ducha ebbe a grande isdegno quello che facto avea Giovanne di Bentivogli.

1401. — El conte Alberigho da Barbiano, el quale era a Verona venne in Romagna adì xvii del mese de zugno e an-

S. Gulino] corretto su Guilielmo nel cod. — 10. xvii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 13-20. xviiii, iiii millia, iiii cento] lettere scritte con inchiostro rosso nel cod. — 25. ditij segue nel cod. and cancell. — 34. xvii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bos.06. e poi non se parti li ditti anbasaduri ch'elo revochò ogni cosa, e po' si s'alegò con lo comunc 35 di Fiorenza, che era nemigho alora del ducha de Milano. De che el ducha l'avè a grande isdegno, e de lì a pochi di mandò la soa zente sul tereno de Bologna, e si poseno campo a Ceredolo<sup>2</sup>; e in quelo campo si li era messere Iacomo dii Oxelani e messer Nani Gozadini citadini de Bologna, li quali erano chazadi di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Cronaca *Belognetti*, la quale si intona sempre a questa, non reca i nomi dei 21 cavalieri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceretolo, frazione del comune di Casalecchio di Reno, a 6 chilometri dalla città a ovest.

15

20

25

30

### CRONACA A

### CRONACA B

doe a Barbiane; et in quelli di venne in Romagna misser Ottobom Terzo, el quale vegnia da Perosa, e undoc dal dito conte. Quisti dui capetanii erano soldati del ducha de Millane et feceno una choreria nel contado de Bologna, a dito di de sopra, infino a Sancto Lazaro 1, e preseno molti presoni e bestiame. E per questo Nane di Gozadini se parti da Bologna, per paura, e andossene a Ferara, e dissese che lui aveva facto venire el conte Alberigho nel contado de Bologna. Et passati alquanti zorni, el dito conte retornoe a Verona, e mesere Otto 2 andoe a Perosa.

1401. — El conte Alberigho da Barbiane, el quale era a Verona venne nel contado de Bologna adi xiiiiº del mese de dexembre, che nesuno non seppe de sua venuta e alozoe a Zem Nigolòs, apresso Sam Zohanne in Persexeda. Et adì xvi dito venne alla Rechardina 4 et adi xviii dito andoe a San Prospiro 5 nel contado d'Imola. Et adi xx de dexembre el dicto conte andoe a Doza 6 nel contado d'Imola, el quale chastello ebbc per le mane de Marcho di Chatanii, de sotto el quale Marcho li diede la intrata per la chiavegha del dicto chustello. 'Et fuoron impichati iiii huomeni, zoè Antuonio Serenaro e uno suo figliolo con dui altri, i qualt era nemici del dicto Marcho. Et adì xxi dito ebbeno la rocha, nella qualc era chastelano uno Antonio, dito cl papà Pelachane.

18-23. viiii, xvi, xviii, xx lettere writte ee in hiostro rosso nel cod. - 29. iiii scritto con ininintro rosso nel cod. - 32. xxi | scritto con inchio tro rosso nel con.

<sup>1</sup> San Lazzaro di Savena, a pochi chilometri dalla

città di Bologna, a est, lungo la via Emilia.

El champo de Zoanne di Bentivog li signore di Bologna era de zà dal ponte da Chanalechio, CR. Bolog. e si era capitanio del campo de Zoanne uno che avea nome Bernardone, e si era li con gran zente da chavalo et da pè. E lo campo del ducha non possea stare più li perché li manchava la vituaria e la matina de sam Zanpolo eli asaltono lo campo de Zoanne di Bentivogli e si lo ropeno e prexeno lo eapitanio con tuta quanta la zente, che pochi ne campò.

non distante molto da Medicina, assai spesso ricordata 10 nelle carte medievali.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ottobon Terzo, di cui sopra. <sup>3</sup> San Nicolò, località posta non lontano da San

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> San Prospero, frazione del comune e circondario d'Imola, provincia di Bologna.

Giovanni in Persiceto, nella pianura bolognese.

<sup>6</sup> Dozza, comune del circondario d'Imola, prov. di Bologna, sul colle.

<sup>4</sup> Riccardina, località della pianura bolognese,

25

30

### CRONACA A

Adì 2 de febraro el se rivellò al signore Zohanne Argile 1 et Sant'Aghada 2, gridando li villani: "Viva el populo e li arte " et la libertade "; et tucto fexeno per mettere molto bene herexia in Bologna.

Adì 15 del dicto apparve una strella: ogn'omo zudicava gran male; et durava tucta la noche; et oderiti quello che venne.

Adì otto de marzo li villani da Sam Zohanne in Percesedo mandono qui al signore Zohanne, digando che dovesse andare da lloro, ché voleano essere secho a parlamento; et ello gli andò et menò secho misser Vergilio et Scorpiom, soi capitanii. Et quando funo arivati là, li villani voleano ch'elli andasseno dentro, ma lo signore non volse andare; sì che'l ne venne fuora dodese de quilli villani et li domandavano de novi patti et poi tornono dentro. Allora misser Virgilio disse: "Signore, io vegio "movere lo palanchato,, el quale misser Virgilio era molto acorto, et dicto questo, el signore presto speronò el cavallo et subito sbochò doe bombarde, una amazò Scorpione suo capitanio, l'altra dé in la cossa al cavallo del signore Zohanne. Allora el signore fé adure Scorpiom a Bologna suso uno charro et fezelo sepelire in Santo Petronio, a grande honore, cum bandiere negre; et questo fu el primo che fusse sepelito in Sam Petronio.'

Li Fiorentini mandono a Bologna, in

21. io vegio| scritto sopra la riga su le parole el me couene cancell.

## CRONACA B

1402. — Giovanne di Bentivogli fece tagliare a pezzi Antonio da Chamarino adi xx del mese de zenaro, el quale era chapetanio zenerale della gente d'arme de Bologna. La chaxone fu che 'l dicto Antonio consentì a la choreria, che fece el conte Alberigho e mescre Ottobom terzo nel contado de Bologna, come'è dicto de sopra\*.

1402. — El conte Alberigho i venne nel contado de Bologna adi axviiii del mese de zenaro, e venne con v cento lanze, e partisse de Romagna e andoe alozare al Tedo i; e Marchoaldo da la Rocha venne de Lombardia e achamposse a Lavino i.

Et adì neni dicto el dicto conte e Marchoaldo ehavalchono a la Pieve da Cento e aveno la dicta Pieve per tractato de dui huomeni, zoè:

Piero de misser Nicolò di Tutuboni, Checho de Bo con loro amici, i quali feceno uccidere vii huomeni de la chasa di Buonsaveri con alcuni altri; et Nane di Gozadini tolse la tegnuta de la Pieve per lo ducha de Millane.

Et adì primo de febraro Nane di Gozadini ebbe el chastello de Masimadegho" e San Prospero e Galiera e la torre da Vergha<sup>8</sup>.

Et adi iii de febraro gli uomeni da San Zohanne in Persexeda se reveliono contra Bologna e cridono: "Viva el ducha' de col. " "Millane ".

CR. Bolog.

c. 197 b

In la cità de Bologna se livò ad arme el povolo adì 27 di zugno 1402 e fo da ore 24, e cridavano: "Viva el povolo e li arte "; e si feno racholta in porta Ravignana e si arostono 35 tute le boche de porta e tuta la note conbaté lo povolo con quella pocha de brigada ch'era

<sup>4.</sup> xx; scritto con inchiostro rosso nel cod. — 11-12. xxviiii, v cento] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 16-18. xxxi, dui] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 22. vii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 30. iii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Castel d'Argile, circond. e prov. di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sant'Agata, comune del circond. di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi sopra a p. 475, 16-34.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alberico da Barbiano: era già la terza volta 10 che veniva nel territorio bolognese, in breve spazio di tempo, contro Giovanni I Bentivoglio.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Altedo, frazione del comune di Malalbergo, nella

pianura bolognese.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lavino, frazione del comune di Zola Predosa, sulla via Emilia, a ovest di Bologna.

<sup>7</sup> Massumatico, frazione del comune di S. Pietro in Casale, nella pianura bolognese.

<sup>8</sup> La Torre de Verga o de Vergà è ricordata anche nella cronaca A. Vedi nota 3 a p. 488.

20

25

30

## CRONACA A

alturio del signore Zohanne, Bernardom de Bretagna cum tresento lanze; et como funo arivati a Bologna, lo signore li mandono tucti fuora, et si gli era lo signore in persona per farli aprire la porta. Et li romase certi sachomanni, che cominzono a gridare: "Sacho, sacho, i de che li cittadini si haveno paura et arostono la terra, che prima non fu mai arostata. Ma el signore incontinenti le fé desfare et aprire le stazone; et la matina, uno nochiero et uno ch'era per la forcha in presone et uno della brigata de Scorpiom funo atrovati apichati in piazza.

Adì dui d'aprile li Malatesti de Romagna mandono a desfidare el signore Zohanne.

Allora el signore li mandò Bernardone cum molta gente, poi doppo Bernardone de gli andò el signore proprio et danificolli molto, et recevé grande honore a quella volta; et questo fé perché volse piuttosto corere a chasa che loro coresseno alla nostra.

Adì 3 del dicto lo nostro signore mandò per li mestrali delle capelle et comandoli, alla pena de la forcha, che alchuno non dovesse trare in alchun luogho a fuogho, o a sono de campane; et disesse per gli antixi che non fu mai simile comandamento; et fu dicto per li preti alla messa.

Adì 20 dicto li villani da Sam Zohanne in Percesedo si levono uno romore gri-

### CRONACA B

Et adi iiii dicto se revelò al Puozo e avello Nane di Gozadini.

Et adl vi dicto se revelò Minerbio.

El adi vii dicto el conte Alberigho con sua gente venne a la po ia de l'aliera e achamposse a l'Archoviero 3 e'l di sequente andoe a Barbiano 4.

1402. — La gente d'arme de Giovanne di Bentivogli segnore de Bologna andono adì xv de febraro alla Pieve da Cento et asaltono Marchoaldo da la Rocha, ch'era a campo a la rocha de la Pieve 5, e roppeno el dicto campo e secono grande butino e preseno Marchoaldo e meser Alberto di Pigli e guadagnono ii cento chavalli; e sono menati a Bologna.

1402. — El conte de Baviera e uno veschovo parente de l'imperadore veneno in Bologna con el chavagli adi xxiii de febraro, e steteno in Bologna iii di: possu andono a Roma.

1402. – Giovanne di Bentivogli mandoe dui ambasatori a Vinexia adi v del mese de marzo, ziò fuoron quisti, zoè:

> Meser Bente di Bentivogli, Baxoto da Argele.

E quando igli fuono a Ferara, el dicto meser Bente lassò el compagno e andossene dal ducha de Milane; e questo fece perché 'l padre devea essere segnore de Bologna, e non Giovanne di Bentivogli secondo che lui dicca.

2.5. iiii, vl, vil] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 3. Nano] segue di cancell. nel cod. — 11-16. xv, ii cento] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 10. chavalli] sopra la riga era stato aggiunto un i per dire chavialli, poi tale i fu cancell. — 20-21. cl, xxiiii, iii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 24. v] scritto con inchiostro rosso nel cod.

restada a Zoanne di Bentivogli e con la parte soa; e a ore 8 intrò lo povolo in piaza e Cr. Bolog.

35 si prexeno el palazo, e lo dito Zoane se ne fuzì per lo palazo di nodari, e fugì de dredo

da Santo Archangelo, stravestido, in cana d'una vechia; e puro fu vezudo intrare lì, e a hore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernardone di Brettagna, inviato dai Fiorentini.

Poggio Renatico, più volte ricordato: al confine ro fra Bologna e Ferrara.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arcoveggio, frazione del comune di Bologna, a due chilometri dalla città a nord.

<sup>4</sup> Non è il Barbiano di Romagna, ma una piccola località posta a due chilometri dalla città di Bologna sul colle, a sud.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La Pieve di Cento. Per Marcoaldo, vedi sopra alla pag. 476, 16-19.

10

15

20

25

30

35

## CRONACA A

dando: "Vivam li Malatesti ", et misseno le bandiere de' Malatesti su la rocha; et questo fu la destrutione de Bologna. Havessegli colto la bombarda!

El signore de Padoa mandò a dire al nostro signore che lo imperadore se n'era andato in Lamagna.

Adì x de mazo venne suso lo contà de Bologna tucti quisti signuri, scripti qui de sotto, cum circha xii m cavalli, et entrono in la Pieve , zoè;

El signore Pandolfo de' Malatesti,

el signore Malatesta de' Malatesti,

el signore de Mantoa,

el signore de Carpi,

el signore della Mirandola,

el signore da Polenta,

el signore da Fabriam,

el signore da Sasso ferato.

Adì 22 dicto el se perdé Logliam <sup>2</sup> et el nostro signore li mandò la soa gente et deno el guasto alla villa, che non li romase niente, et erali dentro li villani.

In lo dicto mese, facendose in chasa de Andrea Papazone uno desenaro, ordinono uno tradimento de anzidere el signore Zohanne, quando ello andava alla Nostra Donna dal Baracham, et acordonsi de darli la chuchola; ma Dio non volse tanto male, ché fu descoperto et funo prisi quisti, zoè:

Misser Baptista Baldoino, misser Bolognino Bochatorta, misser Bartolomio Ghonbrudo, Guglielmo da Sala,

### CRONACA B

1402. -- Giovanne di Bentivogli chavalchoe con soa zente d'arme a Sam Zohanne in Persexeda, nel dicto anno, pensando avere el dicto chastello; e andono alla porta che vac a Cento, e gli uomeni del dicto chavallo li treno una bombarda e una spingarda per amazarlo, ma non li venne facto e amazono Schorpione capetano della gente d'arme de Giovanni di Bentivogli, el quale Schorpione fuo portato a Bologna e sepelito in Sam Petronio, a grande honore.

1402. — Meser Charolo di Malatesti e meser Pandolfo e meser Malatesta, fratelli, mandono adì xxviii de marzo 3 uno trombeta a desfidare Giovanne di Bentivogli.

Et adì xxxi de marzo la zente d'arme de Giovanne di Bentivogli chavalchone a la Mirandola per pigliare li Malatesti, ch'erano alozadi de fuora; ma non li venne facto perché quando igli se doveano partire uno de quilli soldati venne a questione con uno vilane; e per questo se levò el remore in la terra e honomo arostoe, e poe non fuo niente. Et in questo li Malatesti fuono avixati che non dovesseno alozare in quello luocho; e per questo li diti Malatesti introno in la Mirandola.

in alturio del segnore de Padoa mandoe in alturio del segnore de Bologna, ady xxvii del mese d'aprile, uno chontestabile de fanti nome Andrea da Parma con v cento pryvixinali, li quali erano chosì bella chompagnia d'arme e de schiopitti come fosse mai veduta.

1402. – I Fiorentini mandono a Bo-

15. xxvlii] scritto con inchiostro rosso nel cod. uno | segue nel cod. to cancell. — 17. xxxi] scritto con
inchiostro rosso nel cod. — 31. uno] segue nel cod. c
cancell. — 32. xxvii, v cento] scritto con inchiostro
rosso nel cod.

CR. Bolog. 13 fo preno. E po' so satto 9 signori anziani, come è unanza al tempo del povolo, è messer sacomo dii Usulani e messer Nane Gozadini sono a fare li ditti signori. E in lo fare di signori li so dischordia tra loro; e tramedui aveano gran parte in la citade e lora

<sup>1</sup> La Pieve di Cento (Ferrara).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Loiano, comune del circondario di Bologna, sull'Appennino.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il testo A pone la data del 2 aprile per la dichiarazione di sfida da parte dei Malatesti a Giovanni 10 Bentivogli.

20

25

30

35

#### CRONACA A

Mathio di Mantixi, et fecili pore in la torre de l'Orto.

Adì ultimo de mazo li homini da Sam Zohanne misseno fuora al penom de' Malatesti, de che lo nostro signore li mandò Bernardone et fecili tore l'aqua et fugli facto molti despiseri.

Adì primo de zugno el signore de Padoa <sup>2</sup> mandò a Bologna uno suo fiolo, che havea nome misser Iacomo terzo, cum cento lanze, in aiutorio del nostro signore.

Adì dicto corseno li nemisi alla porta de Ghaliera, per uno tradimento che faceano, per volere uccidere lo capitanio; funo quisti, zoè:

> Francesco de Minotto, Iacomo di Cunti, el prete da Sam Benedecto.

Et el capitanio havea nome Iacomo Schorzom Pelacham; et non se fé male alchuno, perché ogn'omo fuzì la morte.

Adì otto del dicto el nostro signore mandò el suo campo alla chiesia da Chasalechio per chasone de l'aqua, et steva lì.

A quisti dì lo signore de Padoa mandò a Bologna uno altro suo figliolo 3 et mandò per lo primo che tornasse a chasa, perché gli havea dato mogliere una figliola del signore de Mantoa; ma lo nostro signore non lo lassò partire, pregandolo che volesse restare. Havea nome questo altro misser Francesco terzo, cum quatrocento cavagli, et era soldato de' Veneziani; et lo nostro signore li mandò tucti a Chasalechio.

#### CRONACA B

logna adì xii del mese de mazo uno chondutiero de zente d'arme, nome Maxino Chrivello, con ce lanze. Possa mandono Bernardone capetanio zenerale della gente di Fiorentini, i quali erano in tuto tre millia chavalli, e veneno in alturio del segnore de Bolonia.

[L'exercito del ducha de Millano venne] 1865. 1

1402. — El ducha de Millano mandoe grande esercito nel contado de Bologna adì xxii de mazo<sup>4</sup>. I numi di chondutieri fono quisti:

In prima el chapetanio del campo meser Iacomo dal Vermo,

el conte Alberigho da Barbiane,

Facin Chane,

meser Ottobom Terro,

meser Charlo

meser Pandolfo di Malatiesti,

meser Malatesta

el segnore de Mantoa,

el conte da Urbino,

meser Galiazo da Mantoa,

Bertolino da Cremona,

Paulo Savelli, con molti altri.

I quali crano più de xv millia chavalli e v millia fanti; e venne con loro iiii cittadini de Bologna, cioè:

> Nane di Gozadini, meser Bonifacio di Gozadini, meser Francescho di Galuzi, meser Bente di Bentivogli.

messer Iachomo s'achostò con li omeni de la parte, i quali fonno quisti: Messer Nicolò di Lodo- Cr. Bol.og. vini, messer Marchione di Mazuoli; e si diliberono de dare Bologna al ducha de Milano. La sira seguente che fo fato li segnori, mesere Iacomo d'Isolam se fé dare le chiave de la porta

<sup>2.</sup> chondutiero] nel cod. leggevasi prima chondudtiero poi il secondo d fu cancell. — 26. xil, cc, tre millia] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 14. xxii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 21. Charlo] segue nel cod. d cancell. — 29-30. xv millia, v millia, iiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> San Giovanni in Persiceto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Francesco Novello da Carrara.

<sup>3</sup> Vedi sopra alle 11. 9-11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'elenco dei nemici del Bentivoglio che vennero 10 sul contado bolognese è posto dal testo A, sotto il 10 maggio.

15

20

25

30

35

# CRONACA .1

Adì 17 de zugno venne el conte Alberigho da Barbiano et misser Ottobom terzo da Parma, cum la soa gente d'arme, in sul contado de Bologna et feno grande et deschunzo danno.

Adì x dicto el nostro signore mandò per li mestrali et dissegli che tucti quilli ch'erano soi amisi lo manifestasseno à li soi capellani. Molti disseno de sì, ma al bisogno se trovono falliti.

Adì xx de zugno lo nostro signore mandò una grida che tucti quilli, li quali haveano dicto de essere soi amisi, andasseno armati per quartiero, zoè:

per porta Ravignana era Guido da Manzolim, et quisti mandono a Santo Gre-

per porta Stieri, Nanim de Cheche, et questo andasse a Santo Francesco dalle

per porta Santo Proculo, Nicolò Baldoim, et questo andasse alla porta de Sam

per porta Sam Piero, Lunardo de' Ghixilieri, et questo andasse alla porta del Peradello 1.

Et de quanti gli ne promisse de andare no gli n'andò de x l'uno. Vegando cossì, lo nostro signore non sequì, ché non mandò niuno, et felli gire a chasa et fecili comandare che, a ogni soa rechesta, fusseno in ordine.

Adì 21 del dicto li Fiorentini mandono la brigata della Rosa cum tresento lanze in aiutorio del nostro signore.

# CRONACA B

Li quali veneno a campo al Borgho e a Zaredolo2; e passati alquanti dì, meser Iacomo degli Uxelan venne in campo e Lodovigo degli Uxelan revelò el castello de Minerbio e non volse azetare zente d'arme de nesuna delle parte.

1402. - El segnore de Padoa mandoe a Bologna dui suoi figlioli in alturio del segnore de Bologna com ccc chavalli, adi axiiii de mazo 3.

1402. — Giovanne di Bentivogli segnore de Bologna fece chavalchare tuta soa gente d'arme da chavallo e da pè, adì xviii de zugno, e andono a lozare a Chaxalechio da Reno.

COME EL CAMPO DE GIOVANNI DI BENTI-C. 1861 VOGLI FUO ROTTO ET COME PERDETE LA SEGNORIA E FUO MORTO.

1402. – El champo de Giovanne di Bentivogli fuo rotto dal champo del ducha de Millane adì xxvi de zugno, la matina de san Zampolo. In prima asaltone la brigada de Bernardone<sup>4</sup>, capitanio di Fiorentini e chapetanio generale del champo de Giovanne di Bentivogli e ropeno el dicto campo e preseno el dicto capetanio.

Nota che l'exercito del ducha de Millane, vedendo non possere avere vitualia per li loro dinari, deliberoe de combatere con la zente de Giovanne di Bentivogli, avanti che'l sc partisse, e chosì fece e veneli facto el suo pensiero, però che ropeno e preseno el dicto campo. El popolo de Bologna ciò vedendo corse a l'arme adì xxvii de zugno hore xxiiii, e

10-14. ccc, xxiiil, xviii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 23. xxvi] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 30. loro] corr. su lioro che leggevasi nel cod. - 36-p. 481, 1. 7. xxvii, xxiiii, viii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. de strà san Donado, digando ch'elo volea metere dentro alchuni di suoi amini da Manerbio li quali veniano da lui, e così li fonno date; e lui si mandò le chiave a la porta preditta per uno che avea nome Nicolò di Raixi, e si fé aprire la porta la sira da doc ore de notte, e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Pratello.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceretolo, vicino a Casalecchio di Reno, di cui di Padova, lo vedemmo più su. si parla poco sotto. Vedi n. 2 a p. 474.

<sup>3</sup> Un altro invio di forze da parte del signore

<sup>4</sup> Vedi sopra, a p. 477, n. 1.

15

20

#### CRONACA A

In lo dicto mese fu bandita la paxe tra el nostro signore et Astore de' Manfridi, signore de Faenza.

Et si mandò lo dicto nostro signore ambassaduri a Fiorenza in quilli zorini, zoè:

Misser Lambertino da Chanetolo, doctore et chavaliero,

Mathio de' Griffuni, nodaro.

Adì 26 de zugno fu sconficta et rotta la gente del nostro signore Zohanne di Bentivogli et del comun de Fiorenza et del signore de Padoa, apresso a Chasalechio, dalla gente del ducha de Millano, et si fu preso lo capitanio del comun de Fiorenza, zoè Bernardone de Bretagna 1, uno fratello del signore de Padoa, zoè Iacomo da Charara, bastardo, et quisti funo presuni de Fazim Chane; et dui soi figlioli legiptimi, zoè misser Francesco terzo et misser Iacomo, et quisti funo presuni del signore de Mantoa 2.

Et allora el signore Zohanne fé dare alla tromba che tucto el puovolo de Bologna andasse al campo; et andogli circha dusento homini et funo scripti a la porta de Saragoza. Et, quando funo de fuora, se intopono in li nemisi et si fu preso e' loro capitanio; de che gli altri tornono indreto. Et la conpagnia della Rosa fuzi via, per paura del conte Alberigo, che era barba del conte Zohanne da Barbiano, lo quale el pigliono, a Vignola, a posta del comum de Bologna, quando el dicto Zohanne havé tagliato el capo, como è dicto di sopra ; et fu la dicta conpagnia della

## CRONACA B

cridavano: Visa el popolo e li arte, e feceno recolla in porta razignane e arostono tute le boche de porta; e tuta la nocte el popolo combatè con quella pocha origada che even Giovanne di Esentivogni e con gli amixi suni; et a hore vini de nocte el popolo introe in piara et preseno el puta o.

El dicto Ciovanne se ne tugi per lo palazo di nodari e andve de dreto da Sancto Archanzelo trevestito in chaxa d'una donna vechia e suo vezudo intrare in la dicta casa, e a hore xiii fuo preso e menato in palazo in la camera dal forno, e fuo dato in guardia a Lunardo da Sampiero e a Galotto da la Stuva e a dui altri, i quali la matina sequente ferino a morte el dicto (ito canne et tuo ...... portado fuora del palazo, donde se vende el fene e la paia, in chaxa de Begheto di Liazari, e li se chonfesò e mori. E p' suo tacto viiii segnori" come è uxanza a tempo de puovelo; e meser Iacomo degli l'xelani e meser Nane di Gozadini feceno li dicti segnori; et in el fare di segnori li fuo dischordia fra loro, e per questo meser Iacomo s'achostò con li Maltraversi e deliberone de dare la citade al ducha de Millane. E la sira sequente che fuo facto li segnori, meser Iacomo degli Uxelam se fé dare la chiave de la porta de strà Sam Donado, digando che 'l voleva metere dentro alcuni suoi amixi da Minerbio, i quali vegniano da lui, e così le fono date, e lui mandò le chiave a la porta per Nicolò Raixe, e fece averire la porta la sira, a hore doe de nocte, e mixeno alcuni contadini

11. donna] aggiunto sopra la riga al juanto più tardi

— 13. Xiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. 17.
dicto] segue gio nel cod., che non fu poi cancell. 21.
viiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 28. sira|
prima leggansi siara, poi il primo a fu cancell.

si mixe alchuni contadini da Manerbio a la porta, c poi mandò a dire a la zente del ducha, Cr. Bolog. la quale era a Chaxalechio, che dovesse vegnire a la ditta porta, e così venne, e quando el fo apresso a dì, i signori quando sentino che andavano su per le fosse, igli seno arostare tuta

<sup>27.</sup> quando] il do fu aggiunto sopra la riga nel cod.

<sup>1</sup> Vedi sopra a p. 477, n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Su questi due fratelli vedi sopra a p. 479, 9-12, e ivi, 26-35.

<sup>3</sup> Mandata dai Fiorentini, p. 480, 31-36

<sup>4</sup> Vedi sopra .. pp. 467.468.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anziani

<sup>10</sup> 

25

35

#### CRONACA .1

Rosa chasone della dicta rotta, perché era alla guarda del ponte da Chasalechio et lasosela tore al gran contestabile conte Alberigho et fugissene verso Bologna. Et lo canpo de' nemisi, zoè de misser Zohanne Galeazo ducha de Millano, si era circha otto millia cavalli et fanti asaissimi.

Adì 27 de zugno fu comandato che se fesse li pustrini per le capelle, a pena d'uno duchato, per zascuno che manchasse, et che ogni homo andasse armato.

Adì dicto, vedendo lo populo de Bologna che Zohanne, suo signore era sconficto et male in ordine da resistere, cominzono a gridare, circha la sira a hore 24, gridando: "Viva el populo e mora Zohanne,, et minsese in forteza' in porta Ravignana, et preseno tucte le porte; et misser Nicolò de Ligho et Merchione de' Manzoli arostono tucte le boche de Porta.

Allora Zohanne trasse armato alla piazza, cum alchuni soi amisi et provisionati, per defendere lo suo stato; et minazava molto la brigata. Et questo feva per vedere s'ello posseva rompere alchuna de queste boche. Et el populo gridava: "Nui " aspetamo a di che te impicharemo ". Et eragli la brigata della Rosa cum cinquanta, et fuit ibi tota notte preliando, et fugli morto sotto dui cavagli; ma lui se portò como uno lione molto fiero et otto n'amazò de soa mano; et in la dicta notte molto cerchò de fare afogare le chase de' Rampuni, per casone che Rodolfo de' Rampuni e li figlioli, cum li loro amisi, gli feno una grande infestatione, asagliendo le soe gente per fino in piazza, et quando non potevano

6. nemisi] segue de cancell. nel cod. - 35. nel margine sinistro: R.

#### CRONACA B

da Minerbio dentro da la citade. Possa mandoe a dire a la gente del ducha de Millane, ch'era a Chaxalechio, che dovesseno vegnire a la dicta porta, e chosì veneno; e quando fuo apresso el di, i segnori sentino che la zente del campo chavalcava suxo per le fosse, e per questo feceno arostare tuta la citade. E quando la gente del ducha viteno la citate arostata non volseno intrare, abiando la porta a so diminio e volseno che tute le roste fosseno desfate. Alora meser Iacomo degli Uxelan e meser Merchione di Manzoli andavano per la citade, digando: " Non temite niente ", c li citadini, fidandose de loro, desfeceno le roste. Ma fono inganati, chè, se igli avesseno sabiudo che igli avesseno voluto dare la citade al ducha de Millane, non l'averebeno desfacte senza questione.

E, desfacte le roste, venne dentro la brigada de meser Iacomo dal Vermo per la dita porta; possa venne dentro meser Iacomo dal Vermo cum tuti li capetanii del canpo, e andono in piaza cridando: "Viva "el ducha de Millane, ; e introne in palazo adì xxviii de zugno a hore xiii, in zuoba. Sì che in xxiiii hore Bologna mudoe try segnori. E adì xxx de zugno meser Iacomo dal Vermo se partì da Bolonia con c cavagli e andoe al ducha de Millane, e meser Pandolfo di Malatyesti romaxe lochotenente de Bologna.

Come el ducha de Milane ebbe Bologna.

1402. — Meser Iacomo dal Vermo tornoe a Bologna adì viiii de luio e adì x dicto se fece el consiglio di vi<sup>c</sup> e de tuto

27-31. XXVIIII, XIII, XXIIII, try segnori, XXX, c] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 37-p. 483. l. 3. VIII, X, V°, VIII scritto con inchiostro rosso nel cod. — 38. el] aggiunto sopra la riga.

CR. Bolog. la terra e quando' la zente del ducha sentino che li cra arostado, abiando la porta a suo diminio non volseno intrare dentro se'l non era desfato le roste. Alora messer Iacomo dii 40 Oxclani e messer Marchione di Manzuoli andavano per la tera e fevano desfare le roste, digando: "Non temidi niente, ; e così fo desfate le roste sidandose li citadini de loro. Ma ben

e. 100 b

<sup>5</sup> l'O Vicesignore, come lo dice il testo A, il quale sta narrazione, concorda assai bene per i fatti e per le date con que-

25

30

### CRONACA A

sostenire lo charigho della gente de Zohanne, se redusevano in le loro chase, et cum balestre et sassi, dalle fenestre, li fevano partire.

Et quella notte lo populo tolseno doe porte, zoè quella de strada Saragoza et de Sam Mamolo, et mandono per tucti li confinati et sbanditi, ch'erano in lo campo del ducha, et si veneno de subito, et li primi funo misser Galeazo et misser Zohanne de' Negrosanti, et amedui funo facti cavalieri in piazza; et si tornò li Gozadini et li Galluzi et li Bazelieri, Ysolani et molti altri. Et allora la gente del ducha de Millano, zoè:

Lo conte Alberigho 1,
lo signore de Mantoa 2,
misser Pandolfo de' Malatesti,
Malatesta di Malatesti, signore de Cesena,

misser Iacomo dal Vermo, Fazim Cane,

et introno in Bologna, gridando: "Viva "el populo e li arte,; et de questo lo populo se ne contentò molto. Allora el conte Alberigo misse a sacomanno la brigata della della Rosa, ch'era a l'albergo' de la Luna; poi el signore de Mantoa fece quisti cavalieri sulla porta del palazo del comun de Bologna, zoè:

Misser Vandino di Bianchi misser Alberto de' Pigli,

## CRONNEN B

el popolo, e devo la segneria al ducha de Millane e tuo facto : e sinighi i quali avesseno asignare le chiave de la citale a meser lacomo dal Vermo, in nome del ducha de Millane. Nel quale consiglio fuo mecelxxxiiii huomeni, e tog ie meceri ta.e bianche e'l resto negre. El tito li, facto el consiglio a hore xviii, meser Iacomo dal Vermo venne dentro con tuta la gente d'arme da chavallo e da pè, con le bandiere del ducha de Millane, e introno in palazo c i dicti sinyg hi 3 asig nono el penone del puovelo e le chiave de la citade a meser Iacomo dal Vermo e denoli la segnoria de Bologna . Et adì xiiii de luto fuo facto lx ambasatori<sup>5</sup>, tra chavalieri doctori zentilomeni e uno huomo per zaschuna compagnia, che fuono in tuto ce chavagli che andono al ducha de Millane e portonoli uno stindardo a la devixa del popolo de Bologna e le chiave de la citade con li capitoli e capitolatione con lui e denoli la tegnuta de Bologna e andono' via adi xviii de luio; e c. 1876.... adì xii d'agosto li dicti ambasatori tornono da Millane e fesse lo consiglio di siecento, e meser Giovanne da Chanedolo liesse gli capitoli che aveva adutti li ambasatori.

[Co|me fuo comenzata [un]a citadella in Bologna.

1402. — Meser Lunardo Malaspina, luoghotenente de Bologna per lo ducha de

fono inganadi, che se egli avesseno sabiudo che avesseno voludo dare la terra al ducha non Cr. Boloc.

35 l'averiano desfate senza questione. E como fono desfate li diti tornono a la diti porta e si
feno intrare dentro li conduteri de quella zente, li quali fonno quisti: messer lacomo dal Vermo,
el signore Pandolfo, el signore Malatesta di Malatesti, messer Galiazo da Mantoa, el conte

<sup>12.</sup> funo] segue nel cod. ga cancell.

<sup>7-9.</sup> mecclxxxiiii, meclvi, xviii] scritto nel cod. con inchiostro rosso. 16. lx we ne nel cod. al cancell. 10-19. xiiii, lx, ce scritto con inchiostro rosso nel cod. — 24-25. xviii, xii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alberico da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Francesco I Gonzaga.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I sindaci indicati poco sopra, alle 11. 3-5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Crediamo che non sia esatto il testo A, il quale 10 stabilisce al 14 luglio la assegnazione della signoria al Duca di Milano, che avvenne, come qui è detto, qualche giorno prima.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Una bella ambasceria la dice anche il testo A; esso futtavia limita gli ambasciatori al nu pero di 40 e i cavalli al numero di 150, in luogo di 200, come 15 qui leggesi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La data della partenza dell'ambasceria per Milano è fissata dal testo A nel giorno 21 luglio: altre fonti discordano ancora più.

## CRONACA .1

misser Aldregetto de' Lambertini, misser Guido de' Pepugli.

Et preseno lo signore Zohanne, ch'era fugito in chasa de una vecchia dal pontesello de Santo Archangelo, ed insegnolo uno chiamato Domenegho de Progulo; el quale Zohanne s'arendé al conte Alberigo, et fu menato in palazo da misser Nanne di Gozadini da quisti, zoè:

Dal signore de Mantoa, dal conte Alberigho, da Domenego de Progulo;

et domandò perdonanza a misser Nanne. Allora misser Nanne lo fé mettere in una camera; et vegnando la sira, feno nove anziani, zoè:

> Merchione de' Manzoli, Nanne de' Ghozadini, Mathio de' Griffuni, misser Alberto di Bianchi,

et cinque altri, li quali non me ricordo li nomi. Et fu messo fuora le bandiere de' dicti anziani, et el signore de Mantoa apichò fuora de la renghiera una asesella cum littere, che deseano: "Audi aliam par"tem,; et vegando questo, el populo si se desconfortò molto, dubitando, perché el campo era dentro, che non ze fusse tradimento. Allora el conte Alberigho volse

4-5. nel margine destro: Capitur Io. - 15-16. nel margine destro: Nota de Gozadinis.

#### CRONACA B

Willane, fece comenzare una citadella in Bologna adi xxv d'agosto 1, che pigliava da la porta del Pradello, zoè da la grada, donde intra Reno in Bologna in fino a la grada del Chavadizo, e feceno grandissimo guasto de chaxe. La qual cosa molto despiacque a li zitadini e per questo hogn'omo era male contento de quella segnoria, salvo che li Maltraversi. E feceno serare tute le boche de la piaza con rasteli e con batagliere sopra i diti rastiegli, e stavali la guardia de di e de note. Ancora feceno serare tra la tore degli Axeneli e quella di Garisendi e li stava a la guarda xxv paghe. E a zaschuna porta de la terra avevano facto una rosta, che salvavano doe chaxe tra la rosta e la porta, zoè da lato dentro. ct in quele case stava alquanti fanti. E a 20 la porta de strà San Vidale feceno fare una fossa intorno al rastello dal lato de dentro con uno ponte levaduro e questo fuo perché trovavano per strolegia, che questa porta dovea essere la prima che li fosse tolta, e così fuo la prima perduta. 25

E adì xvi del mesc de setembre fuo publicata in Bologna la morte del ducha de Millane<sup>2</sup>, e adì xvii dito fuo data la signoria de Bologna a Giovanne Maria ducha de Millane<sup>3</sup>, per lo conseglio di siecento, e fuo

3. da] agginnto sopra la riga nel cod. — 3. xxv] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 15. xxv] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 21. lato] segue nel cod. d cancell. — 26-28. xvi, xvii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Cr. Bolog. Alberigo da Barbiano e mesere Ottobon terzo e de molti altri asai, e si andono a la piaza cridando: "Viva el ducha de Milano,, e si intronno in palazo a ore 13 adì 30 di zugno'; sì che in 24 ore Bologna mudò tre signorie. El dito dì a ore 14 fo taiato a pezi lo dito Zohanne di Bentivogli, che era stado signore come è ditto de sopra. Alora messer Nane di

30

<sup>34.</sup> messer] segue nel cod. nap cancell.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il testo A pone al 23 agosto l'inizio della costruzione d'una cittadella dalla porta del Pratello al Cavadizzo che tanto dispiacque ai Bolognesi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sembra strano che soltanto il 16 settembre venisse la notizia della morte del Duca di Milano, tanto più che il testo A nota come l'8 di quel mese Iacopo dal Verme partiva da Bologna diretto a Milano per

occasione e ragione della morte stessa. Forse il 16 settembre sta a rappresentare la comunicazione ufficiale 15 della morte fatta dal governo milanese.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La proclamazione di Filippo Maria Visconti a signore di Bologna è dal testo A posta sotto il 21 settembre.

<sup>4</sup> Il testo B ha il 29 giugno.

15

20

25

30

35

#### CRONACA A

fare signore misser Nanne Gozadino, ma non volse essere.

Fu chavato fuora li presuni ch'erano in la torre de l'Orto, che 'l signore Zohanne li voleva fare tagliare la testa; li quali sono quisti, zoè:

> Misser Baptista Baldoino, misser Alberto di Pigli, Nicolò de' Ghozadini,

et fu incontinenti como la dicta bric. sosògata introno dentro.'

Et in quella notte misser Iacomo de Ysolani et misser Bente di Bentivogli, et fu la notte vegnando al di de sam Piero apostolo<sup>1</sup>, andono alla porta de strà Sam Donato, cum alchuni altri, et tosela per forza et misseno dentro gente del ducha de Millano; poi lo dì gli condusseno a la piazza, gridando: "Viva lo ducha de Milla-"no ". Allora lo conte Alberigo, cum alchuni bolognisi retornati, pigliono Zohanne di Bentivogli et menonlo in piaza, ove era lo populo armato, che non sté a termine, ma fu morto a romore et a furore de populo, et havé più de quaranta feride da quisti dui, zoè da uno fratello de Nicholò de Sam Piero et da Charlino de' Ghozadini; poi fu messo in uno mastello et uno Firiam barbiero li mozò una orechia et dise che ne volea fare una braxata; poi fu portato cossì nudo in quello mastello, ché non havea altro che le braghe, a Santo Iacomo de' frati Romitani et fu sepellito in l'archa soa cum pocho honore. Et quisti anziani, che funo facti, funo valenti, ché,

14. nel margine sinistro, di mano più tarda: 28 veniendo ad 29 — 25-26. nel margine sinistro: Mors Io. Bentivoli — 34-35. segno d'attenzione nel margine sinistro.

## CRONACA B

creato viii sinighy che andasseno a Millane a confermare la segnoria de Bologna al dito Giovanne Maria, e adi xxv de setembre andono a Millane dal dito ducha, e denoli la segnoria de Bologna, per parte de tuto el popolo de Bologna.

Nota che in quelo anno del mese de luo aparve una stella grande in celo che avea una coda molto longa e venia d'oriente e andava a ponente.

2-4. viii, XXV | scritto in inchiostro rosso nel cod.

Gozadini se se parti de Bologna per desdegno e si antò a Roma dal papa Bonifacio nono Cr. Bolog. e sepe si fare che 'l papa mandò grande exercito su lo Bolognesse e si li mandò uno cardenale che avea nome messer Baldasera Cosa da Napoli, cardenale de Sancto Hostachi, e 40 quelo mandò com gran zente e si fenno una gram guera perché e li era di molti citadini in

<sup>1</sup> Il 29 giugno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'apparizione della stella cometa è segnata nel

testo A sotto il giorno 4 settembre.

C. 100 6

# CRONACA 1

quando di altri, secundo la usanza, conpino dui misi, quisti conpino dui di meno: et fu messo per vizio signore misser l'andolfo de' Malatesti, et bandisse che ogn'omo vendesse senza dazio, et durò tre dí, perché quilli da male in chore se levono et andono et fezeno pore le gabelle, et funo quisti, zoè:

> Benvignudo Campanazo, Silvestro dalle Paliotte, Iacomo dalla Chalzina.

Adì 14 de luglio el se fé uno conseglio suso lo palazo del podestà et confermono per signore lo ducha de Millano et comandono che le conpagnie delle arte andasseno contra el penom, et cossì feno. Et venne dentro della terra et corse la terra, che non se disse altro, et misser Iacomo dal Vermo ch'era bono homo.

In quello anno, adí 21 de luglio, gli ambassaduri de Bologna andono al ducha de Millano, signore de Bologna. Et fu una bella ambassaria, ché funo' quaranta ambassaduri in conpagnia et cento cinquanta cavagli; et quando arivono a Milano, lo ducha li venne incontra per fino alla porta, cum grande honore, et prese per mano Merchiom de' Manzoli et fello chavaliero et fegli grande honore; et li dicti ambassaduri gli portono le chiave et l'arma de Bologna, per allegrarse secho della signoria et per domandargli alchune gratie, le quale egli otteneno, a tucto suo volere, da llui; et lui domandò de volere fare una cittadella in Bologna, et fella, et fu cominzada adì 23 d'agosto 2 cum grandissimo danno della città, in la soa malora. La quale cittadella io che scrivo qui non la volsi mai

7. perché] il che fu aggiunto sopra la riga nel cod.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

CR. Bolog. lo campo; e ancho quili de la terra si erano molti contenti di quella guerra, perché li soldadi 40 del ducha li feveno cativa compagnia, e si aveano futo una citadella che pigliava da la porta del Peradelo, zoè da la grada, donde entra Reno in Bologna fino a la grada del Chavadizo, e si feno un gran guasto de chaxe, sì che questo despiaque molto ai citadini sì che ogni ommo

<sup>1</sup> Il 12 dice il Griffoni, da cui la notizia è tratta.

<sup>2</sup> Il 24 agosto, secondo il Griffoni.

vedere et partime da Bologna, per tornare mai sotto quella signoria, et servai la intentione.

Ancora adimandono li dicti ambassaduri per che modo doveano fare de li denari, che doveano havere dal signore Zohanne di Bentivogli; dissegli: "Fati como a " vui pare, purché la terra non patissa ;. Et tornati che funo a Bologna, li dicti ambassaduri andono in palazo in conseglio et disseno quello che haveano recevuto dal ducha de Millano et che haveano ottenuto quello che haveano adimandato.

El sale, che era a soldi sette e denari sei, venne a cinque soldi el quartirolo, le molline da quatro venne a dui e mezo la corba, similmente le porte da quatro a dui e mezo; et feno lavorare in Sam Petronio et donongli uno palio simile a quello de Sam Piero, et altre cose; et sonono tucte le canpane per allegrezza.

Adì 22 de luglio andò Fazim Chane a campo a Fiorenza, per fare guera cum li Fiorentini, et portono la nostra bombarda grossa, et portono de l'altre assai et andono su el Chavreno 1.

In questo tempo misser Nanne de' Ghozadini andò a Millano al ducha, per ottenere certe provisione facte a llui per lo ducha, et vedendo infine che l'era menato per canze, se partí fugendo et venne a c. 4026 Cento in lo contado de Bologna', che allora lo dicto misser Nanne de Gabione de' Ghozadini chavaliero facto per lo ducha de Milano teneva a sua posta le infrascripte terre et passi, scilicet:

> Cento, la Pieve<sup>2</sup>, Maximadigho<sup>3</sup>,

28-29. segno d'attenzione nel margine sinistro.

# CRONACA B

5 10

15

20

25

30

40

era malcontento de quella signoria salvo che li Maltraversi; anchora feno serare tute le boche Cr. Bolog. de le piaze con rasteli e bataglere sopra li diti rasteli e si le stava le guarde de di e di note. Anchora feno serare tra la torre de gli Axeneli e quela di Garesendi, e lì steva 25 paghe.

<sup>1</sup> Località dell'Appennino fra Bologna e Firenze.

stretto di Bologna, ed ora nella provincia di Ferrara. a p. 476.

<sup>3</sup> Massumatico, frazione del comune di S. Pietro 5 <sup>2</sup> Pieve di Cento, allora con Cento sotto il di- in Casale, circondario e prov. di Bologna. Vedi n. 7

# CRONACA .1

Galicia!, la torre de Cozzenno 2, la torre de Vergà 3, la torre de Forciella 4, la torre da Chanuli<sup>5</sup>,

et si era molto possente cum lo marchexe de Ferara; et stando qui, s'acordò cum la Chiesia de Roma et cum li Fiorentini et cum lo marchexe et cum lo signore de Padoa a tore Bologna a lo ducha de Millano.

Adì 23 d'agosto fu sconficta la gente del ducha de Millano dalli Fiorentini, et perdeno ogni cosa.

Lo ducha de Millano fé fare la cittadella in Bologna et prese el primo baracham del Peradello et andò fino al baracham del Chavadizo 6; et venne bem doa milia guastaduri da Millam et venne quilli da Sam Zohanne im Perzesedo a guastare Santa Maria nova, et non poteno mai guastare una maestà de Nostra Donna, ch'era sotto una schala. Et era capitanio della cittadella uno Bartolomio Zambom, lo quale fece fare uno altaro et fazevali dire ogni dì la messa. Et non lassono legname per Bologna, ché tucto lo mandono alla cittadella, per farli uno stechato atorno.

Adì 28 d'agosto se fé per Bologna uno bello bagordo a honore del ducha de Millano et fu facto per le conpagnie delle arte; et andogli, per zascuna conpagnia, otto de' loro homini. Et bagordono quilli dell'arte de la lana; poi feceno molti balli et altri triunphi, a spese de le dicte arte. Et durò tre dì. Poi la compagnia de' peCRONACA B

10

0

15

20

25

30

35

CR. Bolog. E a zaschaduna porta de la terra aveano fato una rosta, e si salvavano doe caxe tra la rosta e la porta, zoè dentro da la porta; e in quelle caxe li steva di fanti. E a la porta de strà San Vidale', feno fare uno fosso intorno a rastelo da lado dentro de la terra con uno ponte c. 43v

<sup>1</sup> Galliera, comune del circondario e prov. di Bologna, nella pianura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coceno o Cozzeno, località della pianura bolognese, non distante dal confine ferrarese.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non trattasi certamente del capoluogo del circondario Vergato, posto nell'Appennino bolognese, che a quei tempi era piccolissima cosa, ma di una località non bene precisata della pianura bolognese.

più ricordato nelle giurisdizioni posteriori: forse era della pianura di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Torre de' Canoli o de' Canuli, fortificazione non lontana dalla torre dell'Uccellino più volte ricordata nelle carte del medioevo, nella pianura bolognese, sulla 15 linea del confine ferrarese. È ricordata spesso anche dal Ghirardacci.

<sup>6</sup> Di questa fortezza che Giangaleazzo determinò di <sup>1</sup> Non sappiamo precisamente la località cui il fare in Bologna si è già parlato sopra a p. 486, 35-38, dove 10 nome corrisponde, essendo un luogo che non viene poi è detto anche il giorno in cui ebbero principio i lavori. 20

schaduri fezeno correre uno palio de seda per la porta de strà Sam Donato.

Adì 4 de settenbre apparve la chometa et apparve da vespro, et degradando l'ora, appareva poi la mattina; et allora morì lo ducha de Millano, zoè misser Zohanne Galeazo 1, lo quale era signore delle infrascripte cittade, zoè;

Della città de Millano, della città de Verona, della città de Pisa, della città de Siena, della città de Perosa, della città de Bologna.

Per la quale morte segui grandissime novitade in Lombardia et anche in Toschana. Et quando lo dicto ducha moriva, li Bolognisi stevano in zostre, canti et balli<sup>2</sup>.

Adì otto de settenbre andò a Millano misser Iacomo dal Vermo, nostro governadore, per la morte del ducha; et li
Bolognisi mandono cum esso lui da quaranta cittadini, tucti vestiti de bruna, a redolerse della morte del ducha. Ma fé gran
male a tucti della partita del dicto misser
Iacomo; et lassozi in suo luocho misser
Iacomo dalla Croxe, homo molto bestiale
et pazo.

Adì 12 del dicto fu sepellito el ducha de Millano in la chiexia de Santo Ambroxo da Millano, cum grande honore.

Adì 21 del dicto tornono li nostri cittadini che andono a Millano alle exequie del ducha; et fu facto uno conseglio sul palazo del podestà, et confermono signore della città de Bologna misser Zohanne Maria, fiolo del dicto misser Zohanne Galeazo. Et fu a chi piaque, e a chi non.

Adì 22 dicto el ducha de Millano ze mandò uno luogotenente; et como fu ari-

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

livaduro, e questo feno perché eli trovavano per istrologia che quela porta dovea esere la CR. BOLOG. 45 prima che li fosse tolta; e così fo la prima.

<sup>1</sup> Veramente la data della morte di Giangaleazzo è il 3 settembre, e non il 4, come qui è segnato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra p. 188, 29-489, 3.

€. 4036

10

15

20

25

30

# CRONACA A

vato, mandò una grida che non fusse alchumo che andasse a cena l'uno cum l'altro, né andasseno de nocte cum lume, o senza lume, senza bolletta; et queste era delle matterie che feva fare quello pazzo de misser Iacomo della Croxe.'

Adì 9 de novembre partisse de sul nostro contado misser Ottobom Terzo <sup>1</sup>, per andare a Perosa, et fece uno gran danno su questo contado, pigliando et rubando, et pigliavano fino a li picholini; et andò contra Paulo Ursim, ch'era a campo a Perosa, et portò el suo penom che havea la B. depinta.

Adì 27 dicto se partì li Malatesti; et se misser Otto <sup>2</sup> fé male, quisti feno male e pezo, et andono a Sam Zohanne im Perzesedo et preseno molti cittadini, et in fino quando li haveno bem tenuti li mandono indreto.

Adì 29 de desembre se bandí in Bologna l'acordo cum Millam e Padoa.

Anno Christi Mcccc3. Del mese de zenaro, venne in Bologna uno luogotenente per lo ducha de Millano, lo quale havea nome misser Lunardo Malaspina, et venne cum dusento lanze; et convegniasi fare le bolette de novo, che chostava uno angontano l'una, ch'era una robaria.

Adì x de zenaro apparve una strella lucente più che la luna et durò fino a' 27 de febraro del dicto anno; et allora morì misser Ghirardo de' Conforti et fu sotterato a Santo Francesco, cum grande honore, et fugli facto lo letto mortorio in lo Peradello; et fu lo dí della zobia iotta oche morì.

26-27. segno d'attenzione nel margine sinistro.

## CRONACA B

bianc el quale era soldado del ducha de Millane, si s'achunzò con lo papa Bonifatio del mese d'aprile, e adì v de mazo mandoe letere a Bologna che lui desfidava per parte del papa, e questo fece come soldato del papa.

E adì vii de luio el conte Alberigho da Barbiane venne a la porta de strà Mazore con la zente d'arme de la Ghiexia e qui fuo una bella scharamuza trà amedoe le parte; e per questi gli artesani serono le loro boteghe, pensando ch'el fosse altro.

Et adì viiii de luio la gente de la Ghiexia venne a le mure de Bologna, a tempo de

27.  $\forall$ ] scritto in inchiostro rosso nel cod. — 31. E] corr. nel cod. su Ed — 31-37.  $\forall$ ii,  $\forall$ iiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 38. Bologna] seque nel cod. al cancell.

CR. BOLOG.

E in quello anno aparve una stella che avea una coa lungha verso ponente.

La zente de la Chiexia sopra dita venne a le mure de Bologna 1403 adi 9 di luglio e 40

<sup>5</sup> Ottobuon Terzo e Ottobuon Terzi condottiero di valore, fu già ricordato sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ottobuon Terzi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giovedì grasso.

<sup>4</sup> La concomitanza dell'apparire di una cometa e il 4 settembre.

di una morte o sventura era comune presso i cronisti: 10 il nostro pone, poco più su, tale concomitanza per la morte di Giangaleazzo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il testo A pone l'apparizione della cometa sotto

15

20

25

30

35

### CRONACA A

Adì 25 de febraro lo nostro luoghotenente fé serrare doe parte de Bologna, zoè de strà Castioni et quella della Mascarella.

Adì 26 del dicto andò al soldo de' Fiorentini Malatesta di Malatesti da Rimino, et fu facto capitanio de mille lanze.

Mandoze la duchessa de Millano Zermisom cum quatrocento fanti tucti bene in ordine.

Adì 23 de marzo la duchessa de Millano 1 mandò a dire a' Bolognisi de volergli mandare certa quantità de formento, et lo luogotenente mandò per le conpagnie che metteseno in ordine 25 milia duchati, ma fugli resposto che prima voleano vedere lo formento et poi fra li e uno mese li darebono li denari.

A quisti dí lo luoghotenente misse C. 4010 Zermisom in Sam Petronio, et steva per quelle capelle verso lo spedale de la Morte et non si li disea messa.

El se levò uno grande romore, credando la brigata che fusse covelle, ma non fu niente, ché fu uno che tré uno balestro, de che ogni homo se misse in fugha, et fu preso per sospecto quisti, zoè:

Misser Girardino di Mantixi, Mathie di Mantixi, Piero degli Ursi, el comandatore de Santo Antonio; Andrea de Cambio, Ponaro de' Fantuzi.

Li quali erano entrati in chasa de misser Nanne de' Ghozadini, et funo menati in la cittadella.

Adì x d'aprile cridosse in Crevalchore: "Mora el ducha de Millano,, et amazono

# CRONACA B

nocte, voe tra la porta de strà Sam Stievan e strà Chastium? e ropeno el mura e muntono suxo el muro e uciseno le grande che dos mivano e feceno questo a intencione del popolo coresse a l'a me. Ha el popolo non era avixado e per questo el popolo non se mosse, e la gua dra che intera interno il sentino che za accano facto dui granti buxi et era venuto dentro de molti fanti da pè e per questo molta cente d'arme co, seno al dito luocho e sono con loro a le mane e st li chazono fuora de la citade, et fuoron monti xxvi huomeni de amedoe le parte.

Et adi xi de luio 3 morì meser Lunardo Malaspina luoghotenente in Bolonia per lo ducha de Minane, et adi xiini dito fuo setirato in Sancto Domenego de Bosogna, a grande honore.

Come la gente d'arme del ducha de Mi-LANE FUO CHAZADA DE BOLOGNA.

1403. -- La gente del ducha de Millanc tuo chazada de Bologna a di il dei mese de setembre, e fo in domenega matina.

Nota che essendo el campo de la Ghievia a Sam Zohanne in Persexeda, meser Valde sera Cosa legato del campo, si prese acordo con la duchessa de Millano, con certi pati de avere Bologna, e la zente d'arme de la duchessa si se armava per chavalchure; ct esendo in piaza alcuni cittadini con manare comenzono a tagliare gli rastelli ch'erano alle boche de la piaza 5, e Facin Chane ch'era capetanio de la zente de la duchessa, corse in piaza e chazò i zitudini de piazal. Allora quilli de strà Sam Vilale preseno la porta de strà San Vidale. Quando Facin Chane sepe questo, subito chavaleoe con

11-17. xvi, xi, xiiii] scritte in rosso ne cod.

<sup>40</sup> fo de notte e si veneno tra la porta de strà San Stevano e strà Castigioni e si ropeno le CR. Bolos. muro e si montono sul muro e si amazono le guarde che dormiano, e questo teno a intenzione che 'l povolo se livasse; ma lo povolo non era avixado e non si livò, c la guarda che

<sup>1</sup> Caterina Visconti madre di Giovanni Maria e testo A sotto il 13 luglio. per lui minorenne reggente il ducato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Porta di S. Stefano e Porta Castiglione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La morte di Lunardo Malaspina è posti nel

<sup>1</sup> Baldassare Cossa Ardinal di Sanchia sahio

<sup>5</sup> Più su si disse della costruzione di queste fort.fi. azioni atterno la piazza

1. 401 h

10

20

30

35

# CRONACA A

dui Milanisi, et funo li nevudi de Zohanne Doretto et tolseno Crevalchore.

Misser Zohanne da Lesta, overo misser Goglielmo, andò asaltare la Pieve', et havé pocho honore; ché se partí una domenega de sira et andò fino a la porta de strà Maore et traversò strà Sam Stevano et andò su per le mure tanto che zunse a Ghaliera <sup>2</sup> e tirò a la Pieve. Partisse la sira et tornò la matina, et incontinenti funo prisi molti artesani, et subito funo relassadi.

Lo luoghotenente del ducha de Millano in Bologna, zoè misser Lunardo Malaspina 3, acorzendose che 'l populo de Bologna era mal contento della signoria del ducha et che ogn'omo era mal contento de quello stado, excepto alchuni Maltraversi, cominzò a temere de lo stado, et per questa casone, cum conseglio delli Maltraversi, fé alchuni confinati lo lunedi de pasqua maore, adi 16 d'aprile, et comandogli che per tucto quello di se dovesseno spazare de usire del teretorio de Bologna, a pena della testa, et andare ad apresentarsi a li fioli de ducha de Millano, ché, per la gratia de Dio, zà era morto lo ducha grande, che pocho regnò in nostra signoria, zoè da Sam Piero infino a setenbre che sequi, perché morì. Li nomi de' confinati sono quisti, zoè:

Misser Zohanne da Chanetolo, dottore de leze.

Nicolò de' Zambechari, chambiatore, Mathio de Guiduzo de' Griffuni, Zohanne de Ludovico da Monterenzoli:

## CRONACA B

gran zente a la dita porta e con bone parole sepe tanto fare che ebe la dita porta, et avuta la porta, andoc con soa brigada in Brochaglindosso e mise molte chase a sachomano e arsene alquante et ucixeno xii huomeni; e in quela hora comenzò a sonare le champane a stormo. Facim Cane, ciò udendo, fece sonare le trombette e andoe in piaza; e'l popolo arostoe la terra, possa andono a la piaza e combateno con la zente d'arme più de iiii hore. A la fine gli soldati fono chazadi de piaza e fuzino in la citadella, e molti de loro fono morti, e quilli citadini che denno la terra al ducha se ne fugino in citadella e mandono al chardenale ch'era a Sam Zohanne in Persexeda 4 che vegnisse a Bologna con la soa gente, perché el popolo era levato a remore, cridando: " Viva el popolo, et questo non iero vero col? che igli cridavano: "Viva la Ghiexia,. Alora el chardenale venne a Bologna con tuta sua gente d'arme e venne in la citadella, possa venne de la sua zente in la citade a scharamuzare con li citadini e udendo ehe cridavano " Viva la Ghiexia,, retornono in citadella, e de volontade del popolo la zente d'arme de la Ghiexia intrò in Bologna per la porta del Pradello; e Facim Cane diede la citadella al cardenale e partisse adì iii de setembre; e'l chardenale introe in palazo con grande festa.

Nel quale tempo valeva la corbe del formento livere vi de Bolognini, e biado colui che ne posea avere a quelo precio.

6-12. xii, iiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 30-34. iii, vi] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 33. nel margine destro: La corbe de formento L. [6] — 35. avere] segue nel cod. ap cancell.

CR. Bolog. andava intorno lo sentino che già aveano fato dui gran buxi e si era dentro di molti fanti a pè, onde el corse de molta zente là; infine fono cazadi fuora e foneli morto vinti sei.

La zente del ducha de Milano fo cazada fuora di Bologna adì 2 de setenbre 1403, e fo in domenega matina. Si andò lo campo de la Chiexia a San Zoanne in Persexedo e lo legato di Roma lì per la Chiexia<sup>5</sup> si s'acordò com la duchessa de Milano e si s'acordò de darli Bo-40

<sup>1</sup> Vedi nota 2 a p. 487.

<sup>2</sup> Vedi nota 1 a p. 488.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricordato sepra in occasione della sua venuta

in Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi sopra a p. 491, 26-29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Baldassarre Cossa.

15

20

25

#### CRONACA A

et steno a confine per fino che Santa Chiesia de Roma havé la signoria de Bologna 1.

Et adì 22 d'aprile funo confinati quisti, zoè:

Zohanim di Bianchi; Paxe, becharo,

Tura, becharo,

Iacomo Musolim,

Griguoro day Sachi,

Bartolomio de Folcho, becharo,

Dolfolo, chartolaro,

Zohanne della Elefante,

cum questo pacto, che andasseno prima alla duchessa et a li figlioli, a pena della forcha cum hone soccurtà

forcha, cum bone segurtà.

Adì 29 d'aprile andò la nostra gente suso el contado de Pistoglia, perché z'era novella che l'era presa; et como funo là fu presa la guida dalla gente de' Fiorentini, de che tornono indreto adí 3 de mazo, cum pocho guadagno.

Quilli da Crevalcore gridono: "Viva "el marchexe de Ferara,, et fornino el

castello a suo nome 2.

Adí x de mazo funo fatti confinati per lo luoghotenente, et che s'apresentasseno a Millano; li nomi di quali sono quisti, zoè:

Misser Baptista Baldoim,

misser Lippo di Ghixilieri, misser Zohanne de' Chansaldi,

misser Zohanne de' Ghixilieri,

Zohanne de' Griffuni,

Nicolò Baldoim,

Zohanne Doretto.

Li quali, quando funo a Modena, par-

## CRONACA B

COME MESER BONIFACIO DI GO[ZADINI] AVÉ. TAGLIATO LA TESTA.

1403. - Meser Vallesera Cosa, legato in Bolonia, sece pigliare Bont un figliolo de meser Nane di Goralini ady xxvi del mese de otobre.

Et adi exvii dito messer Bonificio dy Gozadini venne con sente d'arme da chavallo e da pè a la porta de strà Sam Stievan e prese la dita porta, e vegnia da la Pieva da Cento. E quando e legato sepe ch'era perduta la porta predicta, incontenente muntoc a chavallo con sua sente d'arme e con el popolo e andono a la dieta porta e ropeno la dieta zente e preseno meser Bonifacio con certi altri.

E adì xxviii<sup>o 3</sup> de otobre, quilli fanti, che fono prisi con meser Bonifacio, fono apichadi a la porta de strà Sam Stievam, che fono vi fanti.

E adì iii de novembre fuo tagliato la testa a meser Bonifacio di Gozadini in suno la piaza de Bologna. El dito di mesere Charolo di Malatiesti diede la citadella al legato de Bologna; e fo a hore nni, e andosene a Rimene'.

35

30

logna con certi altri pati e si se meteva in punto la brigada de la duchessa per volere cu- CR. BOLOG. valchare via. E quella domenegha matina a dito di li citadini si andò alchuni a la piaza

<sup>2.</sup> Bonifatio] prima leggevast Gabione, poi la parola fu sostituita con Bonifatio sopra la riga — 7-9.

xxvi, xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 1923. xxviii<sup>0</sup>, vi, iii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 27. xxi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>1</sup> E cioè fino al luglio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crevalcore si era già ribellato al Duca di Mi-

lano. Vedi a pp. 491-492.

<sup>3</sup> Il testo A ha la data del 29 ottobre.

٤,, 0

## CRONACA .1

te andono verso Carpi et gli altri a Milano. Quilli che andono verso Carpi sono quisti, zoè:

> Misser Baptista Baldoim, Nicolò Baldoim,

Zohanne de' Griffuni,

Zohanne Doretto.

Per la qual casone funo banditi per rivelli. Et pochi di doppo funo confinati quisti, anche zoè:

Misser Zordino di Bianchi, cavaliero, misser Ostexane de li Ostexani, dottore de leze,

et funo confinati a Rezo; et cum quisti anche funo confinati quisti, zoè:

Zohanne Mareschotto, drapiero.

Et allora Redolfo de' Rampuni et misser Thomaso suo figliolo stetteno destignuti da lato de misser Zohanne Roxello executore, per sospetto al stado del ducha de Millano, et poi funo subito relassati, mediante lo subsidio de boni amixi che ebbeno, et in specialità, del dicto executore, ch'era stato grande amico de misser Francesco de' Rampuni; et pocho stando, funo confinati xvi notevili artesani a Milano.

El conte Alberigo ' corse a Castello Sam Piero, per uno tratado, ch'egli avea dentro; et quando funo apresso el ponte, quilli del Castello insino fuora et chazongli via.

Adì 14 de mazo era uno tractado in Sant'Agada, che havea Fazim Cam<sup>2</sup> cum misser Bolgaro Bechatorta; et Fazim Cam ne fé apichare cinque, perché robavano, poi venne acanparse a Chasalechio.

Adì 18 dicto Fazim Cam passò per Bologna et andò a Castello Sam Piero cum una bella conpagnia et cum tri penuni, l'uno cum l'arma soa et uno cum dui muntuni suso et l'altro cum Sam Zorzo.

Adì 24 de mazo el marchexe de Fe-

18. nel margine sinistro: R.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. con manare e si comenzono a rompere li rasteli de la piaza che crano a le boche; e Fazin Cane, ch'era capitanio de la zente de la duchessa, corse a la piaza e si cazò li citadini de

Visconti.

<sup>1</sup> Alberico da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Facino Cane, il celebre condottiero, generale dei

rara mandò a desfidare madona la duchessa de Millano et tolsigli cinque millia corbe de formento che venia a Bologna.

Adí dui de zugno el marchexe de Ferara prese el Puozo<sup>1</sup>, ch'era de misser Aldregetto de' Lambertini, et misselo a sacomano.

Adì 9 dicto prese l'Oxelino2, et vegniano fino suso le porte de Bologna, gridando: "Viva la Chiesia,, et non faceano danno alchuno.

Adì xx dicto se corse el palio de Sam Rofelle cum grande faticha, et fu bontà de misser Marchiom de' Manzoli.

Adí 27 dicto, per alchune motive se feceno fare li rastelli atorno le boche della piaza cum gram forteza.

Adì 24 dicto fu mandato a Castello Sam Piero per Fazim Cane che venisse cum la soa gente a Bologna.

Adì 26 dicto armosse le brigate, per certo movimento de sospecto di cittadini, et steano vigilanti et stevano armati in le loro chase, per dubio del sacomanno.

Lo dicto di a hore 24 fu apichato misser Guasparo di Liuni, in piaza.

Adí 29 dicto fu comandato che li corseri andasseno fuora de strà Sam Stevano cum bone guarde, per corere el palio de Sam Piero. Insomma fu donato a Sam Piero, et era de brochà d'oro.

Adì primo de luglio se corse uno palio de granà per Saragoza, et non fu bone le mosse e 'l palio andò invisibile.

Livosse uno romore in Millano, digando: "Mora li Barbavari ", et fune morti 14 et messa la chasa a sacomanno; poi andono per lo ducha et minselo a cavallo, digando: "Viva el ducha ". Et non posseno mai havere misser Francesco Barbavari, ch'era consigliero del ducha, el quale consumava li cittadini de denari: et fuzi a Zara. CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

piaza e queli de strà San Vidale prexeno la porta de strà San Vidale quando Facin Can CR. BOLOG. 45 sepe che li era tolto la porta predita subito cavalcho la con gran zente e sepe si fare con

<sup>1</sup> Poggio Renatico, comune del circondario di Cento in provincia di Ferrara, al confine tra Bologna bolognese, al confine con Ferrara. e Ferrara nel medioevo.

<sup>2</sup> La Torre dell'Uccellino, fortezza del distretto

€, 406 €

# CRONACA .1

Adí 8 de luglio la duchessa ze mandò a dire che nui facesseno allegreza della sopradicta cosa, de che fu per ardere la torre degli Asinegli; et per questa casone, lo marchexe de Ferara et li Malatesti ze mandono trombitti a desidare.

Adì 9 de luglio venne sul contado de Bologna, fino alle porte, quisti, zoè:

El signore Charlo de' Malatesti 1, el signore Malatesta de' Malatesti, misser Nanne de' Ghozadini, misser Bonifatio de' Ghozadini, Paulo Orsino, Antonio de' Ruberti, el cardinale de santo Ostachio,

e 'l marchexe de Ferara, capitanio della Chiesia;

et veneno per le mura de strà Castium dalla Nostra Donna, sempre gridando: "Vi"va la Chiesa, el populo e li arte,. Allora lo luoghotenente, zoè misser Lunardo Malaspina, li mandò contra li infrascripti, zoè:

Fazim Cane misser Philippo, suo fratello, Paulo Savello, misser Galeazo da Mantoa,

cum gran gente, et chazongli via a gran faticha; et lo dicto misser Galeazo montò su per le mure cum soa brigata et presene multi et funo morti dentro dalle mure 22 delli nemisi; et poi aprino la porta de strà Sam Stevano et insino fuora, e lì fu una gran baruffa, et cum gran faticha li nostri otteneno, et tornono dentro li nostri, zoè:

Misser Philippo Cam,
Lanzelotto de Becharia;
et misser Bolognim Bochatorta fu preso
per scanpare Fazim Cam; et funo prisi assai
de loro et feriti; et fu preso Thomaxo de
misser Alberto di Guidotti. Et a quella zuffa
menò la nostra gente dentro cento cinquanta
presuni, vegnando dentro strasinando le

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. bone parole che li rexeno la porta; e come l'avé la porta a soa posta elo si fichò in la con- 45 c. 417 trada' de Brochag·lindoso e si mixe de molte caxe a sachomano e si n'arse parechie e si

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Carlo I signore di Rimini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strada Castiglione.

bandiere del marchexe de Ferara et de' Malatesti; poi funo messe a l'albergo de la Luna. Et ogni homo se fé gran maraveglia che li capitanii delle dicte porte non li sentisseno.

Adì 13 de luglio morì misser Lunar-do Malaspina governadore, signore et marchexe <sup>1</sup>; et andogli tucte le conpagnie a farli honore lo dì de santa Malgarita, et fugli 24 bandiere cum uno confalone et uno a cavallo cum le soe arme indosso, et fulli facto uno lecto mortorio in lo cortile del palazo, et fu portado a Sam Domenicho, et fu messo cum uno letto mortorio dove se predica, et lì gli fu facto uno bello sermone, et fugli quaranta tribuladi. Et era morto uno bono homo; sucesse Fazim Cane, ch'era uno ladrone.

Adì 14 dicto fu ordinato che li cittadini che funo prisi su le mure fusseno apichati; de che uno vegnere de notte se ne c. 10000 fugino. Et fu apichato uno 'che havea nome Fieramoscha suso el muro dove roppeno, et poi fu strasinado. Et fello fare Fazim Cane.

La gente della Chiesia tolse Ymola a misser Ludovigho degli Alidoxi, et ello se aconzò cum lo cardinale.

Adì 17 del dicto Fazim Cane fé stare serato xv dí le porte et mandava li soi a robare el formento et strame e altre cose, et non voleva che se sonasse né hore, né matim, né mezanotte, et tegniva de soldati per le chiesie, et molto altre cose.

Adí 18 de luglio lo cardinale prese Medixina<sup>2</sup>.

Livosse uno romore in Bologna, che se crite novelle nove, et funo prisi quisti, zoè:

Misser Bente di Bentivogli, misser Alberto di Guidotti, li figlioli de Nicolò d'Anbroxim; non se sa perché. CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45 amazono 12 homeni; e in quela ora comenzò a sonare le campane a stormo; e quando Fa- CR. Bolog.

zim Can senti le campane incontenente fé sonare le tronbe e corse a la piaza; zunto che fo

Fu già ricordato più volte sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il cardinale di Sant'Eustachio che veniva col della Chiesa.

signore di Rimini e altri alla riconquista delle terre

T. XVIII, p. iII, v. III — 32.

Adi 21 dicto livosse uno altro romore, che se crite novelle nove, et fesse lo conseglio de siecento, perché s'aquedasse; et per questo fu apichato uno sacomanno.

El cardinale prese Piumazo, Ghaliera 3, la l'egola 3 et lo Ponte Poledram 4.

Adì 24 de luglio perdesse Caxale Fiuminexe; et non se tignia x castelle. Et veneno li nemisi suso Ravom, fuora del Peradello, et andogli la nostra gente, et vedando loro essere tanti li nemisi, tornono indreto in Bologna; et fu el di de sam Iacomo. Et lo conte Alberigo 5 romase a guardare in Romagna.

Adí 27 dicto la Chiesia prese Pianchaldoli et Sassonegro 7.

Adì otto d'agosto Fazim Cane fece una correria, credendo havere Lovoledo 8, et li vilani s'inanimono et feceno male per Bologna, ché non se posseva andare sechu ro sino a Santa Maria dal Monte; et convenese fare la festa alla Nostra Donna dal Baracham.

Adì 17 dicto Fazim Cane corse a Cento e a la Pieve et prese dusento fanti et cinquanta para de bovi et altro bestiame.

Adì 22 dicto Fazim Cane comandò una prestanza de quaranta millia ducati a quisti, zoè:

Misser Bartolomio de' Bolognini, misser Marchiom de' Manzoli.

Adí 28 d'agosto partisse el campo, ch'era in Lombardia, et venne a Modena; et venne novelle como la Chiesia era d'acordo cum la duchessa de Millano, et davagli Bologna, cum quisti pacti, che tutti CRONACA B

10

15

20

25

30

35

Cr. Bolog. a la piaza, la terra fo tuta arostada e tuto lo povolo s'armò e tirò a la piaza e si conbateno inseme più de quatro hore; infine li soldadi fonno cazadi di piaza e fuzino in citadella e a 40

dell'Emilia, in prov. di Bologna, a ovest.

<sup>2</sup> Vedi sopra, nota 1 a p. 488.

<sup>3</sup> Pegola, detto anche Peola nelle antiche carte, 5 frazione del comune di Malalbergo, circondario di Bologna, nella pianura.

<sup>4</sup> Ponte Poledrano o Poledrano, località della pianura bolognese, divenuta poi celebre per il palazzo dell'Emilia, circondario e prov. di Bologna, a ovest.

<sup>6</sup> Piancaldoli, frazione del comune di Firenzuola provincia di Firenze, sull'Appennino.

<sup>7</sup> Sassonero, comunello dell'antico Vicariato di

8 Lovoleto, frazione del comune di Granarolo 15

1.407 0

1 Piumazzo, frazione del comune di Castelfranco di delizie che vi costruì Giovanni II Bentivoglio.

<sup>5</sup> Alberico da Barbiano, condottiero per la Chiesa. 10

Monzuno, sulla montagna bolognese.

et altri assai.

# CRONACA A

gli usiti et sbandezati tornasseno et non andasseno più oltra. Et per questa novella, li putti de Bologna tucti cominzavano a gridare: "Viva la Chiesia,", et andavano tirando zoso tucti li bissuni. Et funo chavati de presone alchuni cittadini, et non se paghò prestanze. Li nomi di quali sono quisti, zoè:

Misser Guido di Pepuli,
misser Bente di Bentivogli,
misser Piero de Zilim,
misser Lippo di Ghixilieri,
misser Lambertino da Canedolo,
misser Alberto di Bianchi,
misser Alberto di Guidotti,
misser Bolognino Bochatorta,
misser Bartolomio Gombrudo,
misser Baronzim de' Baronzim,
misser Romio de' Foscharari,

Et quisti sono li capi de' Maltraversi, zoè:

Misser Marchiom de' Manzoli e li figlioli, misser Iacomo de' Ysolani e li figlioli, misser Aldreghetto de' Lambertini e li figlioli,

misser Nicolò de Ligho e li figlioli, misser Bartolomio da Salexedo,

misser Nicola dal Vivaro e li figlioli, et li Baldoini, et misser Galeazo et Polo Savello tegnia cum li Maltraversi, et Fazim Cane tegnia cum li Schachixi; et teneno in tal modo che misseno el fuogho in Bologna, perché se voleano dare inseme. Ma li soldati s'armono et non li lassono fare. Et li Maltraversi andono cum la brica. Aozighata, 'fino dentro della cittadella et non lassono mai vegnire nessuno dentro, e lì stavano, per paura de loro medesimi. Et li Schachixi feceno ucidere el fiolo de misser Nicolò de Ligho, et amazolo Rafaelle Foschararo. Et tucti quisti Maltraversi se guardavano della parte Schachexe.

CRONACA B

.

10

15

20

25

30

35

40

45 la partida fenno de piaza ne fo morto asai, e come i' fono in citadela, i' comenzono a bon- Cr. Bolog. bardare la terra; e quili zitadini che deno la tera al ducha si erano fuzidi in zitadela e

<sup>2</sup> Quella ch'era stata di recente costruita alla porta

del Pratello.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il biscione, lo stemma cioè dei Visconti.

Adì dui de settenbre lo populo de Bologna, cum li retornati, levorono romore in piaza, et le roste et rastelli che haveano facto quilli da Millano, per forteza de la piaza, funo rutti et tagliati; et lo primo rastello rotto fu quello da chasa de' Rampuni, ché igli, zoè Redolfo e li figlioli armati, cum li loro amisi, roppeno lo dicto rastello per forza et introno in piaza, et inseme cum lo populo chazono Zermisone 1, capitanio de cinquecento provisionati, della piaza et de Sam Petronio, o' egli s'erano fortificati, et tolse lo populo la porta de strà Sam Vitale et Fazim Cane la ricrovò. Ancora lo populo la retolse, et allora Fazim Cane cum li soldati misseno fuogho in le case de Brochalindosso 2 et de multi altri luoghi in Bologna, perché lo populo havesse da fare e loro potesseno fugire.

Et per questo lo populo se armò tucto et misesse in punto, et arostono la città valentemente, et provedeno al fuocho et chazono li soldati per la terra. Et una parte del populo cominzò a gridare: "Viva "misser Guido de' Pepuli ", el quale era in piaza, et volselo fare signore, ma non volse essere et partisse de piaza et andossene alla salegada de' frá Menuri a conbatere cum li nemisi. Poi se redusse tucti li soldati in piaza, et qui sopravenne gran quantità de populo, gridando: "Viva la Chiesia "et a la morte, a la morte ". Allora Fazim Cane cum li soldati fuzì de piaza et tirò per porta Nova et per donde se vende lo feno e la paglia, et fu tolte via le roste per alchuni possenti cittadini, ch'erano cum lui, et si andò in la cittadella et rubò per Sam Felixe et arse circha a trecento case CRONACA B

10

15

20

30

CR. Bolog. si mandono al cardenale che era a San Zoane in Persexedo che venisse a Bologna con la soa 40 zente perché'l povolo si era livato a romore e si gridavano: "Viva lo povolo ". Alora lo carde-

2-3. segno d'attenzione nel margine sinistro.

tica strada Maggiore (ora via Mazzini) alla via di S. Vitale.



<sup>41.</sup> povolo] scritto nel cod. sopra la parola chiexia cancell.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il duro capitano dei Visconti, che è stato ri- la seconda e terza cerchia delle mura, che va dall'ancordato più su.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Broccaindosso chiamasi una via della città, fra

de quelle ch'erano atorno alla cittadella. Da poi molti cittadini andò contra el cardinale a dire che vegnisse ché li Bolognisi li darebono la terra; et venne cum lo campo atorno alla terra, zoè el signore Charlo de' Malatesti, et conzono queste cose et amordosatono lo fuocho.' Et poi la notte insino della cittadella et andono in Lombardia, nella sua malora.

Et nota che contra lo populo era tucti li Maltraversi, ma in quelle meschie sopradicte apresso non se gli ne trovò alchuno anzi per paura tucti s'erano fugiti in cittadella, per loro scanpa.

Adì 3 de settenbre, tra le 19 e xx hore, per lo Peradello intrò misser Baldasare Cossa cardinale et legato in Bologna cum grandissima allegreza del puovolo, ch'era tucto armato, et andogli incontra gridando: "Viva la Chiesia,, cum grandissima festa; et gli putti gli andavano incontra cum le bandiere et cum le chiave. Et andogli incontra misser Bente de' Bentivogli, et portava el penone della Chiesia; et misser Lambertim da Canedolo portava quello del papa, et Fabruzo da Perosa quello del cardinale, et dui degli anziani lo aredono, zòè:

Misser Alberto di Bianchi, cavaliero, Mathio de Guiduzo de' Griffuni.

Et questa signoria fu la sanità de Bologna, ch'ella era affamata per la guerra della Chiesia, ch'era stà da la morte de misser Zohanne Galeazo ducha de Millano et signore de Bologna per fino al dicto dì et havea tenuto la Chiesia uno grande exercito contra Bologna.

Misser Nanne Gozadino zunse cum tucti li homini da Cento et della Pieve armati a chasa soa, cum una bandiera inanzi a l'arma soa<sup>2</sup>. CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

nalle vene con tuta la zente d'arme e vene in zitadella; ma non era vero che gridaseno: "Viva CR. BOLOG.
"el povolo,, ma cridavano: "Viva la Chiexia,, e po' vene de la zente d'arme soa a schara-

tempi e 'momenti, invece il Memoriale historicum del Griffoni, da cui manifestamente il nostro cronista trae molti elementi, le narra tutte di filato, accennando fin da principio il tentativo del Gozzadini di tradire la Chiesa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il cardinale di Sant'Eustachio che trovavasi colle armi della Chiesa condotte dal signore di Rimini Carlo I Malatesta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui le notizie riferentisi a Nanne Gozzadini e 5 al suo desiderio di signoria sono spezzate in varii

c. 408 b

### CRONACA A

Adi 4 de settenbre venne in Bologna el signore de Ymola 1.

Adì 5 dicto venne el marchexe de Ferara capitanio della Chiesia 2.

Adí x dicto venne el signore de Ravenna 3.

In quello anno et mese misser Nanne de' Gozadini cominzò a tenere tradimento contra la Chiesia, per tore la signoria per si; et misser lo cardinale sapeva tucto et si mostrava de non sapere niente, et fé andare uno bando che se 'l fusse alcuna persona che sentisse colpevoie in nessuno tractato, ch'ello dovesse usire de Bologna. Et pertanto la cosa sté coperta infino a mezo ottobre.

Et in quello tempo Gabione, figliolo mazore del dicto misser Nanne, cum soa brigata, levò romore in piaza, gridando: "Viva la Chiesia,, et pigliò tre boche della piazza et mostrò de volere ancidere li Maltraversi et dede intendere a multi Schachixi che voleva correre a chasa de quilli Maltraversi, et cossì volea tore la signoria per lo padre et inganare tucti; et ancho diseva che Charlo Malatesta signore de Rimino, ch'era in cittadella, se voleva fare signore de Bologna; ma non li venne facto, ché anche ello lo voleva chazare de cittadella. Et venne noto questo al dicto Carlo et mandò per li massari de le arte et asignoli la cittadella, cum consentimento del cardinale. Et qui parve ch'egli era leale, et bene s'acorse misser lo cardinale 4 della facione de Gabione et de quilli ch'erano cum lui, et avegna che 'l gridasse: "Viva la "Chiesia, et fé sonare la campana de l'arengo, et gridando Gabione: "Viva la Chiesia " et mora la cittadella ", misser lo cardinale, ch'era alle fenestre et vedeva tucto et cognosceva, mandò per Gabione et per Baldo de li Orsini, ch'era cum lui, che andasseno

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

CR. Bolog. muzare con li zitadini, alora si odino cridare: "Viva la Chiexia, e si tornono in citadella c de volontà del povolo s'intrò la zente de la Chiexia per la porta del Peradello, e Fazin Can 45

<sup>1</sup> Astorre I Manfredi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niccolò III d'Este.

<sup>3</sup> Obizzo, il maggiore dei fratelli, essendo già

morto Ostasio.

<sup>4</sup> Baldassarre Cossa.

da lui, et andogli per sì facto modo che mai non fu più in soa libertade et si era compare del cardinale. Et fu anchora destenuto lo dicto Baldo; e Ponaro de' Fantuzi stava in piaza et gridava: "Mandaze "zoxo Ghabione,, et lo cardinale li comandò che se dovesse partire, a pena de farlo impichare. Et si se partino che l'era zà notte: et incontinenti fu dicto al cardinale che l'era perduta la porta de strà Sam Stevano. De che gli andò et menò secho misser Zohanne de' Negrosanti, ma non viteno niente. Et quella sira schalò zoxo da una fenestra Baldo de li Orsini, ch'er a destenuto in palazo, et fuzì via. Et lo cardinale comandò alli massari che fusseno otto per conpagnia et che dovesseno andare a guardare le porte.

Allora la brigata de Gabione abandonono le boche et preseno le scale de Sam Petronio, de che li massari andono a dire al cardinale che non li piaseva quella brigata, per la qual cosa mandò uno bando che tutta la forestaria, ch'era a petitione de Gabione se partisse de piaza. Partinse et andono a chasa de misser Nanne Gozadino e lì steno fino a la matina, poi quisti tali mandono a dire al cardinale quello che voleva che fesseno; et mandogli a dire che se partisseno de lí. Partinse et andono alla porta de strà Sam Stevano et si la tolseno, cum misser Bonifazio fratello de misser Nanne Gozadino et cum Zohanne da Sam Zorzo, et quella roppeno. De che, essendo portada la nogogavella' a lo cardinale, l'altro di sequente mandò uno bando che tucti li massari de le arte venisseno cum gli homini de loro compagnie armati in piaza, et sapeva bene lo tradimento ordinato contra de si. Et misser lo cardinale, cum multi boni homini della parte Schachexe bene armati, ché lli Maltraversi erano in cittadella per paura de ssi medesimi, disse lo cardinale: "Chi me " vole bene si me segua ", et andò a la dicta porta de strà Sam Stevam, che havea presa

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

10

si de la zitadela al chardenale e partisse; adì 3 del dito mexe se intrò lo cardenale in palazo CR. Bolog. con gran festa.

misser Bonifazio de' Gozadini, et era cum trecento peduni; et tucto lo populo lo seguì et gridando: "Viva la Chiesia,. Et qui lo populo cum misser lo cardinale valentemente recrovò la porta, et si fu preso misser Bonifazio et s'el non fusse lo cardinale, serebbe stato tagliato a pezzi molte volte dal populo, inanzi che fusse stato in piaza; et tucti quilli peduni fuzino via, como videno preso misser Bonifazio, et se fusseno vegnuti dentro da misser Nanne, che havea quatrocento cinquanta fanti a piè et quatrocento lanze del marchexe de Ferara, et erali el fiolo del signore de Padoa. Se fusseno zunti a hora, la Chiesia havea mal facto, in quanto l'avesse havuto Bologna, et serebbe stato messo a sacomanno cinquanta chase et seriali stà morto dusento homini. Ma Dio non volse tanto male et cossì, tornati in piaza, misser lo cardinale comandò che ogni homo metesse zoxo le arme et andasseno alle loro stazone, et che nessuno non temesse, ch'ello provedereve bene a tucti. Et questo fu in sabato, et misser Bonifazio fu menato in palazzo.

Domenegha, adì 28 d'ottobre, misser lo cardinale fé fare lo conseglio de' siecento in l'orto sotta la loza et, como funo recolti lo cardinale li venne et disse che costoro voleano fare misser Nanne Gozadino signore de Bologna, perché lui, zoè lo cardinale, non havea tenuta alchuna, anzi l'avea li Malatesti, et chi à le forteze è signore: et se io non fusse stato cum vui se facevano signuri, et più disse che havea visto misser Girardim che volse amazare misser Francesco da Sassoferato podestà de Bologna; ancora disse: "Io havea dato de molti "denari che conparasseno formento, et loro " asoldono gente ", et questo fu Gabiom de' Gozadini suo compare.

Adì 29 dicto funo apichati sei de quilli fanti, che erano a strà Sam Stevano , et funo apichati lì proprio; et non se disse

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CR. Bolog.

E si valeva la corba del formento in quelo tempo lire 6 di bolognini e biado colui che ne posseva avere a quelo prexio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi sopra a p. 503, 45-47.

voleano tore la terra alla Chiesia, et erano otto, et li dui apichono li sei.

Adì 2 de novembre venne novelle che la città de Perosa era stata recoverata per la Santa Chiesia, et fessene grande allegreza, et andogli per podestà misser Zohane di Ghixilieri.

Adì 3 de novembre fu mandato da lato del podestà misser Bonifazio de' Gozadini de fu messo fuora le bandiere et sonà l'arengho, et letta la condenasone, et disse la condenasone che misser Bonifazio voleva ucidere el cardinale, et che questo s'era ordinato in Santo Antonio, et molte altre cose, che per lo meglio se tase; et fugli tagliato la testa in su la piaza; et era de multi soldati armati in palazo.

Adì xi de novembre, el dì de santo Martino, fesse in Bologna una bella festa cum lo charozo; et era li homini vestiti de rosa et li boi e 'l biolcho e la stolla vestiti de rosso; et su el charozo era uno confalone a l'arma della Chiesia. Et lo cardinale vestì a soe spese tucti li dotturi et cavalieri; et le conpagnie se vestino a loro spese et bagordono, et andono sotto el baldachino contra al cardinale, che vegnia per strà Maore; et andogli li anziani, et si li deno le chiave della città et de tucto el teritorio; et quando el cardinale zunse a Sam Piero lì fu strazato el baldachino. Et durò la festa tre dì de bagordare et zostrare.

Adì 14 de novembre lo cardinale mandò ambasaduri al papa, lo nome di quali sono quisti, zoè:

> Misser Lambertim da Chanedolo, misser Bente di Bentivogli, misser Baptista Baldoino, misser Zohanne de' Chansaldi, misser Zemignam de' Barbieri, Bartolomio de' Barberi.

Adí 24 dicto fu taiata la testa a Zohanne da Montefalcho, perché era in tratado de dare via la cittadella a misser Nane Gozadino, et Gabiom li havea dato 30 duCRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

<sup>1</sup> Preso il 27 ottobre, come vedemmo (p. 504, 25-26).

# CRONACA .1

chati; et el signore Carlo i havea costui per affidato homo contestabile, et havealo lassato cum quatrocento fanti, et fulli racomandato dal signore Carlo, como della persona soa.

Adì 25 dicto el marchexe de Ferara mandò per ambassadore al cardinale misser Nicolò de' Roberti; et quella sira che 'l dicto rasonava acordo cum lo cardinale lo dicto marchexe li tolse una soa cognada; de che, sentendo questo, se partí et andò a Modena.

Adì 27 dicto fu tagliato la testa a Paxe becharo in su la piaza de Bologna, perché era in lo tratado de' Gozadini.

Fu facto uno comandamento da parte del cardinale, che ogni homo desse in scripto formento et farine et cum quanti erano in fameglia per ordine, altramente lo perderevono, et che mandaria fuora li cerchaduri; et cossì fu facto et tucto quello che trovavano li cerchaduri haveano la terza parte et lo resto vendeano et restituivagli li denari.

Adì 5 de dexenbre lo marchexe de Ferara mandò a dire al cardinale che li vendesse el cavallo dove fu preso misser Bonifazio Gozadino<sup>2</sup>; de che lo cardinale li mandò a dire che non havea bisogno de denari; et vistì el messo de rosato, et donogli el cavallo.

Anno Christi Mcccc4. Adì primo de zenaro, tornono li ambassaduri dal papa, zoè:

Misser Lambertino da Canedolo, misser Bente de' Bentivogli, misser Baptista Baldoino, misser Zohanne de' Chansaldi et gli altri 3.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

1404. — Gabione figliolo de meser Na-c. 1886 ne di Gozadini avé tagliato la testa adì viii del mese de febraro.

1404. — Meser Valdesera Cosa, legato per la Ghiexia in Bologna, fece desfare la citadella de Bologna adi xviiiiº de zugno e zaschuna compagnia n'ebbe una parte a desfare 1. E in quello dì fuo tagliato la testa a

34-38. viii, xviiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. BOLOG.

Messere Baldasera Cossa legato per la Chiexia in Bologna si fé desfare la zitadela de Bologna la quale avea fato fare lo ducha de Milano 1404 adi 10 di zugno e a zachaduna compagnia ne dè a desfare una parte.

<sup>1</sup> Carlo Malatesta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi nota I alla pagina precedente.

<sup>3</sup> A p. 505, 36-44 dicesi della loro partenza per Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sembra che il testo A ponga la distruzione della 5 fortezza del Pratello all'aprile di quest'anno, nello stesso tempo pone l'inizio della nuova fortezza di Galliera.

15

25

30

# CRONACA A

Adì xi de zenaro fu per essere morto apresso Sam Piero, Malatesta da Pesaro i; ma ello fé como savio, ché se mandò dui famigli inanzi, et quilli disseno: "Bonasi-"ra,, et quisti disseno: "Dov'è Malate-"sta?,". Li famigli disseno: "L'è zito a "chasa,; disse costoro: "E' non è vero "niente,; et in questo parlare echo arivare Malatesta a cavallo, et fu preso uno e chavò fuora la spada, et Malatesta speronò el cavallo et andò in vescovado; ma lo aiutò el bom cavallo, et non se sappe mai, ma deno la colpa a la parte de' Gozadini.

Adì 14 dicto monsignore fé fare quatro schaffe de farina, zoè doe in merchà et doe in salegata, et multi n'aveano in chasa et ancho ne conparavano de novo; et feva cerchare ogni homo et faceva scrivere et mettere in salegata, o vero in merchato a chi n'avea superchio, et tegniano conto che non n'avea se non chi n'avea bisogno.

Adì 30 de zenaro fu preso Piero de' Piatixi, el fiolo, da dui che haveano nome Danti e l'altro Brichi, ch'erano della parte de' Gozadini, et fu menato a Cento.

bandiere et sonà l'arengho et letta la condenasone per fare tagliare la testa a Gabione, fiolo de misser Nane de' Gozadini, et fu menato zoxo in lo cortile, per mandarlo alla zustixia; ma li ambassaduri, che z'erano, zoè de' Veneziani e de' Fiorentini, andono al cardinale et si li parlono de que-

#### CRONACA B

Domenego Bonsavere da la Pieve da Cento, per uno tratato che lui menava a la dita Pieve. Et in quelo di fece desfare una croxe coperta, ch'era in piaza, e questo fece per fare salegare la dita piaza.

in Bologna, fece comenzareuno castello murado, de prieda, con belle fosse, adi xxx de zugno, e'l dicto di li mise la prima prieda in lo fondamento. El quale castello fuo facto a la porta de Galiera.

1404. — La piaza de Bologna se chomenzò a salegare adì xxi del mese d'agosto; e fella salegare meser Valdesera Casa legato in Bologna per la Ghiexia<sup>2</sup>.

1404. — Meser Valdesera Cosa avé la cità de Faenza udì xv del mese de setembre co lo soe tenituorio e per questo se fe gran festa e prozesione in Bologna, e stete iii dì serade le boteghe.

1404. — Meser Valdesera Cosa avi el castello de Crevalcore adì vi del mese de ottobre, el quale tegnia indebitamente el marchexe de Ferara.

1404. — Venne novelle a Bologna adì vii del mese de ottobre 3 che 'l papa Bonifazio nono era morto e adì viiiio dito fuo facto uno osequio in la ghiexia de sam Petreonio per l'anema soa.

1404. — El papa Innocentio septimo (1886-11).

fuo creado del mexe de ottobre e venne le
novelle a Bologna adi xxviii de ottobre.

9-20. xxx, xxi, xv, iii| scritto con inchiostro rosso nel cod. 21. quale| segue nel cod. 11 cancell. -- 23-33. vi. vii, viiii, xxviii scritto con inchiostro rosso nel cod.

El predito cardenale a dito anno e a dito di fé desfare una crone coverta che era in Cr. Bolog.

piaza per fare salegare la ditta piaza; e in quelo dì avé taiado la testa Domenego Bon-

savere da la Pieve da Zento, per uno tratado ch'elo menava a la ditta Pieve.'

C. 44 V

i Malatesta V Malatesti, figlio di Pandolfo II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La notizia è data con altre parole poco diverse più su. Il testo A ha la data del 20 agosto per questo avvenimento.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La notizia a Bologna della morte di Bonifazio

IX venne, secondo il testo A, il 6 ottobre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Secondo il testo A la notizia della elezione del nuovo papa venne in Bologna sino dal 20 ottobre, ma trattasi di un errore.

sto facto, de che Gabione non morì perché ancora z'era ambassaduri per menare paxe tra el marchexe e la Chiesia. Et confessò alla renghiera como li doveano amazare el signore Carlo et domando perdonanza al puovolo et disse che ogni homo fusse figlioli de Santa Chiesia. Et quilli ambassaduri, che z'erano, andono a Ferara per mettere paxe cum Bologna.

Adl otto de febraro fu mandato Gabione Gozadino a la Pieve, et lì adomandò misser Nanne Gozadino suo padre, de che ello non lo volse udire; et fu retornato lo dicto Gabione a Bologna, et havealo in guardia misser Corrà de Matelega 1 et misser Bartolomio de' Bolognini; et lo cardinale li voleva perdonare purché misser Nanne li havesse restituito Cento e la Pieve ch'ello occupava. Et per questo, l'altro dì misser la cardinale fé mettere fuora le bandiere, et letta lo condenasone, li fu tagliata la testa in suso la piaza 2. Et poi lo cardinale recoverò Cento e la Pieve et tucto zò ch'el tenea lo dicto misser Nanne, como vederai3.

Adì x de febraro fu messo campo a Masimadigho<sup>4</sup>, che se tenea per misser Nanne de' Gozadini, et fu misser Corà da Mathelegha 5: et volendoli trare la bonbarda, schioppò li cerchi et zunsene uno a misser Corado et amazolo cum quatro altri.

Adì xi dicto Castello Fiuminexe, ch'era del signore d'Imola, chiamò la Chiesia, et l'altro dì fé el simile Ghaliera 6.

Adì 13 dicto fu sepelito misser Corà da Matelegha, et fu sepelito cum grande honore a Sam Francesco, apresso l'usso de la sacrestia.

Adì 14 dicto havese Masimadigho, et

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

Mesere lo ligato predito fé fare uno castello a la porta de Galiera, 1404 adi 30 de zugno,

murado de preda con bele fosse intorno, e'l dito di lo dito legato li mixe la prima preda in

lo fondamento.

CR. BOLOG.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corrado da Matelica.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tutti questi avvenimenti che riguardano Gabione e Nanne Gozzadini sono dal Griffoni nel Mem. hist. narrati sotto l'anno 1404.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi a p. 509, 5-34.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Massumatico, vedi sopra nota 7 a p. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ricordato sopra; vedi nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vedi nota I a p. 488.

non gli era niente dentro se non li homini; et fuzì Briche et Danti et menono via Piero Piatexe e'l figliolo'.

"Viva la Chiesia, et si gl'introno dentro della gente della Chiesia, ch'erano a Masimadigo; et quilli da Cento mandono dui homini al cardinale, li quali li vestino de rosado, et la matina ne venne tri et vestilli de scarlatto; et non possea havere la rocha, ché iera dentro Antonio da Santa Lutia et multi altri, et misser Nanne Ghozadino s'era partito de quatro dì inanzi, che n'era signore.

Et lo cardinale mandò fuora tucti li soldati ch'erano in la cittadella, et mandogli queste compagnie a guardarla, zoè:

La conpagnia de' fabri, la compagnia de' strazaroli, la compagnia de' bechari, la compagnia de' chambiaduri, la compagnia de' speciali, la compagnia de' nodari.

Adì 21 de febraro venne da Roma misser Bente di Bentivogli, et fu elletto senatore de Roma.

Adì 24 dicto revelosse la Pieve<sup>2</sup>, et misser Rizardo de' Pepuli andò a tore la tenuta. Et fessene festa in Bologna, et bandisse como s'è hauto le castelle et le roche, et funo vestidi dui de la Pieve, de scarlatto; et era in la rocha Piero Piatexe e lo figliolo.

In lo dicto anno, del mese d'aprile, la chiavega che va per la via delle Scole, zoè per la piaza, apresso el palazo de' signuri, fu fatta sotto terra, et comenzà la coverta in piaza maore; et avanti passava, overo coreva l'aqua, per piaza, ateso lo dicto palazo, et denanti a la porta del palazo era uno pontesello de preda.

Item, fu desfacta la cittadella 3 per parte

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

La piaza de Bologna si se comenzò a salegare 1404 adì 21 d'agosto e fella salegare CR. Bolog.

45 messer Baldasera Cossa legato.

<sup>1</sup> Questi personaggi sono ricordati sopra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Pieve di Cento.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La grande fortezza o cittadella che era stata costruita dai Visconti alla Porta del Pratello.

del cardinale, et fé fare uno castello alla porta de Ghaliera, suso el Campo del merchato.

Adi 30 d'aprile funo prisi per sospecto quisti, zoè:

Misser Baptista Baldoino, Mathio di Mantixi, Cambio d'Alberto, Bartolomio Palternostro, Gabrielle de' Guidotti.

Adì 17 de mazo misser Baptista Baldoino cavaliero havé taiato lo capo per uno tratato ch'ello havea cum lo marchexe de Ferara contro alla Chiesia, de dargli Bologna, che non gli areve possuto dare uno merlo.'

Adì 2 de luglio fu relassato Gabrielle de' Guidotti, et fu mandato a confine Mathio di Mantixi a Sassoferrato.

Adì xi de luglio li chasamenti de' Gozadini, zoè de misser Nanne, funo cominzati a guastare et si funo tucti desfatti, da strà Maore infino alla chiesia de Santo Stefano, ch'erano magni chasamenti, et fu uno gran male; ma de questo fu chasone li partesani nemisi de' dicti Gozadini.

Adì 14 de luglio misser Nanne Ghozadino andò a Fiorenza per seminare zenzania; et li Fiorentini non lassava vegnire vettuaria a Bologna.

Adi xx d'agosto misser lo cardinale1 cominzò a fare alzare la piazza et salegarla a spese della intrada de Sam Petronio, et venne cum perfetione et fu bella opera-

Adí 15 de settenbre misser lo cardinale cum soa prodenzia aquistò la signoria de Faenza<sup>2</sup>, de che fu grande allegreza in Bologna; et fu corso uno bello palio per lo Peradello, et stetteno li corsieri fino alla Croxe de Servia. Et misser Rizardo de Chanzelieri dalla Sanbucha li andò per luogotenente et morì in lo offizio, et misser Romio de' Foscharari andò per podestà.

Et adì primo d'ottobre misser lo cardinale comparò Faenza da Estore et da li figlioli per vintecinque millia duchati, li quali li prestò lo comun de Bologna; et el

<sup>1</sup> Baldassarre Cossa.

CRONACA B

5

10

20

25

30

35

40

45

<sup>2</sup> Ne era signore Astorre I Manfredi.

marchexe de Ferara vesti de rosso lo messo che gli adusse la novella. Et li Fiorentini la voleano, et haveriali dato cinquanta millia duchati; et guai Bologna se l'avesseno facto. Et perzò fu facto gran festa in Bologna.

Adì sei d'ottobre misser lo cardinale recoverò lo castello de Crevalchore, del contado de Bologna, ch'era stato occupato per lo marchexe de Ferara, che fu bom facto per Bologna. Et in lo dicto dì venne triste novelle in Bologna, zoè che l'era morto papa Bonifazio nono , che fu bono homo, et li Bolognisi haveno da lui senpre bona gratia; et fesse lo lamento in Sam Petronio cum molta cheresia; et lo cardinale non se vistì de negro, né alchuno de loro.

Adì xx d'ottobre venne novelle in Bologna che 'l papa novo era facto ', zoè papa Innocentio septimo, lo quale prima se chiamava cardinale de Ravenna, et era de natione da Solmona, de chasa de' Megliorati '.

6.41221 Et per allegreza fu comandato uno bello bagordo, lo quale se fé adì xi de novembre; et ancho se fé una bella zostra et zostrò misser Ghaleazo di Pepuli, Paulo Orsino et altri schudieri; et misser Galeazo et Paulo Orsino ebbe lo honore.

Anno Christi Mcccc5. El conte Alberigo 'se retenne molte charra de formento, che venía a Bologna; et lo cardinale li mandò misser Nicolò de' Roberti, de che lo conte Alberigo li mandò a dire che voleva Faenza et Castello Sam Piero. Allora lo cardinale mandò per li massari e anziani et dissegli questo facto, et loro risposeno ch'el se fesse fare lo conseglio generale, et cossì fu facto; et deliberosse che se gli facesse bona guerra. Et misser Bartolomio de' Bolognini se proferì che cum xi homini d'arme se voleva mantegnire insino a guerra finida; et multi

12-13. segno d'attenzione nel margine sinistro.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

10

1405. — Venne novelle a Bologna a di axvii del mese de febraro che'l conte Alberigho da Barbiano non volea che alchuna quantitade de biava venisse a Bologna, la quale facea condure el legato a Bologna, e per questa chasone el legato andoe a l'Idexe' a parlamento con lo dicto conte e romaxeno de concordia in questo modo, che'l legato desse al dicto conte xii millia duchati; e confermogli tute le chastelle che'l tegnia. Ciò fono queste:

Lugo, Barbiano,

<sup>31.</sup> xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod. 38. xii millia] scritto con inchiostro rosso nel cod.

l Era morto il primo ottobre. Di lui si è a lungo parlato più su in questa cronaca a proposito delle concessioni fatte alla città in occasione della presa della medesima da parte dei Visconti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era stato eletto il 17 ottobre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cosma Megliorati o Migliorati.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alberico da Barbiano.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il fiume Idice.

C. 472 b

15

20

25

30

35

# CRONACA A

altri se proferino. Et lo cardinale de novo mandò al conte Alberigho; et scusavase como el feva contra suo volere, ma che una volta ello voleva el suo dovere et che non se de' promettere se non vole attendere.

Adì xi de marzo el cardinale andò a Castello Sam Piero a parlamento cum lo conte Alberigo, et l'una parte et l'altra erano aschirati, como dovesseno combatere; et domente che se parlavano chadea gran tempesta.

A quisti dì fu dato a li Fiorentini Pianchaldoli¹, lo quale era del comun de Bologna; et denglilo per cinque millia corbe de formento perché qui era una gran fame che la gente andavano como bestie, per havere del pane; et condusesse, et fu bandito che ogni homo vendesse senza dazio pam e farina; et valeva lire nove la corba della farina.

Adì primo de zugno misser lo cardinale cum gran moltitudine de soldati et cittadini e contadini, ch'erano da sette millia persone, andono su lo terreno delli cunti da Barbiano, et degli grandissimo guasto a tucte le soe castelle, et funo alle mano inseme, et morì più de cento de li homini del conte Alberigho; et lo cardinale lassò in suo luogho el vescovo de Cervia et misser Nicolò de' Roberti'.

In quello anno, de zugno <sup>2</sup>, li Veneziani haveno la signoria de Verona, la quale tegnia lo signore da Padoa, zoè misser Francesco Novello da Charara.

In quello anno, adì 5 de luglio, fu novelle in Bologna che l'era facta la tregua

# CRONACA B

Zaghonara<sup>8</sup>, Chudignola<sup>4</sup>

Riolo secho 5,

Doza 6,

Tosignano 1,

Garnarolo 8,

Macincholo 9,

Monte Chadun 10,

10 Fiagnano 11,

la Pieve de santo Andrea 12,

Ligliano 13,

Chastelo bolognexe, tutte in Romagna. 1405. — I Veneciani aveno la cità de Verona adì xxiii del mese de zugno. La quale se regiva a popolo.

Et adì 4 de agosto fo tagliato la testa a meser Giovanne de Ghirardin di Negroxanti, el quale fuo preso con Gabione di Gozadini.

1405. — Meser Valdescra Cosa legato in Bologna mandoc a desfidare el conte Alberigo da Barbiane adì v del mese d'agosto e adì xi dito andoe con soa zente contra el dicto conte, et adì xviii dito avé Ligliano, e adì xxiii avé Fiagniano e la Pieve de sancto Andrea e Monte Chadun e Mazincholo, et adì xxvi del mese de setembre avé Garnarolo' 14.

1405. — Meser Valdesera Cosa fece pace con el conte Alberigho adì primo de ottobre, e venne a Bologna con grande honore.

Et adì iii de ottobre el dicto chardenale fece tagliare la testa a Checho da San Severino, in suxo la piaza de Bologna, come traditore; et adì vi de ottobre el dicto cardenale andoe a campo a Furlì.

<sup>15-26.</sup> xxiii, 4, v, xi, xviii, xxiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 28-36. xxvi, iii, vi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piancaldoli, sull'Appennino fra Bologna e Fi-5 renze, ricordato sopra alla nota 6 di p. 498.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il 5 giugno, secondo il Griffoni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zagonara, nel com. di Lugo, prov. di Ravenna.

<sup>4</sup> Cotignola, vicino a Lugo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Riolo secco o Riolo, com. del circond. di Faenza.

Dozza, vedi nota 6 a p. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tossignano, comune del circondario d'Imola, prov. di Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Granarolo, frazione del comune di Faenza.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Macincollo o Mazzincollo, località del comune di Faenza in Romagna.

<sup>10</sup> Montecaduno o Monte Catone, vedi nota 3 a p. 514.

<sup>11</sup> Fiagnano, vedi nota 2 a p. 514.

<sup>12</sup> La Pieve di Sant'Andrea o semplicemente Sant'Andrea è località del Faentino.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Liano, frazione di Castel S. Pietro dell'Emilia, <sup>20</sup> circondario d'Imola, provincia di Bologna.

<sup>14</sup> Per tutte queste località conquistate dal legato Baldassarre Cossa, vedi sopra a pp. 511-512.

tra lo cardinale e lo conte Alberigo per tucto lo mese de luglio.

Adì 19 dicto misser Nicolò de' Ruberti dé una soa sorella a misser Guido de' Pepuli, per donna.

In quello dì venne lo cardinale in Bologna, et la sira che intrò, mandò a Checho da Sanseverino suo capitanio et condutiero delle soe gente d'arme, ch'era allozato in Sam Domenego, ch'el venisse a llui, et misselo in mano al podestà; et la matina havé tagliato lo capo perché fu inobediente al comandamento, che li fé lo cardinale, a bocha, siando in lo campo contra al conte Alberigho; et fu sepelito a Sam Domenegho.

Adì 18 de luglio misser Guido de' Pepuli menò la soa donna ', et fecese cosa che bastaria a ogni gran signore; et quando l'andò a sposare, la gente non posseva stare in Imola; et fulli donato circha mille para de chapuni et sie charra tra pavari e polastri et cinquanta videgli et confetione in quantità; et non se poria dire tante gentileze della festa magna et senza noglia.

Adí 22 dicto el cardinale andò in Romagna a Castello Sam Piero, et eragli el signore Carlo de' Malatesti, el marchexe de Ferara, Ugozom di Contrarii, per fare la paxe cum lo cardinale e'l conte Alberigho. Ma el conte non volse venire et mandogli el conte Manfredo; el cardinale disse che voleva lo conte Alberigo, et el conte Alberigo non volse mai venire. Allora lo cardinale trattò fare paxe cum lo marchexe de Ferara e Ugozom di Contrarii et misser Charlo de' Malatesti, li quali veneno a Bologna et desposono in vescovado et feceno bono acordo inseme.

Adì 29 de luglio partisse el signore et andò perché z'era novelle che l'era preso el signore de Ravenna a Padoa, poi adì dui se partì quello de Ferara e Ugozom di Contrarii.

#### CRONACA /

1405. — Meser Valdesera Cosa fece tagliare la testa a Estore di Manfridi, in
suxo la piaza de Faenza, adì xx de novembre. Disse che lui faceva a savere agli
uomeni de Forlì tuto quello che se facea in
campo.

Et adì xxi dito el chardenale venne a Bologna.

1405. — I Veneciani aveno la cità de Padova e'l castello, del mese de novembre; e vene le novelle a Bologna adì xxvi de novembre.

15

10

20

25

30

35

40

45

4-8. xx, xxi] scritto con inchiostro rosso nel cod12. xxvi) scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La figlia di Niccolò Roberti, di cui alle ll 4-6 di questa stessa pagina.

T. XVIII, p. 1, v. 111 - 33.

c , as

#### CRONACA . 1

Adl 4 d'agosto fu facto comandamento alle capelle de Bologna che li mestrali dovesseno appesentare li passi, perché volcano zire a campo a Logliam, et de tucte le capelle chi uno chi dui. Et in quello di misser Zohanne de' Negrosanti, cavaliero, havé tagliato lo capo in su la piaza, perché ello fu in tradimento de' Gozadini, per tore Bologna alla Chiesia, secundo che se disse, ma non credo che fusse vero.

Adì x d'agosto fu mandá a Logliam 1 mille guastaduri, li capi funo Tura becharo et Lunardo Piantavigna; et l'altro di li andò monsignore in ordine cum misser Charlo de' Malatesti; et parlando cum quilli del castello, uno amolò una spingarda et amazò el cavallo sotta a misser Carlo, de che se inchagnì molto forte; et monsignore se partì alle 22 hore.

In quello anno et mese misser lo cardinale, per forza et cum ingigni, tolse al conte Alberigo et recoverò delle soe mane queste castelle, zoè: Frignano<sup>2</sup>, Montechaduni 3 et Granarolo de Romagna 4 et lo castello de Logliano del contà de Bologna.

Adì 27 b d'agosto mandó misser lo cardinale ambassaduri a Roma al papa Innocentio, digando che per la grande parcialità, divisione e guerre, ch'erano verso Roma, ch'ello volesse venire a stare a Bologna, in paxe, como in terra de Santa Chiesia e pacitticha. Li ambassaduri sono quisti, zoè:

Misser Guido de' Pepuli, cavaliero e dottore,

misser Zohanne da Chanetolo, dottore

misser Bartolomio de Bolognino da la Seta, cavaliero,

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

1 Loiano, sull'Appennino bolognese, più volte ri-

condario d'Imola e provincia di Bologna, sul monte.

<sup>12.</sup> sopra la riga una mano tarda corresse Logliam in Liano nel cod. - 26. anche qui Logliano è sostituito nel cod. in Liano sopra la riga da una mano

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> È un errore: trattasi di Fiagnano o Flagnano o Fagnano, castello di Romagna a est di Bologna, nel-

Montecaduno o Monte Catone, frazione del cir-

<sup>4</sup> È Granarolo del circondario di Faenza, da non confondersi con gli altri Granarolo delle provincie di Bologna e di Modena.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il 26 agosto, secondo il Griffoni.

Paulo day Letti, strazarolo.

Adì 9 de settenbre quilli ch'erano in la rocha de Solarolo, li ficono el fuogo et arse tucto Solarolo; et questo fu per amore de Astore <sup>1</sup>. Et ancho ficono el fuogo in Garnarolo <sup>2</sup>, ch'era stà del conte Alberigho.

Adì primo d'ottobre tornò lo nostro cardinale de Romagna cum bone novelle, zoè che havea facto paxe cum el conte Alberigo da Barbiano, cum patti che li rendea lo cardinale Castello Bolognese e Doza<sup>3</sup>; et fu bona paxe.

Adì 15 d'ottobre morì misser Iacomo Rosso de' Bianchitti, del quale fu gran danno, perché l'era stato a la camera degli atti più de quaranta anni et era stato legiptimo et iusto guardatore de quella, et sapeva tucto quello offizio, et serviva a tucti cum dolceza, et era homo de bona conditione et dolze natura 4.

In quello anno, adì xx de novembre, Astore figliolo de misser Zohanne de' Manfridi, ch'era stato signore de Faenza anni 25 e più, fu chiamato maliciosamente da misser lo cardinale lo quale era signore in Faenza et si era chiaramente informato che lo dicto Astore li voleva tore Faenza a tradimento. Et havé tagliato lo capo in la piaza de Faenza, et fu sepelito a Sam Francesco. La esecutione fé Aldrovandino degli Ariosti da Bologna, podestà de Faenza, et misser Antonio di Pagani da Rezzo suo zudese de maleficio per la Santa Chiesia.

Adì 26 de novembre venne novelle a Bologna che li Veneziani haveno la città de Padova.

Anno Christi Mcccc6. Adì 16 de zenaro 5, nevò sì forte cinque dì continui in Bologna et in lo contado, che mai non se recorda persona che viva cossì alta neve in terra, et passò d'alteza tre piè de coCRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

1406. — In Bologna se deschuverse uno tratado adì viiiiº del mese d'aghosto, el quale tractado menava gli infrascripti citadini, zoe, in prima:

Hoxeleto degli Ariosti,

to. viiiio] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>1</sup> Astorre Manfredi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Granarolo del circondario di Faenza, di cui si dice alla nota 4 della pagina antecedente.

<sup>3</sup> Dozza, comune del circondario di Imola e pro-

vincia di Bologna, sul colle.

<sup>4</sup> Vedi sopra all'anno 1395.

Il Griffoni nel Memoriale histo pone la data del 6 febbraio.

1. 111 C

20

30

35

40

# CRONACA A

mune et da la neve grande in qua non su simile, la quale grande nevé su in M3' 19'. Et questa neve butò zoxo una parte del spedale de la Morte et butò zoxo lo porticho de Baptista da Logliam et quello dalle schole et la chasa della Barbaria, in dritto al bordello, et molte chase ancora chaschò in verso Sam Ludovigo.

Adì xx de zenaro 2 morì, misser Francesco Novello da Charara, ch'era stato doe volte signore de Padova, et toltogli la signoria per li Veneziani la segonda volta, et morl in presone, malamente. Et lo sequente di morì misser Francesco terzo suo figliolo primozenito, similemente male. Dissese che la signoria li havea facto strenzere la gola cum uno panesello in la presone da uno schiavone. Et misser Iacomo suo figliolo secundozenito, che per forza de guerra dé Verona alla signoria de Venesia, romase preso; Dio sa quello che è di lui. Et misser Redolfo, fratelo bastardo del dicto misser Francesco Novello, stè in le presone della signoria de Venexia dalla tolta de Padoa infino al M417, in lo quale' anno, del mese d'agosto, secretamente cum alchuni conpagni, ussì de presone, et fugendo via fu represo; Dio sa che serà de lui.

Adì 27 de zenaro misser lo cardinale andò a Faenza per fare danno a Forlì, et si mandò inanti misser Rizardo de' Pepuli cum quatrocento cavagli, et adì xi de marzo retornò in Bologna; et adì 22 d'aprile rimandò a campo a Forlì, che se rezeva a populo, et adì 29 de mazo, de concordìa, lo populo de Forlì se dè a lo cardinale, et cossì fu facto lo cardinale signore de Forlì. Et retornò a Bologna cum tucta la gente d'arme, pò che fu fornito lo castello de Ravaldino, ch'è in Forlì.

12. et] segue nel cod. soto cancell.

Francescho de Meniato,
Iacomo de Felipo Muselim,
Tomane, (frateli dal Palanio,
Piero,
Friane dal Zesso,
Horio, chalzolaro,
Antonio Sorenim, chalzolaro,
Iacomo dito Mengheto Borghenam,
i quali erano tuti de la parte di Gozadini.

Eadì xxv de agosto fo impichado Horio chalzolaro e Antonio Sorexim³, e adì viiii³ de setembre fo tagliato la testa a Iacomo Borghexam⁴; e adì xi dito ave tagliato la testa Francescho de Meniato¹ e Iacomo Mu-c. 189a selim⁵; e tuti fono zustixiati per lo dito tratado; e disesse che doveano livare el remore et chorere a la piaza, cridando: "Viva el puovelo e li arte".

1405. — Venne novelle a Bologna adi xvii del mese de otobre che li Fiorentini aveano avuto la cità de Pisa e tolto la segnoria.

1406. — Venne noveile a Bologna adì x de novembre che 'l papa Innocencio era morto. El dito dì, a hore xviii, meser Valdesera Cosa chavalchò verso Roma e tornò presto a Bologna. E adì xii de dexembre fo creato papa Gregorio duodecimo.

CRONACA B

II-2I. XXV, viiii, Xi, XVii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 25-28. X, XVIII, XII] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sotto quell'anno leggonsi molte notizie intorno 5 alle grandi nevicate, in questa stessa cronaca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il Griffoni ha il 15 gennaio, ma forse non è esatta nè l'una nè l'altra data.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Molto inesattamente il testo A chiama questi

due personaggi Vicro (in luogo di "Horio ") e Forexim (in luogo di "Sorexini "): l'impiccagione dei due av- 10 venne poi secondo il testo A il 25 agosto.

<sup>4</sup> Il 4 settembre secondo il testo A.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il testo A ha la data del 9 settembre.

Et adì 16 de zugno fu lo eclisse del sole, et oscurò quasi le tre parte del sole.

Adì 14 d'aprile venne novelle che 'l papa era facto signore de Roma, a bachetta, et che havea facto paxe cum lo re Lanzilago '. Bandisse in Bologna et fesse gran falò.

Adì 14 de zugno morì el vescovo de Bologna; et fu quello che fé fare Sam Piero in volta; et sotterosse adì 17°. Et quella matina se soterò misser Zordino di Bianchi.

Adì 27 veneze el vescovo de Forlì cum quatro cittadini, per ambassaduri, cum bandiere a l'arma del papa, et misele fuora in vescoado; et partinse lo primo dì de luglio cum le bandiere.

Adì 3 de luglio lo cardinale mandò per luogotenente a Forlì misser Rolando da Campoforgoxo da Zenoa, et misser Zohanne de' Ghixilieri li andò per podestà, et portono uno penom a l'arma del cardinale.

Adì 17 de luglio Chabrino Fondullo da Sonzino, homo d'arme e capo de parte guelfa, amicho fidato del marchexe Cha-'valchabò, cum tradimento grande tolse la signoria de Cremona a Charlo Cavalchabò, et pigliolo lui cum misser Andrea Chari et dottore famoso de Chavalchabò et cum misser Ugolino Chavalchabò cavaliero et cum sette altri Chavalchabò et cum misser Zohanne delli Papazuni cavaliero de Bologna et capitanio de gente d'arme del dicto signore de Cremona. Et parte de' c. 4146 predicti ne prese allo ca'stello, che se chiama Machastornia 3 et parte in lo castello de Cremona; et tucti li fé morire malamente et cum grandissima desonestà. Del mese d'ottobre li soldati de Chabrino tolseno quello castello de Machastornia et rubono tutta la richezza de Chabrino e poi deno lo castello al signore de Lodi.

Adí xx de luglio monsignore fé fare el conseglio di quatrocento in l'orto. Disesse che Forlivixi voleano el comun de CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

Ladislao re di Napoli.

Macastorna, comune del circondario di Lodi,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartolomeo Raimondi, di cui si parlò sopra. provincia di Milano. Morì il 16 giugno.

Bolo na per sigurtà de non dare castello nessuno in scanbio de Sam Zohanne in Percesedo.

Adì 22 dicto morì misser Galeazo de' Cavalieri ch'era podestà de Fiorenza.

Adì 13 d'agosto ordenosse uno tractado d'amazare monsignore l' et gridare "Viva el "populo"; et dovease fare la notte de Sam Lorenzo. Dio non volse, et fu preso una madonna Bartolomea fantescha de Oretto de li Oritti da Bologna, che portava le lettere de tradimento a li usidi a Modena, contra del cardinale. Et adì 18 funo prisi quisti, zoè:

Viero, chalzolaro;

Antonio Forexim, calzolaro, et adì 25 funo apichadi. Disse la condenasone che doveano amazare monsignore et fichare lo fuocho in alquante chase et corere alla piaza; et voleano gire vestiti de biancho alla iustizia, ma lo podestà non volse. Et como fu lietto uno pocho la condenasone, li fu posto uno cavestro et menati al Ponte maore; et lì fu preso dom Zohanne da Sam Benedecto.

Adì 4 de setenbre fu preso Iacomo dicto Borghesam, et Menghetto, che steva cum li Manzoli, et havé tagliato la testa perché era in lo dicto tratado.

Adì 9 dicto havé tagliato la testa quisti, zoè:

Iacomo Musolim,

Francesco de Minotto, perché erano in lo sopradicto tractado, a posta de misser Nanne de' Gozadini, et andavano digando che l'oxelim tornareve in la gaibola.

Adì 12 dicto fu facto una bella processione cum messe solenne per allegreza della paxe del papa cum lo re Lanzilago<sup>2</sup>.

Adì dicto se partì una frotta da Bologna ch'erano in lo tractado sopradicto li quali sono quisti, zoè:

Lunardo, becharo, Zohanne, suo fratello,

II-I2. Oretto.... Oritti] sottolineate nel cod.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

1 Il card. Baldassarre Cossa.

<sup>2</sup> Vedi sopra a p. 517, nota 1.

c, 115 a

Nanni, sarto, Polo de Garello, Firiam dal Zesso, Antonio Mazolo, Nicolò dalle Guaine, misser Uxepo di Giglioli, Zacharom de li Oritti, Oretto dal Palaxio, Tomaso

Girardo Bellabuscha, et molti che non so el nome, et contadini assai. Poi ze capitò Zohanne becharo e 'l cardinale el voleva fare morire, se non fusse che se mosseno quilli de strà Sam Stevano e li bechari, et campò. Et monsignore comandò che tucti li sopradicti tornaseno securamente, zeto che quisti, zoè:

> Firiam dal Zesso, Antonio Mazolo, Ghirardo Bellaboscha, Zacharom Oretto dal Palasio. Tomase

Adi 28 del dicto sonò l'arengho che dom Zohanne da Sam Benedecto fu condanato in lo pilastro de Sam Piero, cum sei unze d'aqua et tre de pane el dì, et l'altro dì se trovò morto 1. Disesse che s'era apichato cum li benduni de la lovetta.

Adì 4 d'otobre el marchexe de Ferara fé cavaliero el fratello de misser Charlo de' Chanzelieri et fu mandato vizio \*\* de Faenza.

Adì 8 d'otobre Nannes de Gambacortis, signore de Pisa, diede la città de Pisa al comun de Fiorenza per cinquanta migliara de fiorini d'oro et quatro castelle, doe in Chasantina<sup>2</sup>, che funo del conte da Popi, et l'altre doe, che funo de misserAzzo degli Uberti in Valle d'Anbra, in el contà de Rezo 3; et lo dì sequente la gente de' Fiorentini si introno in Pisa et tolseno la signoria; benché gli erano stati a campo de molto tempo avanti, et si li haveano facto una forte guerra.

33. \*\* | spazio bianco nel cod.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

<sup>3</sup> Val d'Ambra, nel contado di Arezzo.

<sup>1</sup> La sua cattura è stata ricordata sopra a p.

# CHONACA .1

Adl otto de novembre fu arsa Barto-Iomea, fantescha de Oretto delli Oritti da Bologna, in su el Campo del merchato, perchè portava lettere de tradimento contra lo cardinale, como è dicto di sopra 1.

Adì x de novembre andò lo cardinale a Roma per la morte de papa Innocentio septimo, che era morto adì sei del dicto mese, et disesse che per denari, a posta del dicto cardinale, lo vescovo de Fermo l'avea avenenato in uno grano d'ua. Et questo havea facto fare lo cardinale, perché se 'l papa fusse più visso, per forza levava lo dicto cardinale de la legatione de Bologna; et zà le gente d'arme del papa erano aparechiate in le terre de' Malatesti; et lassò in suo luogo misser Guasparo cavaliero, suo fratello carnale, et misser Nicolò de' Ruberti da Rezo chavaliero. Et li cittadini ch'ello menò segho sono quisti, zoè:

Misser Rizardo di Pepuli, cavaliero, misser Lambertino da Chanedolo, cavaliero,

Lunardo de Nicolò da Castello, Zohanne de' Griffuni, Zohanne de misser Nicolò di Lodovixi, Nicolò Balduino, Iacomo di Bianchi, Tomaxe de' Guidotti, Iacomo de' Ghixilieri, Tomase de' Ghixilieri, Nicolò de' Malpigli, Baptista de Mathio Magnam, Tomase de' Bianchitti, Zohanne de' Bianchitti, Aristotile de' li Aristotoli, Corbolino di Corvi, Francesco de' Bazalieri, li quali tucti sono da Bologna.

Adì 26 del dicto mese et inanzi tornò zoè li dicti cittadini e misser lo cardinale, perché non passò lo tereno de' Fiorentini.

In quello anno, del mese de dexenbre, misser Agnolo Corrario da Vinexia<sup>2</sup>, cardinale, fu creato papa Gregorio XII, cum promissione autenticha de tore via la sisma

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

<sup>1</sup> Vedi sopra in fatti a p. 518, 10-14.

<sup>2</sup> Angelo Corraro o Correr di Venezia fu no- no 1406.

minato papa Gregorio XII il 30 novembre dell'an-

papado, in quanto misser Piedro de Luna, chiamato papa Benedecto<sup>1</sup>, per la obedientia de li oltramontani e' renonzasse ancho ello; ma non se fe covelle, como odirai di sotto<sup>2</sup>. Credo che fusse circha la fino de novembre.

El cardinale de Bologna, zoè misser Valdisera Cossa fé fare de' quatrini, da uno lado Sam Petronio et da l'altro le chiave.

Anno Christi Mcccc7. Al principio de zenaro morì lo signore de Mantoa, misser Francesco da Gonzaga 3, et fu sepelito più onorevelmente che fusse mai alcuno de chasa soa; et questo fu perché lui a soa vita fé fare aparechio de zò che 'l volse per suo honore a la soa morte. Et Charlo de' Malatesti, ch'era suo cognado, andò a Mantoa a dare ordine a lo regimento per lo figliolo del signore, ch'era suo nepote.

Adì 4 de zenaro monsignore 4 fece tagliare la testa al sopradicto Zohanne becharo.

Adì 6 de zenaro andò la grida chi volesse zostrare el primo dì haveria uno almetto d'argento de presio de tresento duchati, el segondo, cinquanta duchati cum gran trionfo.

Adì octo del dicto andò li ambassaduri al papa, li quali sono quisti, zoè:

Misser Rizardo de' Pepuli, misser Piero d'Ancharano, Nicolò de' Ghozadini, Poeta di Poeti,

Benvignudo da Modiana, per spendedore<sup>5</sup>.

In quello anno misser Marcho di Pii, signore de Carpo, fu facto cittadino de Venesia cum molte prerogative honorevole.

In quelo anno et mese andò Iacomo de l'Arciprete o vero de misser Francesco da Perosa, Brazzo da Montone et Fabrizio CRONACA B

3

20

25

30

Come meser Valdesera Cosa [eee] la cità de Forlì.

1407. — Miser Valdesera Cosa chavalchò, con le zente d'arme da chavalo e da
piede, adì viii del mese de luio , a Furlì
che avea remorezado e 'l dì sequente ave
la segnoria de la citade e la tegnuta del
castello; e venne le novelle a Bologna el dito
dì a hore xxiiii, e fesse gran festa in Bologna e stete serade le boteghe iii dì.

E adì xvi de luio el dito chardenale tornò a Bologna con grando honore e venne con lui molti citadini de Forlì e de Faenza e de Bologna i quali vegniano bagordando inanci al dito chardenale.

35

40

15-20. viii. xxiiii, iii] scritto con inchiestro rosso nel cod. — 19-21. xxiiii, iii, xvi] scritto con inchiestro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedetto XIII antipapa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi a p. 523, 7-12 e sg.

<sup>3</sup> Francesco I Gonzaga morì il 6 marzo del 1407.

<sup>4</sup> Il cardinale Cossa.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I nomi non corrispondono in tutto a quelli del Griffoni.

<sup>6</sup> Il testo A ha per errore, credo materiale, 18 lu- 10 glio in luogo di 8.

### CRONACA .1

da Perosa, per modo de conpagnia, cum lo cardinale legato de Bologna, verso Perosa, contra li Raspanti, li quali, sotto nome della Chiesia, teneano Perosa; et feno grande danno per Romagna.

Adì 21 de zenaro fu comandà uno gran conseglio per volontà del papa, per tore via la sisma. Fulli doa millia dusento fave bianche e 25 negre, e 'l puovolo gli disse dare ogni cosa et darevigli li ostadixi et che 'l vignesse qui l'antipapa 1.

In quello anno, del mese de febraro, misser Iacomo dal Vermo da Verona condusse misser Ottobom Terzo da Parma cum le soe gente contra Fazim Cane, lo quale cum quilli de Becharia tiranezava Pavia, sotto nome del conte, o vero del ducha de Millano. Et fu sconficto Fazim Cane et perdé in quello facto più de mille cavagli; poi andò a Milano et fé gran danno.

Adì 7 de marzo havé taià la testa Zanim da Castello Francho, perché favelò a li forausiti de' Ghozadini, a la Chà merlada. Era podestà misser Rozerio da Perosa. Et erase fugito de presone, et per questo morì.

Adì 9 de marzo mandò lo cardinale legato de Bologna ambassaduri a lo antipapa, per lo facto de la concordia, zoè de fare la unione, li quali sono quisti, zoè;

Misser Zohanne da Canetolo,

Poeta de' Poeti.

Adì 6 de mazo tornò li dicti ambassaduri da l'antipapa.

In quello anno, del mese de mazo, andò Carlo Malatesta a Milano, chiamado dalli Gebelini ch'erano in lo castello, de consentimento de misser Iacomo dal Vermo, perché fusse governadore et amezaduri de le parte.

In quello anno, del mese de mazo, Iacomo dei Arcipreti, o vero de misser Francesco da Perosa, Brazzo da Montone et Fabrizio da Perosa, cum li altri chazati de Perosa, tolseno in la Marcha la Rochacontrada<sup>2</sup>, la quale combateva misser Ludovico de' Megliorati, nepote che fu de papa Innocentio<sup>3</sup>, signore della città de

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

25

40

45

3 Innocenzo XII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedetto XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rocca Contrada, castello delle Marche.

Fermo; et li se redusseno cum le soe gente.

In lo dicto millesimo lo re de Puglia s'acordò cum la principessa da Taranto, et havela per mogliere cum grande allegreza de tucto lo regno, et poi cum le soe gente venne in Campagna.'

Cholonisi cum altri chazadi de Roma ruppeno el muro de Roma, tra la porta de Santa Maria Mazore et la porta de Santo Lorenzo, et introno in Roma; et soprazunse Polo degli Orsini et rupeli, et funo prisi sedese nobilissimi homini, tra li quali fu Zanni Colona et misser Nicolò Collona.

In quello anno et mese misser Zohanne, nevode de misser Bernabò Vesconte da Millano, intrò in Bergamo cum la parte guelfa; et finalmente fu rotto dalli Gebilini, et fune morti ben trecento di Guelfi.

In quello anno, adì 18 de luglio, lo cardinale legato de Bologna havé ordine cum uno Zohanne da Lardiano da Forlì lanarolo, lo quale furtò la rocha da Ravaldino al comun de Forlì, sotto nome de' Malatesti; per la qual caxone li Forlivixi, non cognoscendo la malitia, mandono lo suo vescovo al cardinale, che li mandasse aiutorio. Lo vescovo, vegnando, trovò lo cardinale che gli andava cum tresento cavagli per socorso della dicta rocha, et cum peduni; et adì 9 lo cardinale havé la città de Forlì, senza resistentia, per la discordia et tristizia delli cittadini.

In lo dicto mese fu preso Zacharom Doretto a Forlì et fu mandà a Bologna.

Andò una grida che ogn'omo tenesse serà tri dì le boteghe, a pena de uno duchato, et che ogni homo andasse in processione, et che stesse serà como la domenegha.

In lo dicto mese monsignore si venne cum xx bagordaduri homini da Forlì, vestiti

### CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

<sup>15.</sup> quali] segue nel cod. Z cancell. — 43. serà] segue nel cod. le cancell.

i È un errore: deve leggersi 8 luglio.

# CRONACA .1

de verde tucti; simile venne xii da Faenza vestiti de biancho et rosso; et le conpagnie de Bologna vestino 50 bagordaduri a l'arma del cardinale, verde, biancho et rosso. Erali per mareschalcho Zohanne Bonaguido per questa terra. Andono incontra a monsignore fino alli Croxadi i cum li nodari de Bologna, cum li anziani e la cheresia, cum gran festa. Et non se poteria dire le magne feste che se fé quisti tre di

Adì xx de luglio quilli da Forlì veneno cum la devisa alla traversa de' Gozadini, cum gran trionfo, cum uno colombo per uno in mano, et bagordono cum gran' festa, et butonlo per piaza, et strazavano le vestimente. Poi se ne andono a Forlì et a Faenza cum grande honore.

Adì 26 de luglio monsignore fé strasinare et apichare Zacharom Doretto fino al ponte Maore, perché era de quilli antedicti del tractado <sup>2</sup>. Eraze per podestà Andrea de Bomdalmonte.

Adì 29 dicto morì a Ferara misser Nanne Ghozadino, et monsignore fé fare conseglio et disse como ello havea comparato el Pozo <sup>3</sup> per 5 milia duchati.

In quello anno, d'agosto, de settembre et d'ottobre, lo re de Puglia havé molte terre de la Marcha, che se teneano sotto nome della Chiesia; et Anchona se fé soa racomandata et ancho Perosa, perché lo cardinale legato de Bologna dava favore a li zentilhomini chazati de Perosa.

In quello anno, del mese d'agosto, papa Gregorio XII, zoè misser Angelo, andò a Siena sotto nome de andare a Savona, per tore via la sisima; et poi del mese d'otobre se descoverse la soa ypocresia, che denegò a li cardinali soi et al colegio tucto quello che l'avea promesso et zurado per sacramento, et non volse andare al concilio, como havea prometuto.

In quello anno, del mese de dexenbre, misser Ottobom Terzo da Parma, sotto nome de essere soldato del ducha de MillaCRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

c. 117 b

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I Crociali, un gruppo di case a poche centinaia di metri dalla porta Mazzini in Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra a p. 523, 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Poggio Renatico, ricordato più volte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ladislao.

10

15

20

25

30

35

40

#### CRONACA A

no, volse conbatere le forteze de Piasenza, et vedendo che li castelani non gli volseno respondere, sparse la soa furia sopra la città, rubando et schachando tucto, cossì le chiesie como gli altri luoghi, drittamente togliando li ferri delle fenestre, et tornò a Parma.

Anno Christi Mcccc8. Papa Gregorio, partito da Siena, venne a Lucha del mese d'ottobre, perché udi che 'I papa Benedecto ' era vegnudo a Porto, per tore via la sisma.

In quello anno, del mese de febraro, Charlo Malatesta, che rezeva el ducha de Millano , dede la fiola del fratello, zoè signore Malatesta da Zesena, al ducha de Millano, per possere meglio tenere lo c.418astado.

In quello anno, del mese d'aprile, misser Ottobom Terzo desfidò lo marchexe de Ferara, che non havea gente, corse in su le porte de Modena. Poi lo marchexe condusse Sforza da Codognola cum cinquecento cavagli a la guardia de Modena.

Item, adì 23 d'aprile, lo re de Puglia venne a Roma cum sette milia cavagli et multi peduni, et conbatè Hostia et havela per forza; et adl 24 venne a Sampolo presso a Roma. Et allora Paulo Orsini, sotto nome della Chiesia, tiranezava Roma, et recevudi denari, s'acordò cum lo re et doventò suo soldato, onde li Romani lo chiamono traditore; et havé lo re Roma, et fé a la intrata xxxx cavalieri, et fu recevuto cum grande honore; et si li fé abondantia de robba, ch'era afamata.

In quilli dì lo cardinale legato de Bologna andò al Puozo 3, per fare l'acordo tra el marchexe et misser Otto 4, et non fé niente. Et in quello di venne lo cardinale de Millano in Bologna, zoè misser Piero de CRONACA B

1408. — Meser Valdesera Cosa andoe a Pixa a concilio per chaxone della sisema, ch'era; e ando con monsignore de Millanc e con monsignore de Ravenna adì xvi del mese de agosto 5. Et adi si de sctembre el dito meser Valdesera tornoe a Bologna'.

1408. — El conte Lodovigo da Barbiane andoe adi iiii del mese de otobre con zente d'arme da chavallo e da piede a Chastello bolognexe, el quale chastello tegnia el conte Manfredo da Barbiane, et intrò dentro, cridando: "Viva la Ghiexia,, pigliando i burghy e'l castello. El conte Manfredo sen fugi in rocha.

Et adì v del dito mese meser Valdesera Cosa chavalchò con zente d'arme da chavallo e da piede e andoe al dito castello e avé la tegnuda del castello. El conte Manfredo s'achordò con lo chardenale e deli la rocha e andosene in Puglia. E adì vii dito avé el castello de Tosignane 6 e la rocha. Ancora avé Riolo secho? e Canale Fiomenexe 8.

12-16. Xvi, ii, iiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 22-29. v, vii | scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>1</sup> Benedetto XIII, Pedro de Luna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lo vedemmo già più su a p. 522, 35-40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Poggio Renatico.

<sup>4</sup> Ottobon Terzo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'andata a Pisa, al concilio, del card. Cossa è la, provincia di Bologna, sul colle.

posta dal testo A al 12 di agosto.

<sup>6</sup> Tossignano, vedi nota 7, p. 512.

<sup>7</sup> Riolo, vedi p. 512, nota 5.

<sup>8</sup> Casal Fiumanese, comune del circondario d'Imo-

1. 1186

#### CRONACY .1

Chandia frà minore, lo quale poi fu facto papa Allexandro i, et fu recevuto magnamente.

In quilli di otto cardinali fugino dal papa Gregorio, che non voleva andare a tore via la sisma, et andono a Pisa. Altri disse che 'l cardinale legato de Bologna mandò misser Nicolo de' Ruberti a farli partire, cum denari che li promisse, perchè lo dicto cardinale de Bologna li volea male a papa Gregorio. Poi papa Gregorio fè quatro cardinali, scilicet:

Dominum Iacobum de Torso de Uttino protonotarium,

el vescovo de Rimino, fra Zohanne Dominici, et uno suo nepote.

Adì sei de zugno el cardinale legato de Bologna fé bandire la legha, che l'avea facto cum li Fiorentini contra lo re de Puglia. Et quello dì passò Malatesta da Zesena su per lo tereno de Ferara cum sei cento cavagli, et andava in socorso del ducha de Millano suo genero; et altri disse che andava per confermare suo stato in Lombardia.'

Adì 26 de zugno lo cardinale legato de Bologna fé guastare per tucto Bologna l'arme de papa Gregorio <sup>2</sup>; et adì 28 mandò lo cardinale cento cinquanta lanze in aiutorio de' Fiorentini, che temevano del re de Puglia; et adì 12 d'agosto lo cardinale andò a Pisa al colegio de' cardenali, che s'era partito da Gregorio et andono segho dui cardenali, zoè misser de Ravenna et misser da Millano; et a Pisa fu electo lo cardinale legato de Bologna vichario della chiesia et priore delli cardenali.

In quello anno, de settenbre, papa Gregorio fé nove cardenali, de' quali alcuni aceptò et alchuni no. Et in quello mese Fazim Cane havé Novarra et della a sacomanno a le soe gente d'arme.

In quello anno, del mese d'otobre 3, lo

40. segno d'attenzione nel margine sinistro.

1 Alessandro V.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

45

Cossa era tutt'altro che in buoni rapporti col papa 5 Gregorio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il papa Gregorio XII. Noi sappiamo, per quanto Gregorio. è narrato sopra dal nostro cronista, che Baldassarre <sup>3</sup> Il.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il 4 d'ottobre, secondo il Griffoni.

cardinale legato de Bologna havé facenda cum lo conte Ludovigo da Zagonara, per la qual cosa fu assediato lo conte Manfredo in nella rocha del Castello bolognese; per la qual casone constrecto lo conte Manfredo rendé a lo cardinale Tosignano et Castello bolognese, et lo cardinale promisse a llui, per la robba ch'era in quelle roche, x milia duchati. Et fu dicto che 'l conte Manfredo havea tractato cum misser Ottobom Terzo contra lo cardinale, et era vero, per quello che se vide. Del mese de desenbre lo governadore de Zenova fé tagliare la testa a misser Gabrielle Vesconte.

Anno Christi Mcccc9. Del mese de zenaro, venne lo gran contestabile conte Alberigo da Barbiano ad Urbino cum certa quantità de gente del re de Puglia, per la quale casone lo cardinale andò in Romagna cum tucte so gente d'arme, et secho tenne li Malatesti a vedare che lo grande contestabile non intrasse in Romagna; per la qual cosa venne lo gran contestabile a Montesiore 1 a parlamento cum li Malatesti, et poi andono via.

In lo dicto mese lo cardinale e lo marchexe de Ferara se strensene inseme contra a misser Otto 2, secretamente. Et in questo mese mandò li Fiorentini ottanta lanze al cardinale, per paura de misser Otto.'

In quello anno, del mese de febraro, lo ducha de Millano s'acordò cum Fazim Cane et cum gli altri Gebilini, ch'erano

CRONACA B

5

10

15

20

35

1409. — Meser Valdesera Cosa chavalchò adì vii de mazo con soa zente d'arme da chavallo e da piede e andoe in Romagna, a campo a Barbiane, et adi xvii del dito mese avé liberamente el dito Barbiane, et adì xviii 3 avé Chudignola 4, Solorolo a la rocha. Posa fece desfare e ardere el dito Barbiane adi axii de zugno del 1.410.

Et adi viiii zugno 5 el dito chardenale andoe a Pixa, al concilio.

[PA]PA ALEXANDRO QUINTO [FO] CREATO.

1409. - Papa Alexandro quinto fo creato adì xxvi del mese de zugno in la cità de Pixa. El quale se chiamava monsignore de Millane e avea nome frà Piero de Chandia et era di fradi Menori, e fo incoronado adì vii del mese de luis.

20. campo] segue nel cod. in cancell. - 18-24. vii, xvii, xviii, xxii. 1410] scritto con inchisstro rosso nel cod. — 25. viiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 30. xxvi, vii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

El papa Alexandro quinto fo elictto papa adì 26 di zugno 1409 e so elictto in Pixa CR. Bolog. a ore xii.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Trattasi forse di Montefiore dell'Aso del circondario di Fermo e prov. di Ascoli Piceno nelle Marche.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Queste conquiste sono riferite rispettivamente

al 16 e al 17 maggio dal testo A.

<sup>4</sup> Cotignola, di Lugo, vedi nota 4, p. 512.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sotto il 10 giugno pone il testo A l'andata a Pisa per la elezione del nuovo papa.

stati chazati via per li Malatesti, et anche lo suocero del ducha, zoè 'Malatesta, fu tolto via del conseglio.

Adì otto del dicto mese venne la gente d'arme, che havea misser Pandolfo, a Bressa in aiutorio del marchexe et del cardinale contra de messer Otto, che se diseva ch'era soldato del re de Puglia.

In quello anno, adí x de febraro, fu morta per le mano de misser Lambertino da Canetolo, dottore e chavaliero, suo marito, madonna Bartolomia degli Uberti da Fiorenza, perché fu trovata desonestamente cum Andolò de' Griffuni; la quale madonna Bartolomia moglie del dicto misser Lambertino, era la piú bella donna de Bologna.

Adì 14 de febraro venne a Bologna misser Pandolfo Malatesta a parlare al cardinale de la discordia ch'era tra el cardinale et Charlo Malatesta; et pochi di dreto li venne Malatesta da Pesaro, per quella casone.

In quello anno funo prisi quisti, zoè: Misser Nicolò da Rovorobella,

Zacharia de li Schachi da Sam Zohanne, chiamato de' Carbonixi,

Zenanne de Bartolomio Paltrom, nodaro.

Piero de Simom da la Camera,

Guasparino de Francesco da Muglio, et funo immitriati per una carta falsa; et lo dicto Zenanne fu, per la dicta casone, brusado in suso lo Campo del merchato, in presentia degli altri sopradicti, che steno lì immitriadi per fino che fu brusato, et poi funo condenati in denari, perché non erano tanto colpivoli quanto quello che fu brusato.

Adì 22 de febraro venne a Bologna lo marchexe de Ferara cum misser Pandolfo de' Malatesti, che andò per lui, et funo cum lo cardinale a tractare soi facti, et maximamente contra misser Otto; et si feno capitanio della gente d'arme del cardinale uno zovenetto figliolo de Malatesta, signore de Pesaro, per honore del dicto signore Malatesta.'

Adì 25 de settenbre andò a Cesena a parlamento lo cardinale, lo marchexe et | 50 | CRONACA B

10

15

20

25

30

40

45

C. 414b

misser Pandolfo, cum li signuri d'Imola, Faenza et Forlì. Et in Cesena era Carlo Malatesta cum gli ambassaduri veneziani per tre cose: per fare legha, per parlare della sisma et per reconciliare Carlo cum lo cardinale.

In quello inverno de quello anno non venne neve, né gliaza, né galaverna; fu tempo chiaro et bello fino adì sei de marzo; da Nadale non piobbe se non quatro volte, et piovea pocho et subito como fa la stade. Adí sei de marzo venne neve pocha, ma fu grande fredo et disconza galaverna. Et de mezo zenaro erano le viole belle et si fiorì li mandoli, li prugni e li persechi, et delle fave erano grande et fiorite, et le vite mostrono li panpani e li grappi de l'uva, et molti arbori meteno le foglie. Et si fu lo pezore anno che fusse gran tempo passato, charestia de ogni cosa.

In quello anno, adì xii de marzo, fu dicto che Fazim Cane, che pareva cossì amico del ducha de Millano, domandava al ducha cinquanta millia duchati per sì, et altri tanti per misser Otto, et multi altri pacti desonesti; per la qual cosa lo ducha de Milano se strense cum lo governadore de Zenova et cum lo governadore d'Ast et cum lo conte de Pavia et cum lo conte de Savoglia et cum lo marchexe de Monferà et cum lo principe de Piamunti, et quisti promisseno de dare aiutorio al ducha de Millano, de gente et de denari. Per la qual cosa Fazim Cane asbassò le ale et non andò dreto a la sua domanda.

In quello anno, adì 27 de marzo, Malatesta da Pesaro venne Bologna et poi andò a Fiorenza per capitanio delle soe gente d'arme, et cum gram patti et avantazi.

In quello anno, de marzo, lo marchexe de Ferara aschalò Dinazano et lo castello de misser Charlo da Fogliano, et non possendo havere la rocha, si l'arse et rubbò.'

c.420a In quello anno adì 28 de marzo, lo cardinale de Meleto se partì de Bologna

8-9. segno d'attenzione nel margine sinistro.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dinazzano, frazione del comune di Casa grande in prov. di Regio Emilia.

T. XVIII, p. 1. v. 111 — 34.

et andò a Pisa. Et in quello dì, lo cardinale de Bari, ch'era andato in nella Magna, legato, tornò cum dui viscovi in Bologna et menoli a Pisa al concilio. Et adì 25 de marzo venne gli ambassaduri del re de Franza a Bologna sopra lo facto della sisma, et poi andono a Vinexia per quella casone, et disseno ch'erano venuti da Napoli infino a Roma cum lo re Ladislao, che venía cum grandissima gente da piè e da cavallo; et li Perosini se disponevano a riceverlo molto bene. Et adi xii d'aprile venne lo re cum soa gente in su el tereno de Siena et acamposse a Sam Quiricho ', in su lo Senese.

In quello anno, adì 16 d'aprile, mandò lo cardinale, Galeotto, figliolo de Malatesta da Pesaro, suo capitanio d'arme, cum tucte soe gente a Fiorenza in socorso contra lo re de Puglia.

In quello anno, adì xx d'aprile, misser Pandolfo de' Malatesti, facte alchune scharamuze cum Fazim Cane, s'acordono inseme, per dispecto de Buzichaldo 2 governadore de Zenova et de Bernardone et degli altri Franzosi, che voleano regere lo ducha de Millano, per sugliugarse Lombardia; et cossì introno in Millano.

In quello anno, adì 24 d'aprile, retornò Carlo Malatesta da Pisa, ove era andato per parte del papa Gregorio, cum pieno mandato; ma domandava al conseglio alchune cose inhoneste; prima che lo luogo se mutasse, secundo che voleva uno anno indusiare lo conzilio, azzò che più gente li vegnisse, terzo che li presse de tucto el mondo gente; onde ricevé in parole gran vergogna da cardenale d'Aquilea et dal cardinale de Millano, et partisse cum pocho onore.

In quello anno, adì 3 de mazo, lo re de Puglia si alozò apresso Arezzo de Toschana, et qui feno grande asalto fino alle porte, per tal modo che, se non fusse mandato zoxo la saracinescha de la porta, entravano dentro l'una parte et l'altra. Et in quilli dì s'acordò lo signore de CortoCRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

San Quirico d'Orcia, comune del circondario di Montepulciano, provincia di Siena.

c. 420bna cum lo re, per paura de' soi cittadini.'

In quello anno, adì 7 de mazo andò lo cardinale per conbatere Barbiano cum grande aparechiamento de gente e mangani, bombarde, balestre, ponti et brichole et zo che bisognava a cossì facte cose, et adì 16 l'ebbe per concordia, ché non aspectono la bataglia. Et l'altro dì ebbe Codignola ', e 'l terzo dì ebbe Solarolo; et cossì chazò de Romagna li cunti da Barbiano, zoè quilli del conte Zohanne et del gran contestabile, et romase lo conte Ludovigo ch'era nemigo de li dicti cunti.

In quello anno, adì 17 de mazo, papa Gregorio se partì da Rimino et mostrò de andare cum doe galee in Freuli, et andò a Prato; et incontinenti lo patriarcha corse là et arse et rubbò quello tereno. Et li Veneziani poi se interposeno et feno fare tregua et haveno de lì lo papa et non andò perzò a Vinexia né andando, né tornando.

In quello anno, adì 17 de mazo, misser Ottobom Terzo da Parma, signore de Parma et de Rezo, venne a Rubiera per parlare al marchexe de Ferara suo compare, ma erano nemici; et venía cum cinquanta cavagli; et zunti inseme presso a Robiera lo Sforza da Codognola soprazunse et ancise misser Otto, a petitione de legato de Bologna et del marchexe predicto; et misser Charlo da Fogliano fuzi e Guido Torello fu preso, e Zorzo todescho, ch'era cum misser Otto, ancise misser Alidoxo da Montemerlo, capitanio de Modena per lo marchexe. Et del corpo de misser Otto fu facto strazio più che de corpo humano che fusse mai. Bem gli avenne quello che 'l meritava, perché era stato uno malvase et crudele capitanio d'arme.

In quello mese andò la gente del marchexe in su lo tereno de misser Charlo da Fogliano et tolsigli doe castelle, zoè Chasale grande<sup>2</sup>, et arse et fé desfare Denaza-c. examo<sup>2</sup>, ch'era arso.'

In quello anno, adì x de zugno, andò

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

45

¹ Cotignola, comune del circondario di Lugo, prov. di Ravenna.

cia di Reggio Emilia, a sud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Casalgrande, comune del circondario e provin-

<sup>3</sup> Dinazzano, v. di sopra n. 1, p. 529.

lo cardinale a Pisa per la creatione del novo papa; et adl 26 de zugno ' fu facto papa Alexandro quinto et fu livà via la sisma. Lo quale papa havea nome frà Piero de Candia, de l'ordine de' frati Menuri 2, et grandissimo maestro in theologia et conventado a Parise, poi fu consigliero del ducha de Millano, poi fu vescovo de Piasenza, poi vescovo de Vicenza, poi vescovo de Novara, poi arcivescovo de Millano, poi cardinale, non lassando mai lo primo uffizio del conseglio del ducha; et funo 22 cardenali alla soa elletione, et fue elletto a vose et senza indusia. Et quando venne le novelle a Bologna sonono tucte le campane, salvo che quella del conseglio. Erazi per vizi signuri Iacopino de' Ramghuni da Modena et dom Zohanne, abbà de Santo Proculo.

Anno Christi Mccccx. Adì 3 de zenaro venne novelle in Bologna che Paulo Ursino havea tolto la signoria de Roma sotto nome della Chiesia.

Adì sei de zenaro papa Allexandro venne suso lo nostro contado, et capitò ai Croxadi<sup>3</sup>; et sonò le canpane et andogli incontra la cheresia.

Adì 12 de zenaro papa Allexandro quinto venne in Bologna et intrò per la porta de strà Maore, in domenegha matina; et si li andò incontra gli anziani in su lo charozzo, tucti vestiti de rosato; et el charozzo si era coperto de panno rosso, et simile era vestito lo charadore, che menava

CRONACA B

10

15

20

1410. — A di iii del mese de zenaro venne novelle in Bologna che Paulo Ursino avea tolto la segnoria de Roma, sotto nome de la Ghiexia.

25

Come papa Alexandro venne a Bologna.

1410. — Papa Alexandro quinto venne in Bologna adi xii del mese de zenaro, in domenega matina, a hore xviii.

30

E venne per la porta de strà Maore col. 2
e andogli incontra gli anciani in suxo el
charozo e colui che menava i buoi e i bivo'
erano vestiti de rosso, e andogli incontra
tute le compagnie bagordando; e fesse iii
dy festa e hogne dì se bagordava. E foe

35

21-29. iii, xii, xviii] scritto con inchiostro rosso nel cod, — 26. Come... Bologna] titolo posto in calce alla colonna non essendovi spazio in testa al capitoletto — 34-p. 533, 1. 6. iii, xii, xviiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. BOLOG.

El papa Alixandro quinto venne in Bologna in 1410 adì 12 de zenaro e vene per la porta de strà Maore in domenega matina e si gl'andò li anziani vestidi di roxato tuti, e lo carozo si era coverto de pano rosso e lo caradore che menava li buoi e li buoi anchora e si li andò incontro tute le compagnie bagordando e fesse 3 di festa e ogni dì se bagor-

<sup>38.</sup> era] segue nel cod. pi cancell.

¹ Tale data ha pure il Griffoni, ma trattasi del giorno in cui giunse la notizia ufficiale a Bologna, perchè l'elezione avvenne il 17 di quel mese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Del card. da Candia si è parlato più su dal 10 nostro cronista.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vedi sopra la nota 1 a p. 524.

10

15

20

25

30

# CRONACA A

li boi, et si gli andò incontra tucte le conpagnie, bagordando, et fesse tri dì festa, et ogni dí se bagordò. Et quando el venne dentro, dodese cavalieri cittadini gli portono el baldachino sopra el papa, che era de panno d'oro, foderado de panze de varo. Et fesse sí grande allegreza, como credo che se fesse mai in Bologna. Et menò secho 19 cardenali, como è scripto qui de sotto, zoè:

Monsignore de Meleto 1,

monsignore de santo Ostachio <sup>2</sup>, legato alora in Bologna; quisti dui stevano in chasa de' nodari,

monsignore de Ravenna steva in Santo Antonio,

monsignore de Baria steva in Sam Proculo,

monsignore d'Aquilea steva in chasa de misser Zohanne da Canetolo, apresso c.42216Sam Proculo,'

monsignore de Spagna steva in la chasa de misser Zohanne da Lignano, dal trebo de' Carbonixi,

monsignore de li Ursini steva in Sam Francesco.

monsignore d'Albani steva in Sam Domenicho,

monsignore de Podio steva in gli Servi,

monsignore d'Ostia steva in lo palazo de' Pepuli,

### CRONACA B

ordenado che xii chavalieri citadini li portasseno el baldachino sopra al papa, el quale cra de panno d'oro froado de panze de varo, e chosì feceno. El dito papa menò con lui xvivii chardenali, prima:

monsignore de Meleto, monsignore de Santo Hostachio, monsignore de Ravenna, monsignore de Bary, monsignore d'Aquilea. monsignore de Spagna, monsignore degli Orsini, monsignore de Albana, monsignore de Podio, monsignore de Hostia, monsignore de Zelanti, monsignore de Cholona, monsignore de Sancto Agnolo, monsignore de Lody, monsignore de Branchazo, monsignore de Todi, monsignore de Napoli, monsignore de Bordea, monsignore dal Fiescho.

1410. — Zorzo degli Ordelassi tolsc Furly in puovelo e la rocha a la Ghiexia adì xviiiiº del mese de zenaro³; e adì viiiº d'aprile⁴ meser Valdesera Cosa andoe a campo a Furly in puovelo.

1410. — Papa Alexandro morì in Bologna adi iiiº 5 de mazo a hore iiii de notte, e stava nel palazo del comune de Bologna

5. papa] segue nel cod. n cancell. — 28-32. xviiii viiii, iii, iiii] scritto con inchlostro rosso nel cod.

38. santo] segue nel cod. antonio cancell.

dò. E quando el vene dentro, dodexe cavalieri zitadini li portono lo baldachino sofra el Cr. Bolog 35 papa, che era de pano d'oro, foderado de panze de varo; e fesse così grande alegreza come mai credo se fesse a Bologna. El dito papa menò siego xviiti cardenali, prima monsignore de Meleto, monsignore de santo Ostachio legato alora in Bologna, quisti dui stevano in la chaxa di nodari; monsignore de Ravena steva in Santo Antonio, monsignore de Bari steva in

i Il card. Caracciolo di Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baldassarre Cossa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'è un po' di contraddizione circa la data della conquista del cardinal legato, tra questa cronica e il

testo A: quest'ultimo afferma che la notizia della conquista arrivò in Bologna il 12 gennaio.

<sup>4</sup> L'S aprile segna il testo .1.

<sup>5</sup> Il testo A ha la data del 3 maggio.

10

15

20

25

30

### CRONACY .1

monsignore da Zalantim steva in la casa de' Foscharari,

monsignore Colona steva in la casa de misser Zohanne de' Lodovisi.

monsignore de Santo Agnolo steva in la chasa de' Lambertini, dalli Orivexi,

monsignore de Lodi steva in Sam Ia-

monsignore de Bramchazio steva in la chasa de Zemiam da Zexi, da Sam Colonbano.

monsignore de Todi steva in la chasa de Piero da Piazza, de dreto da Manta Maria maore,

monsignore de Napoli steva in vescoado,

monsignore de Bordea steva in la casa de' Rampuni,

monsignore dal Fiescho steva in la chasa de Iacomo dalle Chalze, da Sam Marcho.

Adì 12 de zenaro venne novelle che Zorzo degli Ordelaffi era intrado in Forlí et havelo tolto a la Chiesia.

Adí dui de febraro ' el papa cantò la soa prima messa, po' che fu papa, et zettò zoxo le candele in piaza.

Adì otto d'aprile monsignore 2 andò a campo a Forlì, et misser Rizardo de' Pepuli portò el penom a l'arma del papa et retornò adí 28, perché el papa moriva.

Adì tri de mazo, a quatro hore de

#### CRONACA B

che Valdesera Cosa el fece atosegare.

COME PAPA GIOVANNE FUO CREATO.

1410. — Monsignore de Sancto Hostachio legato in Bologna fo eleto papa adi xiiio de mazo, in Bologna, a hore xi, e chiamosse papa Giovanne xxiii, et adi xxv de mazo fo consagrado papa in la ghiexia de sam Petronio. Possa fo facto legato de Bologna monsignore de Napoli. Possa el papa andoe a Roma.

E adi vi de zugno el re Alovixe duxe d'Anzò 3 venne a Bologna con grande honore.

E adí xviii de zugno Giovanne Galiazo di Manfredi tolse Faenza a la Ghiexia.

8-9. xiiii, xi, xxiii, xxv] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 14. vi, xviii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. Santo Progolo monsignore d'Aquilea steva in la chaxa de messer Zoanne da Canedolo apresso San Progolo, monsignore de Spagna steva in caxa de messer Zoanne da Lignano preso al 35 Trebo di Carbonixi, monsignore de li Ursini stava in San Francescho, monsignore de Bavera stava in San Domenegho, monsignore de Podio steva in li Servi, monsignore d'Ostia stava in lo palazo di Pepoli, monsignore de Zalante stava in caxa di Foscharari, monsignore da la Colona stava in caxa de messer Zoanne di Lodovixi, Monsignore de' Santo Agnelo steva ine. 15 r

<sup>38.</sup> lo] segue nel cod. servi cancell.

Il Griffoni pone la data del 2 marzo per la celebrazione della messa papale in San Petronio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il card. legato Baldassarre Cossa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Luigi d'Angiò.

notte, papa Allexandro quinto morí in Bologna, et steva in lo palazo del comune et fu seppelito in Sam Francesco. Dissese che lo legato de Bologna, zoè monsignore de Santo Ostachio gli lo fé andare, et bene è vero, perché lo fé atosichare. Et durò nove dì lo uffizio del dicto papa, stagando suso lo tribunale, dove se predicha.

Adì 13 de mazo el se fé uno grande aparechiamento su la sala del conseglio, per fare el papa novo, et ogni cardinale havea la soa stanzia cum rose suso el letto, et funo muradi dentro li cardenali, et haveano uno secretario per homo cum uno fameglio, et haveano una manara et uno pichone, et lo signore Malatesta da Pesaro et misser Nicolò de' Ruberti, dui anziani et dui massari li davano el manzare. Et

Adì 14 de mazo i monsignore de Santo Ostachio legato de Bologna, zoè misser Baldassar Cossa fu eletto papa et fu eletto in Bologna tra le xi hore, et chiamase papa Zohanne 23, et fu incoronato e posto in catedra, et tucti li cardenali li basavano li piedi e le mano, et incoronolo monsignore de Branchazio, et disse la soa messa in su la porta de Sam Petronio. Poi andò per Bologna cum multi gran triunfi de veste et bandiere, et passò per molte contrade et arivò dal Charobio; et eragli 18 cardenali et 26 abbati vestiti de biancho cum la mitria in capo biancha, cum molte melodie, et tirono da Sam Stevano in suso la piazola; et li zudei li mostrono la soa lezze, et el papa li disse che l'era bona, ma non la cognoscevano, et che non la voleano indendere; et poi tirò per Bologna et arivò in piaza. Et erali uno che andava zetando

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

caxa di Lanbertini in Orevexaria, monsignore de Lodi stava in San Iacomo, monsignore de Cr. Bolog.

Branchazo stava in la chaxa de Zumignano da Ciexi da san Colonban, monsignore di Todi

stava in la chaxa de Piero da Pizan de dredo da Santa Maria maore, monsignore di

Napoli steva in veschoado, monsignore de Bordea stava in la chaxa di Ramponi, monsignore

45 dal Fiescho stava in la caxa de Iacomo da le Chalze da San Marcho.

<sup>1</sup> Il 17 maggio, dice il Griffoni, che ha qualche interessante particolare sull'avvenimento,

bolomini et quatrini. Et su sacto legato de Bologna monsignore de Nápoli 4.

Adì sei de zugno veneze lo re Alovixe? et venne per strà Sam Stevano, molto miseramente, et desposò in chasa de misser Bartolomio de Bolognim; et lo papa lo apresentò honorevolemente.

Adì 9 dicto perdesse cum Forli ancora Oriolo<sup>3</sup>, che gli era dentro el cognato de Alovise da Prato; et non fé defesa alchuna.

Ancora se perdé Faenza, et introli dentro Zohanne Galeazo 4, figliolo che fu de Astore, et preseno misser Lazaro et misser Rizardo de' Pepuli et haveno lo castello et ogni cosa.

Adí 23 de zugno el re Alovixe se partí et andò verso Fiorenza et fu aconpagnato fino de fuora da li cardenali, et era zovene homo.

Adí primo d'agosto quilli da Faenza s'acordono cum lo papa.

Adí 31 dicto el papa andò a San Michele in boscho cum cinque cardenali.

Adí 14 de settenbre partisse el papa et andò a Castello Sam Piero.'

Adí otto d'ottobre morí el cardinale de Ravenna et li preti de Sam Piero andono per lui a Sam Gregoro et adusselo et fu sepelito a Sam Piero, presso la sacrestia, cum grande honore et cum magne exequie.

Adí 14 de novembre venne el papa da Castello Sam Piero et andò a castello de Galiera.

Adí 23 de dexenbre partisse el papa del castello et venne in palazo cum 23 CRONACA B

10

15

20

25

30

35

El papa Alexandro quinto morì in Bologna 1410 adì 3 di mazo 5 a ore quatro de note CR. Bolog. e si steva in lo palazo del comune, e fo sepelido in san Francescho; e se se disse che mon- 40 signore de Bologna, zoè lo cardenale de Santo Ostachio, l'avea fato avelenare.

Monsignore de Santo Ostachio legato de Bologna fo elieto papa 1410 a dì 14 di magio

C. 1220

<sup>5</sup> Il testo B ha 2 maggio.

<sup>41.</sup> lo] segue nel cod. lig cancell.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il card. Caracciolo, detto il card. di Mileto. V. p. 533, nota 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Luigi II d'Angiò di Francia, re titolare di Na-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Riolo, comune del circondario di Faenza, prov. di Ravenna.

<sup>4</sup> Gian Galeazzo Manfredi.

5

10

15

20

30

35

### CRONACA A

cardenali; et menoli le redene quisti, zoè:
Misser Guido de' Pepuli,
misser Lambertim da Canedolo,
misser Lazaro de' Canzeglieri,
misser Lippo de' Ghixilieri.

Anno Christi Mccccxi. Adí sei de zenaro el re Alovixe retornò al papa et alozò in lo suo palazo 1; et andoli incontra li cardenali, vescovi e abati.

Adí 5 de febrarò morí lo cardinale de Meleto \*, et li frà de' Celestini lo portono a Sam Michele, et fesse le exequie in Sam Piero.

Adí 30 dicto el santo padre dè la rosa al re Alovixe, cum gram trionfo, et cavalchò per Bologna et in fra pocho tempo andò a Roma cum le soe brigate.

Adí 31 de marzo el papa se partí da Bologna et andò a Roma, et menoli le redane fino fuora quisti, zoè:

Ugozom de' Contrarii, misser Guido de' Pepuli, misser Lambertim da Canedolo.

Adí 12 de mazo monsignore de Napoli, legato de Bologna<sup>3</sup>, si fu chazado de Bologna, et fu in martedí a hore undese; et li principali che funo a chazarlo si funo quisti, zoè:

Iacomo da Manzolim, becharo. Zohanne de Domenego Belabuscha, Zohanne de Landino, strazarolo, Piero de Chossolino, becharo.

Et si gridono: "Viva el populo e li "arte, et rubbono el palazo, et si menono lo dicto legate in chasa de misser Marchione de' Manzoli, et feceno li signuri et confaCRONACA /

COME EL PAPA GIOVANNE PERDE LA SIGNO-RIA DE BOLOGNA.

1411. — Alquanti citadini de Bologna tolseno la segnoria de Bologna al papa Giovanne adi xii de mazo, e fo in martedi a hore xi, e fono quisti, zoè:

Iacomo da Manzolino, becharo,
Giovanne de Domenego Belabuscha,
Giovanne de Landino, strazarolo,
IIostexane di Piantavigne,
Piero di Muxoti,
Piero de Choselino, becharo,
Matio Pelachane.
Nobele Feraciero.

E cridono: "Viva el puovelo e li arte,, e prexeno el palazo e si lo robono, e
menono el legato in caxa de meser Marchione di Manzoli, e aveno el chastello de
la porta de Galiera per dinari; e incontenente fo desfato; e acompagnono el legato
a Fiorenza, e feceno segnori e confameri
com'è uxanza; e Hostexane di Piantavigni
fu confaloniero de zostixia.

Et adì xxx de mazo Charlo di Malatiesti venne nel contado de Bologna con le sue zente d'arme e andoe a San Giovanne im Persexeda, ch'era suo, e lì alozoe.

Et adì x de zugno Guido Torelo venne
'a Bologna con tuta soa brigada e asoldosse
con lo puovelo, et adì xi del dito mexe

12-13. xii, xi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

— 31-37. xxx, x, xi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

e fo eletto in Bologna fra le 11 ore e le 12 e chiamose papa Zoanne xxiii e po' so sato CR. Bolog legato de Bologna monsignore di Napoli e 'l dito papa stete pochi di e andò a Roma.

40 Monsignore di Napoli legato di Bologna si fo chazado di Bologna 1411 adì 12 di mazo e fo in martedi a ore xi. E questi fono li prinzipali a cazarlo, Iacomo da Manzolino becharo, Zoanne de Domenego Bellabuscha, Zoanne di Landino strazarolo, Piero di Cosolino becharo, e si cridono: "Viva el povolo e li arte, e si robono lo palazo e se menono lo dito

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi sopra a p. 536, 4-8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra a p. 536, nota 1.

1 4

10

15

20

25

30

35

# CRONACA .1

lonieri, li nomi di quali sono quisti, zoè':
Ostexam de' Piantavigni, confaloniero
de zustizia,

Iacomo da li Molinegli, Bartolomio de Folcho, becharo, Benedetto dalla Ratta, nodaro, Zohanne de Zeronimo, Zohanne Ghixilardo, Basilio dalla Renghiera, Zohanne de Viviam, becharo, et quisti sono li confalonieri, zoè; Antonio dalla Baronzella, lanarolo, Benedetto da Sam Domenego, Bartolo Graffagnim, Bonim da Zena, lanarolo, Lorenzo dai Cospi, ser Munso de' Sabadini, Piero de Cosolim, Nanim Carabino, Mathie Pelacham, Maxe, magnam, Nobile, strazarolo, Iacomo da Manzolim, becharo, Piero de Luchim di Savii, mestro Stevano dai Chiodi,

ser Facio di Paxi.

Et poi haveno lo castello de la porta de Galiera, per denari, et incontinenti fu desfatto <sup>1</sup>. Et poi aconpagnonlo lo dicto legato fino a Fiorenza. Et desfacto che fu el castello predicto, la gente d'arme del comun de Bologna si andono a campo al castello de Sam Zohanne in Percesedo, lo quale tenea li Malatesti et si l'aveano tenuto dal tempo della signoria de Zohanne di Bentivogli, per infino al dí che trova-

Greguoro, sarto,

### CRONACA B

andoe a campo a San Zohanne in Persexeda, e fono viii millia persone da chavallo e da piede.

Et nel dito castello era li Malatiesti, che l'aveano tenuto dal tempo de la segnoria de Giovanne di Bentivogli, e foli facto gram danno e datoli el guasto. Et adì xxi de zugno feceno triegua; et adì xxvi dito mese feceno la paxe.

E valea la corbe del formento, in quelo anno, lire iiii per infino in lire v.

CR. Bolog. legato in caxa di messer Marchione di Mazuoli e si aveno lo chastelo di la porta de Galiera per dinari e incontenenti fo desfato<sup>2</sup>; e poi acompagnono lo dito legato fino a Fiorenza. 40 E desfato che fo lo castelo preditto, la zente d'arme del comune di Bologna andono a campo a Castelo San Zoanne in Persexedo, el quale tenia li Malatesti e si l'aveano tenudo dal tempo di la signoria de Zoanne di Bentivogli per fino al di che tu lettore el troverai, el dì che lo

<sup>3.</sup> viii millia] scritto con inchiostro rosso nel cod.

— 8-12. xxi, xxvi, iiii, v] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>1</sup> Castello rifabbricato per la Chiesa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Era quello costruito dalla Chiesa poco prima. 5

#### CRONACA A

rai, zoè lo di che lo perdeno; et si gli fu dato uno gran guasto al dicto castello et si li feno una gran guerra, ma pur non se posse havere per quella volta.

Et in quello anno valeva in Bologna la corba del formento lire 4, per infino a cinque.

Adì 24 de mazo se fé li confaluni et erano tucti armati, et li signuri erano in Sam Petronio; et quisti haveano Bologna in mano

Adì 30 dicto passò el signore Carlo e Malatesta da Zexena et andono a Sam Zohanne, menando ogni cosa a rastello; et el populo de Bologna ussì fuora per andare contra a li Malatesti, et era nostro capitanio Ugozom de' Contrarii, el quale ze fu traditore, et erano xv milia persone, et el comum deno a' Malatesti trenta millia lire.'

zo eraze uno tradimento, ché voleano desmetere quisti, che erano in stado, et funo quisti, zoè:

Misser Francesco de' Galluzi, et fu preso,

misser Aldreghetto de' Lambertini, Bartolomio da Muglio, Ponaro de' Fantuzi, Zohanne da Sam Zorzo.

Et adì 14 de mazo havé taià la testa in piaza misser Aldreghetto de' Lambertini. Et adì 15 dicto havé taià la testa PoCRONACA B

10

15

20

25

30

1412. — Uno tratato fu schoperto in Bologna adi vii del mese de marzo , el quale menava gli infrascripti, zoè:

Meser Francescho di Galuzi,
meser Aldregheto di Lambertini,
Ponaro di Fantuci,
Bartolomio da Muglio,
Giovanne da Sam Zorzo, con zerti altri;
er lo dito tratato fo tagliato la testa a

c per lo dito tratato fo tagliato la testa a meser Aldregheto di Lambertin c a Bartolomio da Muglio, nodaro, adì viiii de marzo; et adì xv dito avé tagliato la testa Ponaro di Fantuzi<sup>2</sup>.

23. vii) scritto con inchiostro rosso nel cod. 32
viiii, xv| scritto con inchiestro rosso nel cod.

E in quelo anno valea in Bologna la corbe del formento lire 4 in lire 5 di bolognini. I signori di Bologna si mandono el campo fermo al castelo di San Zoane in Persexedo 1412 adì 16 di mazo e si li andò uno di signori, zo fo Zoanne di messer Nicolò di Lodovixi 40 e si era capitanio del champo messer Rizardo di Pepoli e si gle deno un gran guasto e si li feno una gran guerra, ma puro non lo posseno avere, la chaxone fo che li artexani se rizevano e li zentilomeni confortavano quili da San Zoanne che se tenisseno, avixandoli che non li posevano fare più guera.

6. 452

<sup>35</sup> perdeno; e si li fo dato un gran guasto al dito castello e si li feno una gran guera, e Cr. Bolog. infine non lo poteno avere per quela volta.

i Il testó A ha la data del 12 marzo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anche qui le date non ben concordano con

quelle del testo A

15

20

25

30

# CRONACA .1

naro de' Fantuzzi, et adí 16 dicto, Zohanne da Sam Zorzo morì in présone.

Adi 10 de mazo li signuri de Bologna si mandono lo campo fermo al castello de Sam Zohanne in Percesedo et si gli andò uno de' signuri, zoè:

Zohanne de misser Nicolò de' Lodo-

Et si era capitanio del dicto campo misser Rizardo di Pepuli et si gli deno uno gran guasto et si gli feno una gram guerra, ma pure non lo posseno havere. La chasone si fu che gli artesani si rezevano et li zentilhomini confortavano quilli de Sam Zohanne che se tegnisseno, avisandoli che non li possevano fare più guerra; et adì 12 de luglio tornò lo dicto campo a Bologna 1.

Adì 25 d'agosto, la notte sequente, a hore doe de notte, levosse uno romore; et funo quisti, zoè:

Misser Iacomo degli Oxolani, Antonio de' Guidotti, misser Merchiom de' Manzoli, misser Guido de' Pepuli, misser Galeazo de' Pepuli, misser Rizardo de' Pepuli, Zohanne degli Alidoxi;

et tolseno lo stado a li artesani cum intentione de rendere Bologna a papa Zohanne 23, et cossì feno, como oderite qui de sotto<sup>2</sup>. Et tolseno lo stado a quisti, zoè:

## CRONACA B

I Bolognixi mandono el ca[mpo] a San Zohanne im Persexeda.

1412. — I segnori de Bologna mandono el campo al castello de San Giovanne in Persexeda adì xvi del mese de mazo, et andogli uno di segnori, zò foe meser Nicolò di Lodovixi; et era capetanio del dito campo meser. Rizardo di Pepoli; e denoli el guasto, facendoli gran guerra. Ma non lo posseno avere; la chaxone fo che li artexani regiano e li zentilomeni mandavano confortando gli nemici che se tegniseno, avixandoli che non posseano più fare guardia. E adì xxii de luglio el dito campo tornoe a Bologna.

Come fuo morto Iacomo da Manzolino et mudosse altri regimenti.

1412. — Alquanti cittadini de Bologna livono el remore adì xxvi del mese de aghosto contra de quili che regiano', i numi coi, i di quali fono quisti, in prima zoè:

Meser Iacomo degli Uxelani, meser Guido di Pepoli, meser Batista di Bentivogli, Antonio Guidoti

el Troncha degli Ubaldini con loro amici e veneno in piaza e preseno el palazo e feceno tagliare a piezi Iacomo da Manzoline, e foe la matina, da terza.

Et adì primo de setembre Minichuzo da l'Aquila venne a Bologna com ccc chavagli;

CR. Bolog.

I gentilomini de Bologna tolseno lo stado a li artexani 1412 adì 25 'd'agosto la notte seguente da ore 2 di notte a intenzione de redare Bologna al papa Zoanne, e così feno como 35 odiriti qui di sotto 4, e la matina seguente fo taiado a pezi Iachomo da Manzolino becharo in lo cortile di signori.

Mesere Iacomo dii Oxelani con certi altri zitadini di Bologna corsseno Bologna per la

<sup>3.</sup> Segno d'ortenzione nel margine sinistre.

<sup>8.</sup> xvi] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 14. sc | segue nel cod. ten cancell. — 15. xxii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 18-19. Come... regimenti | parole poste in calce alla colonna, non essendovi spazio in testa al capito lettocui si riferisce — 21-p. 541, l. 2. xxvi, primo, ccc, viii, cl] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un altro grande assalto a San Giovanni in Persiceto è narrato più su, a pp. 538-539.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi pp. 541-543.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per il ritorno a Bologna del campo, il testo A 10 reca la data del 12 luglio.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi a pp. 542-544, in questa cronaca.

15

20

25

30

35

## CRONACA A

Iacomo da Manzolim, becharo, Piero de Cosolim, becharo, Ostexam Piantavigna, Dolfolo, cartolaro.

Bartolomio de Folcho, becharo, et a multi altri, et feceno li signuri, li qua-

Zohanne da la Madalena, confaloniero de zustisia,

ser Polo dai Letti,
misser Merchiom de' Manzoli,
Mathie Papazom,
Ludovigo Chodagnello,
Sibaldim de Bartolomio de Sibaldim,
misser Thomase da Sam Zohanne,
Piero de' Guidotti,
Iacomo Sanudo.
Et quisti sono li confalonieri, zoè:
Misser Firiam da Castello Sam Piero,
ser Stevano Ghixilardo,
Antonio di Barzelim,

Piero de Minotto, merchatante dai Cospi,

Baptista degli Oxolam,
Baptista da Lignano,
Ludovigo Malvezo,
Iacomo Bochadecham,
Lunardo da Castello francho di Pepuli,
Benvegnudo Campanazo.

Et la matina sequente fu morto in lo cortile del palazo, in su l'ora de terza, Iacomo da Manzolim, becharo, et fu ferido Alberto de Noch, et preso Piero de Cosolim.

## CRONACA B

et adi viii dito venne el charagli de quilli de Paulo Ursino; et adi xiii dito venne eccel charagli, ch'erano a Lugo, e tuti erano soldati del papa Zohane.

Moderni de setembre meser lacomo degli Uxelan con li sopra scritti deno
Bologna a la Chievia, la nocte a hore tre,
e deno le chiave a uno veschovo e mixenlo
in palazo, a peticione del papa Giovanne.
E disesse che 'l papa avea promesso al dito
meser Iacomo de farlo chardenale, e dare a
lui e a' suoi compagni aleuna previxione se
loro glie davano Bologna.

Et adi xviii del mese de otobre el chastelo de San Zohanne im Persexeda se corse per la Ghiexia; e questo feceno perchè non aveano vituaria. Et in quello di Aluixe da Prato venne in Bologna con grande honore, e 'l papa li donò San Zohane, in Persexeda. E adi xxvii de otobre aveno la rocha del dito chastello.

[U]NO LEGATO VENE A BOLONIA PER LO PAPA GIOVANNE.

1412. — El papa Giovanne xxiii mandoe a Bologna uno chardenale adì xxx de otobre, chiamato monsignore dal Fiescho, et intrò per la porta de strà More, c andogli incontra i segnori ch'erano in palazo, quando la terra se corse per la Ghiexia; e andono in suxo el charozo vestiti de roxado El charozo e li buoi e'l charadore erano vestiti de pano' rosso. Quisti sono i segnori, zoè: c. 140 b 161.

3-8. xiii, ccccl, xxii, tre] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 15-21. xviii, xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 26-27. xxiii, xxx] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Chiexia in 1412 adì 22 di setenbre, la notte da ore tre, e in quela volta si era papa Zoanne Cr. Bollog. xxiii; e si si disse che lo dito papa li avea promesso da farlo cardenale e de dare alchuna provixione a certi altri citadini, diando a lui la terra.

In Bologna vene novele come San Zoanne in Persexedo si era corso per la Chiexia 1412 40 adt 18 d'otobre e si se rexeno salvo l'avere e le persone perché non aveano da manvare e lo papa si lo dond ad Alvixe da Prato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soli 400 cavalli ha il testo A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra a p. 540, ll. 20 e sg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> E fu poi infatti creato cardinale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Strada Maggiore.

C. 424 b

## CRONACA .1

Adí primo de settenbre Meneguzo da l'Aquila venne a Bologna cum tresento cavalli.

Adì otto dicto venne cento cinquanta cavalli de quilli de Paulo Orsim.

Adì 13 dicto venne quatrocento cavagli, ch'erano a Lugho; et tucti erano soldati del papa Zohanne 1.

Et adì 22 de settenbre misser Iacomo degli Oxolani, Antonio de' Guidotti e li fratelli, tutti li Pepuli, misser Nicolò del Vivaro, misser Baptista di Bentivogli

corseno Bologna, per la Chiesia, a hore tre de notte, et deno le chiave a uno vescovo et minselo in palazo, a posta della Chiesia; et in quella volta si era papa Zohanne 23. Et si se disse che el dicto papa havea promesso a misser Iacomo degli Oxolani de farlo cardinale, et de dare alchuna provisione agli altri cittadini, dando a lui la terra.

Al dì 25 dicto se fé li dodese del conseglio, li nomi di quali sono quisti, zoè:

> Polo dai Letti, Antonio de' Guidotti, Andrea degli Albertuzi, misser Nicolò dal Vivaro, misser Iacomo degli Oxolani, misser Guido de' Pepuli, misser Rizardo de' Pepuli, misser Marchiom de' Manzoli, misser Baptista di Bentivogli, Mathio de' Griffuni.

logna como Sam Zohanne in Percesedo si era corso per la Chiesia et si se reseno salvo l'avere et le persone, perché non ha-

# CRONACA B

meser Giovanne da San Zohane, Polo dai lieti, Jacomo Sanudo, Sibaldino di Sibaldini, Lodovigo Chodagnelo, Matio di Papazumi, Piero di Guidoti.

10

5

15

20

25

40

misser Cambio de' Zambechari, 30 misser Lambertino da Canetolo, 35

Adì 18 d'otobre venne novelle in Bo-

CR. BOLOG. El papa Zoanne si mandò uno legato a Bologna 1412 adì 30 d'otobre, e fo uno cardenale che se chiamava monsignore dal Fiescho e si intrò per la porta de strà Maore e si gli 45 andò incontra li signori ch'erano in palazo, quando la tera se corse per la Chiexia, e si andono

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni XXIII (il Cossa).

# CRONACA A

veano da manzare. Et in quello di venne in Bologna Alovixe da Prato, et lo papa li donò lo dicto castello da Sam Zohanne in Percesedo, et havé grande honore; et adí 27 dicto havé la rocha del dicto castello.

Adì 30 d'ottobre papa Zohanne si mandò uno legato a Bologna et fu uno cardinale, che se chiamava monsignore dal Fiescho 1, et si entrò per la porta de strà Maore et si gli andò incontra li signuri ch'erano in palazo, quando la terra se corse per la Chiesia, et si andono suso lo charozzo vestiti de rosato, et el charozzo e li bovi et el charadore vestiti de rosso. Et quisti sono li nomi de li dicti signuri, zoè:

Zohanne da la Madalena, confaloniero de zustisia.

misser Zohanne da Sam Zohanne.

Polo dai Letti, et questo si era compare del papa,

Iacomo di Sanudi, banchiero, Sibaldino de' Sibaldini, drapiero, Ludovigo Codagnello, Mathio de' Papazuni,

Piero de' Guidotti.

Adí sei de novembre 2 fu facto vescovo l'abbà de Sam Proculo, et intrò in Bolologna et fugli facto grande honore, et menoli le redane quisti, zoè:

Bagarotto di Bianchi,

Marchiom de Zohanne de Bolognino, Adì 8 de novembre 3 andò ambassadu-

ri a Roma, li quali sono quisti, zoè:

Lorenzo dai Cospi, misser Iacomo da Salexedo, Gabrielle de' Guidotti, Zohanne Malvezo;

et el dì inanzi andono quisti, zoè:

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

40

suxo lo carozo vestidi de roxado, e lo charozo e li buoi e lo caradore vestidi di rosso. E quisti CR. Bolog. sonno li nomi di ditti signori: Zoanne da la Madalena confalonero de Iustizia, messer Zoanne da San Zoanne dotore, Polo dai Leti, e questo era compare del papa, Iacomo di Sanudi ban-

<sup>1</sup> Lodovico Fieschi di Genova.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovanni da Bologna abate di San Procolo fu eletto vescovo di Bologna il 24 ottobre, secondo il Memoriale hist. del Griffoni: la divergenza dipende forse nomi ci sono non piccole divergenze 5 dalla data della elezione a quella della entrata in Bo-

logna e della presa di possesso.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'invio degli ambasciatori a Roma avvenne, secondo il Griffoni, il giorno 11 novembre: anche nei

## CRONACA .1

Bartolomio de Folcho, becharo, Nanim Carobim, Piero Veneziano, Goglielmo de Dolfolo, Zohanne de Luchim, chalegaro, Antonio del Fontana. Adì 12 de desembre 1 retornono da Ro-

ma quisti, zoè:

Misser Galeazo de' Pepuli, Gabrielle de' Guidotti.

Anno Christi Mcccc13. Adì 13 de zenaro retornò da Roma Lorenzo dai Cospi<sup>2</sup>.

Adì 30 de zenaro lo executore fé taiare la testa a quisti, zoè:

Oretto degli Oritti, et a uno suo fratello,

Ghirarduzo Schandaseto; et lo podestà fé taiare la testa a quisti,

Firiam dal Zesso.

Disse la condenasone che voleano tore lo stato alla Chiesia cum l'aiutorio de' Malatesti.

Adì 9 d'aprile la gente d'arme del papa andono a campo in Romagna, in quello de Faenza.

Adì 5 de mazo tornono da Roma gli ambasaduri, zoè;

Zohanne de Zeronimo, Guglielmo de Dolfolo, Zohanne de Luchim, Nanim Carabim, misser Zohanne da le Arme, Piero Veneziam, Bartolomio de Folcho, becharo 3. CRONACA B

5

15

d'aghosto. I numi di quali sono quisti, zoè: Horetto degli Oriti, Friane dal Zesso,

Ghirardazo,

20 i quali erano amixi di Gozadini.

> 1413. — La zente d'arme del papa Grovanne andono a campo in Romagna, a Fuenza, adì xviri d'aprile 4.

1413. – Alcuni citadini de Bologna

aveno tagliato la testa adi ann del mese de

zenaro per chaxone de uno tratato che igli

faceano, come è scrito in lo 1406 adì viiiiº

1413. — Monsignore dal Fiescho, legato in Bologna, fece pigliare alquanti citadini adì xviii d'aprile5, i numi di quali fono quisti, zoè:

Bartolomio Francescho \ di Guidoti, Cabriele

Guglielmo de Dolfolo, chartolaro,

Giovanne Sbardelà, i quali fono condanati a vita in prexone. E in quelo dì el papa Giovanne fece pigliare, a Roma, Antuonio Guidoti e Nicolò Zambecharo e feceli incarcerare in Chastello santo Angiolo.

14. uno] segue nel cod. i cancell. — 13-23. XXX, 1406, viiii, xviii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. chiero, Sibaldino di Sibaldini drapiero, Lodovigo Cho' d'agnello, Matio di Papazuni, Piero Guidoti.

> In la tore dei Axeneli s'aprexe lo fuogho 1413 adì 23 di luglio da doe ore de notte e si arse tute le schale e tasegli.

c. 46 munca

<sup>1</sup> La data del ritorno di questi due ambasciatori è fissata dal Griffoni al 22 dicembre.

<sup>2</sup> Uno di coloro che erano stati inviati al Papa.

Vedi i loro nomi ricordati tra quelli che nel-

l'anno antecedente erano stati mandati a Roma.

La data è riferita al 9 d'aprile nel testo A.

<sup>5</sup> Il testo A ha la data del 5 aprile per questo 10 avvenimento.

10

35

30

10

20

30

35

#### CRONACA .1

Adì 5 d'aprile monsignore dal Fiesco legato in Bologna fé pigliare quisti, zoè:

Bartolomio de' Guidotti, Francesco de' Guidotti, Gabrielle de' Guidotti;

et fuzino quisti:

Antonio de' Guidotti, Piero de' Guidotti,

Raymondo de' Guidotti et el Sbardelà.

Adì 3 de mazo funo missi in la rocha de Sam Zohanne et de Castello bolognese quilli de' Guidotti, zoè:

Bartolomio, Francesco, et Gabrielle.
c.425<sup>6</sup> Adì otto de zugno el re Vinzelao <sup>1</sup>, re de Puglia, tolse Roma a papa Zohanne, et venne le novelle a Bologna, adì 12 dicto, et che 'l papa se n'era fugito <sup>2</sup> cum li cardenali, et che la mazore parte funo messi a sacomanno.

Adí 23 de luglio <sup>3</sup> a hore doe de notte se aprese el fuocho in la torre degli Asinegli et arse tucte le schale et tasegli, et le chase che gli erano atorno; et per questa casone si fu preso Nicolò Guidottino, et havé taià la testa da lo executore. Et disse la condenasone che Domenego Porzolana, che guardava la torre andò a chasa del dicto Nicolò et domandoli una scala, ché se ne voleva andare cum Dio, per le mure; et ch'egli ne dé una de corda.

Adì 4 d'agosto 4 funo prisi quisti, zoè: Dolfolo, cartolaro, Ostexam Piantavigna, Zohanne de ser Landim, pelacham, misser Barunzim de' Barunzim,

#### CRONACA B

EL PAPA GIOVANNE PERDÍ, ROMA.

1413. El re Vinselao, re de Puglia.

tolse Roma al papa Giovanne adi viii de

zugno: e verne le novelle a Bologna adi

vii dito. Et papa se ne fugi con li chardenali e la mazore parte de toro (ono missi e socie i i
a sachomano.

LA TORRE DE GLI AVENELI ARSE.

1413. — La torc degli Axencli arse adì xxiii del mese de luglio a hore doe de note, e arse tutte le chaxe che gli erano intorno e i tasieli; e per questo la guarda se fugì e andossene a chasa de Nicolò Guidotino di Guidoti, e tolse uno cavestro da pozo e afoghosse zoxo de le mure e andose con Dio, e per questo el dito Nicolò lo preso e menato in prexone et adì ii d'aghosto avé tagliato la testa. E la guardia de la torre avea nome Porzelana.

1413. — Alquanti citadini de Bologna fono prixi adì v de aghosto, per caxone del stado, i quali erano confinadi in contado alle loro posessiune, e fono quisti, zoè:

Hostexane di Piantavigni, a le Caxele 6, Giovanne de' Landi, a l'Idaxe 7, Dolfolo chartolaro, a Otò 8, Giovanne Belabuscha, a San Lazaro 9, Maxe Magnam, a Vilanova 10.

Et adì viii de aghosto avé tagliato la testa in piaza Hostexan Giovanne de Landi e Dolfolo; e adì viiii dito avé taiato la testa Giovanne Belabuscha e Maxe Magniam fo confinado.

2. El.... Roma] parole scritte in calce alla colonna, non essendovi spacio in testa di capitoletto recativo : 14. viii, xiii, doe scritto con inchiestro roso nel cod. — 21-25. ii, v] scritto con inchiestro roso nel cod. — 33-p. 546, l. 4. viii, vivii, xv] scritto con inchiestro rosso nel cod.

<sup>1</sup> È un errore, in luogo di Ladislao, re di Pudia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fuggì a Viterbo poi a Bologna, nota il Grissoni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Griffoni nel *Memoriale hist*, ha la data del 10 26 luglio.

<sup>4</sup> Il 5 agosto e non il 4 ha il Griffoni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anche qui si ripete l'errore, per Ladislao.

<sup>6</sup> Le Caselle, località poco distante da Bologna. circondario e provincia di Bolo na.

in piano.

<sup>3</sup> Idice, torrente a est di Bologna.

<sup>8</sup> Otò od Ottò, localit'i vicino a Bologna, nel piano.

g San Lazzaro di Savena a 5 chilometri dalla città ac est.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Villanova, frazion id l'ecomuna di Castenaso, circondario e provincia di Bolo na.

15

25

35

## CRONACA A

Piero Veneziano,
Basilio dalla Renghiera,
Mase, magnam,
Zohanne de Luchim, challegaro,
Zohaime Bellabuscha,
Charlim dal Zesso.

Et adì otto dicto havé taià la testa in piaza quisti, zoè:

Dolfolo, cartolaro, Ostexam Piantavigna,

Zohanne de ser Landim pelacham; et era podestà de Bologna misser Roziero da Perosa. Disse la condenasone che voleano tore lo stado, ma non fu vero. Et adì 9 havé taià la testa Zohanne Bellabuscha.

Adì 15 d'agosto funo confinadi quisti, zoè:

Maxim de ser Guoro, Benedecto da sam Domenego, misser Piero di Schappi, Nicolò Broaldo,

et funo in tucto circha 50.

C. 4.0 a

Adì 12 de settenbre andò uno bando che ogni homo se redusesse alle castelle, perché li Malatesti corseno a Barbiam, et lo marchexe de Ferara corse a Gaibola <sup>1</sup>.

Adì 16 dicto li Malatesti veneno in suso lo contà de Bologna et feno una coreria infino a Sam Lazaro 2, possa andono Altedo 3, et era cum Alberigo conte, et andono de sotto da Cento, perché el marchexe' de Ferara gli havea promesso de venire in campo cum loro, ma non venne et tornò indredo et acordosse cum la Chiesia Et adì 26 dicto li dicti Malatesti tornono inverso Romagna, et quando igli funo in suso el tereno de Medesina 4 viteno circha

#### CRONACA B

1413. Atquinti citadini de Bologne tono confinadi ad Arczo de Toschana adi xv de aghosto; fono quisti:

Meser Piero di Schapi, Gratia, chalegaro, Giovanne Batagliuzo Muso di Sabadini, Giovanne da Manzolim,

i, quali deno segurtà de stare a confine e fono acompagnadi da la fameglia del podestà infino a Fossa chavalino de fuora da strà Sam Stievam, e lasonli andare al loro camino.

COME I MALATIESTI VENENO NEL CONTÀ DE CATADO.

1413. -- Li Malatiesti veneno in suxo el contado de Bologna adi xiii del mese de setembre 6 e feno una choreria in fino a San Lazaro, possa andono al Tedo?, et era con loro Alberigo conte zovene e andono de sota da Cento, perché 'l marchene da Ferara gli avea promesso de venire in campo con loro. Ma non venne e tornò indriedo et achordosse con la Ghiexia. E adì xxvii 8 de setembre li diti Malatiesti tornono inverso Romagna e, quando igli fono in suxo el tereno de Medexina, viieno circha ii millia persone a piede che li teniano dreto, et erano da Budrio e da Medexina e del contado de Bologna, e fono con loro a le mane, e li vilani fono rutti e prisi de loro vi cento, e li soldati se n'andono a Rimene.

Come el papa Zohanne [intrò] in Bologna.

1413. — El papa Giovanni xxiii venne

19. xiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. -- 26-34. xxvii, ii millia, vi cento | scritto con inchiostro rosso nel cod. -- 38-p. 547, 1. 7. xxiii, xii, xviii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>5</sup> la Gaibola, frazione del comune di Bologna, sul colle, a breve distanza dalla città.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deve intendersi San Lazzaro di Savena del circondario di Bologna, in piano; vedi p. precedente, n. 9.

di Altedo, frazione del comune di Malalbergo, in provincia di Bologna, in pianura.

Medicina.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fossa cavallina, località della pianura bolognese, non distante dalla città.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il testo A ha la data del 16 settembre per la venuta dei Malatesti.

<sup>7</sup> Leggasi Altedo, vedi nota 3 in questa pagina.

<sup>8</sup> Il 26 settembre, secondo il testo A.

25

30

35

40

: " ib .. " 1

## CRONACA A

doa millia persone a piedi che li tegniano dredo et erano da Budrio et da Medesina et del contado de Bologna, et funo cum loro a le mano, et li villani funo rutti et prisi de loro vi cento, et li soldati se ne andono a Rimine.

In quello anno adì 12 de novembre el papa Zohanne 23 intrò in Bologna per la porta de strà Sam Stevano, et si venne a Bologna per chasone che 'l fu chazato de Roma per li Romani, como è dicto di sopra 1; et questo fu per la mala signoria ch'egli faceva. Et quando intrò in Bologna, si gli andò incontra li anziani suso el charozzo, al modo usado, et si gli menò le redane el signore de Mantoa cum altri cavalieri de Bologna.

Et adí 13 dicto lo papa si fé cardinale misser Iacomo degli Oxolani, como gli havea promesso de fare, per chasone de fargli havere Bologna, como è dicto di sopra <sup>2</sup>; et fu aconpagnato a chasa soa da xi cardenali.

Et lo dicto di tornono a Bologna quisti, zoè:

Zohanne Malvezo, Alberto Catanio, ser Benedetto da la Ratta, misser Iacomo da Salixedo,

et gli altri, li quali erano andati per ambassaduri al dicto papa, como è dicto de sopra.

In quello anno, adì 25 de novembre, papa Zohanne 23 se partí da Bologna et si andò secho tucti li cardenali; et andò a Lodi a parlamento cum lo re d'Ungaria, ch'era imperadore, per tractare de tore via la sisma, ché in quello tempo si era tri papa, zoè:

Papa Zohanne vintetri, papa Benedecto<sup>3</sup>, che stava in Chata-

papa Greguoro 4, che stava a Rimine; et questo si era veneziano.

## CRONACA B

a Bologna adi xii de novembre e intrò per la porta de strà San Stievan e andogii incontra gli anciani suxo el charozo, al modo uxado, e menoglie le redane el segnore de Mantoa, con altri cavalieri da Bologna.

Et a li xviii duto el papa Giovanne fece chardenale meser lacomo degli l'xelan, come promesso gli avea però che gli avea dato Bologna.

1413. — El papa Giovanne se parti da Bologna adi xxv de novembre con tuti li chardenali e andò a Lodi a parlamento con l'imperadore che ca in la dita citade, per chaxone de tore via la sisema, che in quello tempo era iii papi, zoè:

Papa Giovanne xxiii,

papa Benedeto,

papa Gregorio, che steva a Rimene el quale era veneciane'.

1413. — Uno tratato se deschoverse in Bologna adi xiii de dexembre, el quale menava gli infrascriti, zoé:

Meser Guoro de Masino de Guoro, meser Gratiolo da Tosignane, meser Lodovigo Marschoto, meser Giovanne Guaschone,

meser Giovanne di Liazari, e molti loro amici, e doveano cridare: "Viva el popolo e "li arte e muora la Ghiexia,, e'l dito dì fo preso meser Guoro e avé tagliato la testa adì xviii de dexembre, et gli altri se ne sugino e aveno bando de Bologna.

12-22. XXV, iii, XXiii, Xiii; s. ritto con inchiostro rosso nel cod. — 32-p. 548, l. 33. XVIII, XXVI, XXI, XX, XIIII] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>2.</sup> tegniamo | il cod. ha tegniado - 22123. se-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi sopra a p. 545, ll. 16-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi sopra a p. 542, 11. 20-24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benedetto XIII (Pedro de Luna).

<sup>4</sup> Gregorio XII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il 13 novembre, leggesi nel testo A.

<sup>&</sup>quot; Il re d'Ungheria.

1. 120 5

#### CRONACA A

Et menò le redane al papa, quando se parti, quisti, zoè:

Misser Guido de' Pepuli,

misser Lambertim da Canedolo.

Adì 13 de desenbre se descuperse in Bologna uno tractado, el quale menava li infrascripti, zoè:

Misser Guoro de Masino de Guoro, misser Gratiolo da Tosignam, misser Ludovigo Marescotto, misser Zohanne Guascone, misser Zohanne de' Liazari

et multi loro amisi, et doveano gridare: "Viva el populo e li arte e mora la Chiesia,; et lo dicto dì fu preso misser Guoro et havé taiato la testa, et gli altri se ne fugino et haveno bando de Bologna. Et andò una grida da parte del papa chi posesse havere quisti scripti de sopra et dargli, havereve dusento duchati.

Anno Cristi Mccccl4. Adì 5 de zenaro, corse a romore Castello Sam Piero, ché gl'intrò dentro Brazo da Perosa, gridando: "Mora le gabelle, ; et eragli dentro uno che se chiamava Barbuglio.

Adì 27 de zenaro morì Alovise da Prato a Sam Zohanne in Percesedo, et fu portado a Prato.

Adì 28 de febraro el papa dé la rosa al signore d'Imola; et fu aconpagnato da nove cardenali fino a chasa de ser Odo, in strà Maore, et valeva ducati cento d'oro.

A quisti di monsignore degli Oxolani 1 andò a Roma et portò dui stendardi, uno a l'arma della Chiesia et l'altro a la soa, cum gran trionfo.

Adì 26 de febraro papa Zohanne 23 tornò da Lodi a Bologna, et venne in lunedì, a hore 21, et si intrò per la porta de Galiera; et quando el fu da Sam Piero, el desmontò et si andò a lo altaro a oferire,

30. febraro] corretto su zenaro nel cod.

CRONACA B

10

15

20

25

30

35

40

1414. — El papa Giovanne tornò da Lodi adì xxvi del mese de febraro, in lunedì a hore xxi e intrò per la porta de Galicra, e quando el fo da Sam Piero el desmuntò da chavallo e andoe a hoferire a

l'altare de Sam Piero, possa andoc a palazo.

1414. — Papa Giovanne fece refare el castello de la porta de Galiera e fecelo murare de terra, molto alto, con uno palanchato sopra el teraglio, el quale teraglio era largo xv piedi de chomune, ch'era uno forte chastello. Questo fuo adi viiiiº de marzo 2.

COME EL PAPA GIOVANNE ANDOE A CHO-STANZA IN ALEMAGNA A CONCILIO E FUO DESGRADATO DEL PAPATO.

1414. -- El papa Giovanne se parti da Bologna adi primo de otobre e andoe a Chostanza in Alemagna, a concilio, e mend con lui tuti li chardenali, salvo che meser Iacomo degli Uxelan, el quale era a campo

40. primo] scritto con inchiostro rosso nel cod.

1 Il card. Giacomo degli Isolani, che era stato tezza che era stata distrutta recentemente dal popolo fatto poco prima cardinale da Giovanni XXIII. tezza che era stata distrutta recentemente dal popolo bolognese, in una ribellione alla Chiesa. Vedi sopra

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il testo A ha l'8 marzo. Trattasi di quella for- a p. 538, ll. 30-32.

35

## CRONACA A

et poi andò a palazo, et menogli le redene quisti, zoè:

Misser Zohanne de' Bochadeferri, misser Vandim di Bianchi.

In quello anno, adì otto de marzo, el papa Zohanne si fé refare el castello de la porta de Galiera et si lo fé murare de terra molto alto, et poi gli fé fare uno palanchato de sopra del teraglio, et si era grosso quello teraglio 15 piè de comune, et era uno forte castello <sup>1</sup>.

Adì 13 d'agosto el papa dé Medesina a Brazo per denari che dovea havere.

Del mese d'otobre venne novelle como monsignore degli Oxolam havea hauto Viterbo et Montefiascum, et havea la tenuta.

Adì primo d'otobre papa Zohanne 23 se partì da Bologna et si andò in Alamagna a una terra, che à nome Costanza, et si menò secho tucti li cardenali, salvo che misser Iacomo degli Oxolani, el quale si era a campo su quello de Roma, ch'era allora Roma revellada alla Chiesia; et pochi dì gli stecte, ché havé Roma d'acordo. Et lo dicto papa si se partì per andare a concilio, como haveano dado l'ordine, a Lodi, lui et lo imperadore, et lo dicto papa si sté a Costanza parichi mesi et si gli era le ambassarie della mazore parte de le signorie de' Christiani, ché gli era la più bella baronia che fusse gram tempo fa congregada inseme. Et siando in Costanza, lo imperadore mandò per gli altri dui papa et nesuno non volse venire 2; ma papa Gregorio che steva a Rimine si gli mandò el signore Charlo signore de Rimine<sup>3</sup>, et si mandò digando ch'ello renonziava et si misse zoxo l'abito papadego. Et quando lo imperadore odì che lo dicto papa si havea renonziado fu molto contento. Ma el papa Benedecto 4 che steva in Chatalogna non volse

# CRONACA B

a Roma, che alora era revelada a la Ghiexia, e in puochi di ave la dita sitade per achordo.

El dito papa stete alquanti mixi a Chostanza et eragli le ambasarie del mazure parte de le segnorie di Cristiani, ch'era la più bella baronia che fosse gran tempo congregada inseme per fare concilio. Et essendi l'imperadore' in Chostanza, mandoc per gli altri dui papi. Nesuno non volse vegnire; ma el papa Greguoro che stava a Rimene glie mandoe el segnore Charlo da Rimene, et mandogli digando che cllo renonzava el papadego e misc zoxo l'abito papale, della quale renonzaxone l'imperadore fuo molto contento. Ma al papa Bencdeto che stava in Chatelogna non velse andare al dito concilio e disse che volca morire papa come era papa, e aveva cirche bene lxxx anni; e quando l'imperadore vide che non volca venire, disse al papa Giovanne che dovesse constituire so prochurodore, che quello che se fesse fosse facto, domandando al dito papa xxii migliara de duchati. E la nocte sequente el papa Giovanne se ne fug'i travestido e andosene a uno chastello del duxe d'Estriche, luntano da Chostanza xx miglia, e l'imperadore li poxe el campo intorno e in puochi di avé el dito chastello con lo papa Giovanne e menollo a Chostanza. Alora tutti li chardenali andono dinanci a l'imperadore, digando come el papa Giovanne era uno pessimo huomo. Allora l'imperadore fece venire el papa in una sala dove era congregata tuta la baronia; e li chardenali diseno al papa, prexente hogne barone, che lui avea facto atoseghare el papa Alexandro quinto in Bologna 5 e avé facto atosegare meser Giovanne da Chanedolo e facto morire a torto multi citadini de Bologna e molte donne avea svergognate et era grandissimo sodomita; e foli licto xxii ca-

<sup>2.</sup> menogli] l'o in agginnto fin tardi sopra la riga nel cod. — 4. nel margine sivistro di mano posecriore: Bochadeferri.

Il castello di Galliera che era stato poco prima 5 distrutto a furia di popolo: e non era la prima volta:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I tre papi sono stati indicati più su a p. 547, 11. 36-44.

stro rosso nel cod. 28. xxi migliara scritto con inchiostro rosso nel cod. 28. xxi scritto con inchiostro rosso nel cod. 42. xxii scritto con inchiostro rosso nel cod.

Carlo Malatesta.

Benedetto XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vedi sopra a p. 534. Il. 2-3 in questa stessa er >- 10 naca, espresso il sospetto di veneficio.

5. 4270

## CRONACA .1

andare a dicto concilio et che voleva morire papa cossì como era vero papa, et si havea bene circha ottanta anni. Et quando lo imperadore vide che non voleva venire, si disse al papa Zohanne ch'el constituisse suo procuratore che quello ch'el fesse fusse facto, et si voleva che gli desse vinte doe migliara de duchati. Quello che gli respose non so, ma la notte sequente se ne fugì stravestito et si fugì a uno castello del duxe de Sturliche, lunge da Costanza vinte miglia; et lo imperadore gli misse lo assedio intorno et in pochi di prese lo dicto castello et prese lo papa Zohanne et fello menare a Constanza. Et tucti li cardenali si gli andono denanzi a lo imperadore, digandogli como questo papa si era uno cativo homo; et allora fé venire lo dicto papa in una sala dove si era congregato tucta la baronia, et presente ogni homo ch'era li, li cardenali gli disseno in suso el volto como l'avea facto atosegare papa Alexandro quinto in Bologna 1, anchora misser Zohanne da Canetolo valente dottore et el medicho che havé otosechato el dicto perché non l'apalezasse, et si disseno ch'ello havea facto morire de molti cittadini de Bologna a torto et svergognato ' più donne in Bologna, et ch'ello era gran sudomitto; et si li disseno altre cose assai che seriano troppo lunghe a narare. Ma in efetto gli fu letto 22 capitoli de molte miserie ch'ello havea facto; et fra li quali che porseno tali capitoli li fu uno misser Zohanne de' Tomari da Bologna, che stava in la corte del dicto papa, che gli disse più avertamente ogni tristizia, ch'ello havea facto che persona che fusse. Et a queste cose non respose altro se non che havea facto pezo che quello, che se contenea in li dicti capitoli, zoè che se ello non se fusse partito de Bologna non li intravenia quello che gl'intravene. Et quando lo imperadore odì cossì si lo fé degradare del papadego,

## CRONACA B

pitoli de le miverie che facto avea. L'imperadore, ciò udendo, el sece desgradare
del papato facendolo incarcerare in uno
piede de torre. È facto questo, l'imperadore andoc al papa Benedeto, pregandolo
che a lui piacesse renonzare el papato, e
'l dito papa non volse fare niente, ma disse
a l'imperadore che 'l fesse fare uno papa
ch'era contento e ch'ello dareve licencia a'
suoi chardenali, ma ello volea morire papa.

1414. — Meser Iacomo de gli Uxelam, chardenale de Sancto Eustachio e legato in le parte de Roma, andoe a Roma per luvgotenente, in spirituale e temporale adì xxx del mese de otobre, e fuo molto honorato du li citadini de Roma.

20

10

15

25

30

35

40

15. XXX scritto con inchiestro resso nel con.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il fatto è narrato dai nostro cronista più su. sono pure ampiamente narrate in più luoghi di questa Vedi a p. 535, ll. 4-7. Le crudeltà di Baldassarre Cossa cronaca.

## CRONACA A

e po' lo té mettere in uno pè de torre. Poi lo imperadore si andò al papa Benedecto a pregarlo ch'elo renonziasse, et non lo volse fare, ma respose ch'ello fesse fare, uno papa ch'era contento, et ch'elo dareve licentia a' soi cardenali, ma ch'ello voleva morire papa.

Misser Iacomo degli Oxolani, cardinale de santo Eustachio et legato in le parte de Roma, andò a Roma per luogotenente, in spirituale et temporale, adì 30 d'otobre, et fu molto honorato da li cittadini romani.

Anno Christi Mcccc15. Adì 29 de marzo venne novelle a Bologna che papa Zohanne era fugito da Costanza.

Adì 7 de novembre misser Zanello, nevode del papa, prese Cento perché havea la rocha; et miser Bisetto ch'era nel castello de Galiera se rettenne lo dicto castello per si, et introgli Brazo da Perosa et menò misser Biseto et el nevode a Sam Zohanne per ostadixi.

naro, in domenega, tra le 14 et 15 hore, li cittadini de Bologna, zoè:

Misser Antonio di Bentivogli, misser Baptista di Bentivogli,

Mathio da Canedolo, cum li loro amisi si levono uno romore et scazono lo stato della Chiesia da Bologna, et si era in palazo per la Chiesia uno vescovo da Siena cum dusento fanti, li quali si defeseno el palazo circha una hora, de che alchuni cittadini si andono dredo al palazzo et roppeno el muro et si introno in l'orto; et quando

30-31. segno d'attenzione nel margine sinistro.

CRONACA B

10

1415. Venne novele a Bologna adi xxviiii del mese de marzo, ch'el papa Guevanne era fugito da Chostanza adi xiii del predito mese de marzo.

20

25

Come el papa Giovanne perdé la signoria de Bologna.

sc livono el remore adì v de zenaro in domenega, tra hore xiii c xv, e chazono el stado de la Ghiexia; e nel palazo era uno veschovo de Siena con ce fanti li quali deffeseno el palazo una hora e alcuni citadini andono de dryedo dal palazo e ropeno el muro del palazo e introno dentro da l'orto, e quando el legato vite quilli citadini dentro, esso prese acordo, salvo le persone; e l'avere

15-16. xxviiii<sup>0</sup>, xiiii| scritto con in hiostro rosso nel ced. - 24-25. Come.... Bologna) parele poste in calce alla colonna, non essendovi spazio sufficiente in testa al capitolo cui si riferisce. -- 28-p. 552. l. 3. v. xiii, xv, cc, una, viiii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Li zitadini de Bologna si livono a romore e si cazono lo stado de la Chiexia de Bologna CR. Bolog.

1416 adì 5 de zenaro in domenega tra ore 14 e 15 e si era in palazo per la Chiexia uno
veschovo de Siena con 200 fanti, li quali defessono lo palazo ben una hora. Alchuni citadini

40 andono de dredo dal palazo e ropeno lo muro e si introno in l'orto e quando lo legato vide
chosì elo s'arexe salvo le persone, ma l'avere si fo messo a sachomanno. E come i' fono in
palazo i' feno 9 signori, li quali fono quisti: Zoanne da la Madalena confalonero di iustizia,
Matio da Chanedolo, messer Matio dal Zesso doctore, Nicolò di Gozadini. Guido de Manrolino,

15

20

25

30

# CROSSES !

el lepato se vite cossì, ello se rese salvo la persona, ma l'avere si fu messo a sacomanno. Et como funo in palazo, fero nove signuri, li nomi di quali sono quisti, zoè:

Zohanne da la Madalena, confaloniero de zustixia.

Mathio da Canedolo,
misser Mathio da Zesso, dottore,
Nicolò de' Ghozadini,
Guido da Manzolino,
misser Lippo de' Ghixilieri, chavaliero,
Alberto Catanio,
Bartolomio de Folcho, becharo,
Baldisera de' Trentaquatro.

Et subito mandono una grida che tucti li fuorausiti retornaseno. et cossì retornono. Et adì x del dicto mese Brazzo da Montone ', el quale si era soldato della Chiesia et si tenea Castello Sam Piero et Castello bolognese, Medesina et la Pieve da Cento, le quale castelle gli havea dato papa Zohanne 23 in pegne per denari ch'ello dovea havere, et lo dicto Brazo, venne suso el merchato, per la porta ch'era apresso dal castello, et venne cum grande gente da pé et da cavallo per mettere Bologna a sachomanno; de che allora tucta Bologna fu arostada molto forte, et si s'armò tucto el puovolo et si andono al merchato cum bombarde et balestre, et si arostono tucte le boche del merchato. Allora Brazo mandò a dire ch'ello voleva parlare a quisti dui, zoè:

## CRONACA B

antre a sachomano. E come sono in palazo seceno vititi segnori, i numi di quali cuno quisti:

Cirovanne da la Madulena, confaloniero.

Matio da Chanedolo,
meser Matio dal Zesso,
Nicolò di Gozadini
Civido da Manzolim,
meser Lipo di Chixilieri,
Alberto Chatanio,
Bartolomio de Folcho,
Valdesera trentaquatro.

Possa mandono uno bando che tuti i col. I fuorausiti tornaseno a Bologna, e chosì tornono; e adì vi de zenaro meser Chambio di Zambechari venne in piaza con una brigada armati, e foglie averto el palazo e intrò dentro e quando quilli del palazo aveno quilli che a loro piacque, serono el palazo e preseno molti de loro e amazono Iacomo de Giovanne da le Guaine, e asai ne fono feridi e meser Cambio fuo trafugado.

Nota, quando se tolse el stado a la Ghiexia, meser Cambio non era in Bologna, che era gito a Chastelló San Piero con meser Ruziero da Peroxa podestà, in quelo tempo, in Bologna; sì che avendo questa novella, venne presto a Bologna e fece questa armada, credendo de remetere la Ghiexia in suo stado. Sotto le spale del segnore Brazo ch'era a Chastello San Piero, e questo avé bando de Bologna e del contado.

16. vil scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. messer Lipo di Chixilieri cavaliero, Alberto Catanio, Bartolomio di Folcho becharo, Baldisera Trentaquatro nodaro, e poi mandono la crida che tuti li fuorausidi tornaseno, e così retornono. 35

E adì 10 del dito mexe Brazo da Montone el qualc era soldado de la chiexia e si tenia Castelo San Piero e Castelo Bolognexe e Medexina e la Pieve da Cento, le quale chastele gli avea date el papa Zoanne xxiii per danari ch'elo dovea avere. El dito Brazo vene su lo merchado per la porta ch'era apresso del castello e vene con gran zente da pè e da chavalo per metere Bologna a sachomano. Alora tuta Bologna fo arostada molto forte e si 40 s'armò tuto lo povolo e si andono al merchado con bonbarde e balestre, e si arostono tute le boche del merchado. Alora Brazo mandò a dire ch'elo volea parlare a Matio da Chanedolo e a messer Antonio di Bentivogli, e così se parlono suxo el merchado. E po' se partì Brazo e si andò ai Croxadi e, stagando lì si se fé l'acordo in questo modo: lo comune de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi sopra a p. 549, 13-14.

15

20

25

30

35

# CRONACA A

Mathio da Canedolo, misser Antonio di Bentivogli': c.1.86 et si se parlono suso el merchato. Et poi se partì Brazo et andò ai Croxadi<sup>1</sup>, et siando lì, se fé lo acordo in questo modo, che 'l comun de Bologna li dovea dare in termine de tre misi ottantadoe migliara de duchati et Brazzo dovea restituire tucte le castelle et roche, ch'el tenea de quelle de Bologna, et per quilli tre misi dovea stare a Castello Sam Piero, et si volse diese cittadini per ostadixi, li quali funo quisti, zoè:

Uno figliolo de misser Bartolomio de' Manzoli,

Francesco de' Bolognim, Merigo de Nicolò de' Merighi, Philippo de Righo Felixim, Zanichino de' Malvizi, Conte Poeta, Iacomo de misser Lippo de' Ghixilieri, Benne de Guidalotto, banchiero, Nicolò de' Rustigam, Guasparo de Mathio da Canedolo,

Et de cho' de tre misi havé li denari et rese le castelle al comun de Bologna. Et allora misser Canbio de' Zambechari tré a piaza per dovere turbare lo dicto stado, de che ne fu morti et feridi assai et fu ferido lo dicto misser Cambio.

Quisti si sono li nomi de tucti fuorausiti che tornono a Bologna per la grida, ch'era andata che ogni homo tornasse, zoè:

> Bartolomio de' Guidotti, Francesco de' Guidotti,

8-9. segno d'attenzione nel margine sinistro -10. tucte.... Bologna] parole sottolineate nel cod.

# CRONACA B

COME BRAZO DAL MONTONE [SOL]DADO DE LA GHIEXIA VENNE CON ZEATE D'ARMI IN SUXO LL CAMPO DEL MERCHADO PER METERE BOLOGNA [A SA]CHOMANO, WA NON LI VENNI. FATTO.

1416. Brazo dal Montane, soldado de la Chiexia, vene adi a de cenaro in suxo el champo del merchado com grandissima zente da chava. lo e da piele, per metere Bologna a sachomano, e intro per la porta del merchado, ch'era apresso el chastello. Alora i citadini arostono tute le boche del merch ulo e tuta la citude, molto forte. Brazo, vedendo che tuto el popolo cra bene a malo e in punto per comhatere, mandoc a dire a meser Antonio di Bentivogli e a Matio da Chanedolo che li volca parlare, e parlonse inseme in suxo el merchado. Facto of parlamento, Brazo se parti e ando ar Croxadi? e, stando lì, se fece l'achordo in questo modo che el chomune de Bologna li dovca dare in fra termene de iii misi lxxxii migliara de duchati, e Brazo dovea restituire tute le chastelle e roche che'l tegnia de quelo de Bologna; et erano queste: Castelo San Piero, Medexina', Chastelo bolognexe, la Pieve da Cento, le quale chastelle gli avea date papa Zohanne in pegne per dinari, perché'l dovea avere. Ancora volse x citadini per hostadexi, i numi di quali fono quisti, zoè:

> Francescho de Bolognim Merigho de Nicolò de Merigho,

9. x scritto con inchiostro resso nel cod. - 21-35. iii, lxxxii migliara] scritto con inchiestro rosso wel cod. - 30. papal segue nel cod. h cancell. - 32. V s. ritto con inchiostro rosso nel cod.

( 47-

Bologna li dovca dare in fra termene de tre mixi 82 migliara de duchati, e B. ato dovca re- Cr. Bolog. stituire tute le forteze e tere e roche che 'l tegnia de quelo de Bologna per tempo de tre mixi e dovea stare per stanzia a Castelo San Piero per quelo tempo. E si volse x ostadixi, li quali fono quisti, zoè: uno figlolo di messer Bartolomio di Mazuoli, Francescho di 40 Bolognini, Merigo di Nicolò de Merigho, Filipo de Righo Felexino, Malvezo di Malvezi, Chonte Poeta, Iacomo de messer Lipo di Ghixilieri, Bene de Guidaloto, Nicolò de Rustigan,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Caseggiato fuori della porta di strada Maggiore.

<sup>2</sup> Vedi nota precedente

10

20

25

30

35

40

#### CRONACA .1

Chimardino de Guidotti,
Catallelmo de Polto, cartolaro:
e qui a quatro si erano in la recha de
Sum Zobunne in Percesedo ché 'l papa
Zobunne eli avea condemati a vita:
Gabrielle de' Guidotti.

Raymondo de' Guidotti.
et quisti si crano condennati a vita in la rocha de Castello bologuese:

Antonio de' Guidotti, Piero de' Guidotti, Ghirardino de' Guidotti. Iacomo de' Guidotti, Baptista de' Guidotti, Tomaxe de' Guidotti, misser Romio de' Foscharari, Rafaelle de' Foscharari, Piero digli Orsigli, misser Uxeppo di Testi, Zohanne di Testi, Zilio di Testi, Petronio di Testi, Cambio d'Alberto, Baldo d'Alberto, Piero de' Carabini, Zohanne de' Carabini, Bartolomio de' Carabini, Baldo degli Orsigli, Andrea de' Garganegli, Piero de' Garganegli, misser Zohanne guascone, misser Ludovigo Marescotto misser Agnolo Poeta misser Gratiolo da Tosignano, misser Marcho da Canedolo, dottori misser Nicolò Bianchino, misser Rodolfo degli Usberti, misser Beltrame da Sala, misser Guasparo de' Piantavigni /

36. la parola dottori è scritta nel margine sini-

tuti nove doturi de leze,

## CRONACA B

Alisandro de meser Bartolomio di Mancoli,

Pelipo de Rigo Pelexim, Malvezo de Nicolò di Malvizi, Conte Poeta,

Iacomo de meser Lipo di Ghixilieri,

Bene de Guidaloto, Vicolò de Rustigano,

Guasparo de Matio da Chanedolo.

Et al termenc de iii misi avé i diti dinari e rexe le chastelle e roche al comune de Bologna.

E per la crida che mandò i signiuri anciani, come è dito de sopra, che tuti i rivelli tornasseno a Bologna, tornono tuti li infrascriti, zoè:

Bartolomio | di Guidoti
Ghirardino

Guilielmo de Dolfolo, quisti quatro eranno condanati a vita in la rocha de Sam Zohanne in Persexedo, per comandamento del papa Zohanne.

Chabriele di Guidoti, quisti

erano condanati a vita in la rocha de Castello bolognexe.

Antuonio
Piero
Iacomo di Guidoti,
Batista
Tomaxe
meser Romio

Rafael di Foscharari meser Ixcpe

Giovanne di Tiesti,
Gilio

Chanbio d'Alberto

Petronio

11. iii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

c. 102h

CR. Bolog. Guasparo de Matio da Canedolo; e de cho' di tre mixi ave li danari e rexe le castelle al chomune de Bologna.

Questi sonno li nomi de tuti li fuora usidi che tornono a Bologna per la crida ch'era undada che ognomo tornasse; e prima: Bartolomio, Francescho, Chirardino, tuti 3 di 45 Guidotti, Chuichno de Dolfo cartolaro; quisti ; crano in la rocha de san Zoanne in Persexedo,

10

15

20

25

30

35

# CRONACA A

misser Francesco de' Galluzzi,
misser Bartolomio di Tomari,
misser Gozadine de' Gozadini,
tucti tre cavalieri,
misser Piero de' Rampuni, chalonego,
mestro Zohanne de mestro Guidotto,
medego,
Fisiano de' Masisilani

Firiam de' Mezivilani, Mastino di Dotti, Caldarino de' Caldarini, Mathio da le Famiole, pelacham, Domenego Porzelana, pilizaro, Zohanne de Venetta, Iacomo da Castello Sam Piero, Ghirardo, strazarolo, Castruzo di Nobili, Nicolò Mastelazo, mestro da legname, Alberto da la Madalena. Basilio da la Renghiera, Andrea de Bazo, Bartolomio, cartolaro, Francesco da le Guaine, Bataglino, speciale, Tomaxe, magnam, Ludovigo da Villa nova,

6. nel margine sinistro: R.

Guasparo Barufaldino,

Seguram da Villa nova, Nicolò de' Nigroxanti,

Piero de' Nigroxanti,

Puzolo di Fantuzi,

Ponaro de' Fantuzi,

Marino de' Catalani,

Bettino Musolino,

Nanim de' Banim,

Guasparo Gando,

Zohanne de Giromino, becharo,

Zohanne de Piero, chalegaro,

CROWNER B

Nanino
Piero
Giovinno
Bartolomio

Piero ( degli Orseli Baldo)

Andrea di Ciarganeis

meser Giovanne Guaschone, meser Lodovigho Marschoto, meser Agnolo Poeta,

meser Gratiolo da Tosignane, meser Marcho da Chanedolo,

meser Nicolò Bianchino, meser Redolfo degli Uxiberti, meser Beltrame da Sala,

meser Guasparo di Piantavigni, tuti

viii dotori in leze,

meser Francescho di Galuzi, meser Bartolomio di Tomari

meser Gozadino di Gozadini tuti iii

chavalieri,

meser Picro di Rampum, chalonego, maestro Giovanne de Guidoto, medego, Frianc Mezovilane,

Mastino di Duotti, Caldarino di Caldarini, Matio da le Famigliole, pelacham,

Domenego Porzelina, Giovanne de Venente,

Iacomo da Castello San Picro, Ghirardo, strazarolo, Castruzo di Nuobeli,

Nicolò Mastelazo, Alberto da la Madalena, Braxio da la Renghiera,

Biaxio da la Ronghie.

Andrea de Bazo,

19-22. viii, iii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

che papa Zoane gle avea condanadi a vita, Cabricle e Ramondo Guidoti, quisti erano con- Cr. Bolloc.
40 danadi a vita in la rocha de Castelo Bolognesse; Antonio, Piero, Chirardino, Iacomo, Balista,
Tomaxe, tuti 6 di Guidotti, messer Romio e Raffael di Foscharari, messer Ixepo, Zoane,
Zilio, tuti 3 di Testi e Petronio di Testi, Canbio e Baldo d'Alberto Nanno, Piero Zoanne,
Bartolomio, tuti quatro de Cherubini, Piero e Baldo degl'Orsseli, Andrea e Piero di Garganegli, messer Zoanne Guaschone, messer Lodovicho Mareschoto, messer Agnolo Poeta,
45 messer Graziolo da Tosignano, messer Marcho da Canedoio, messer Nicolo Bianchino, messer
Redolfo dei Usberti, messer Beltrame da Salla, messer Guasparo di Piantavigni, tuti nove
dolori in leze, messer Francescho di Galuzi, messer Bartolomio di Tomari, messer Goza-

....

(.1790

## CRONACA A

1 1 1

Zohanne Zanolino, Ghino da Sam Zohanne, Guido de Paxe, becharo, Piero dal Palaxio, Tomaxe dal Palaxio, Tura Benzetta, Guiduzino de' Piantavigni, Piero dalla Fondaza, Francesco da la Fondaza, 10 fra Silvestro dal Zesso, Iacomo Barbirolo, lacomo degli Oritti, Fiorentino de Fiore, Antonio de' Galuzi, 15 Iaba Dalfino, Sipione de' Gozadini, Carlo de' Gozadini. Piero de' Pigno, Pelegrim de Piero da Masemadego, 20 Castelam de' Gozadini, Iacomo de' Gozadini, Tomaxe de' Gozadini el Testa de' Gozadini, Sandro de' Gozadini, 25 Nicolò de' Gozadini, tucti 6 fratelli et figlioli che funo de misser Nanne de' Gozadini, L'Abbà de' Gozadini, Baptista de' Gozadini, 30 Zohanne de' Gozadini, Vinzelago de' Gozadini,

CRUNICA B

Bartolomio, chartolaro, Francescho da Ligname, Bataglino Spiciale, Tomaxe Magnano, Lodovigo { da Vilanova, Segurane ( Nicolò 1 di Negroxanti, Tuzolo di Fantuzi, Ponaro \ Gironimo becharo, Giovanne de Piero, calegaro, Marino di Chatelam, Betim Muselim, Nanc de Benim, Guasparo Baruffaldim, Guasparo Gandone, Giovanne Zanolino, Gino da San Zohanne, Guido de Paxe, becharo, Piero, dal Palaxio, Tomaxe Tura Benzeta Guiducino di Piantavigni Piero de la Fondaza Francescho \ frà Sclvestro dal Zesso, Iacomo Barbirolo, Iacomo degli Oriti, Fiorentino de Fiore, strazarolo,

27. 6 aggiunto più tardi sopra la riga nel cod - 29. de' Gozadini parole punteggiate nel cod., come per cancellarle

CR. Bolog. dino di Gozadini, tuti tre cavalieri, messer Piero di Ramponi calonego, maestro Zoanne de maestro Guidotto medego, Fioriano Mezovilano, Mastro di Duoti, Caldarino di Caldarini, Matio da le Famiglole, pelachan, Domenego Porzelana pilizaro, Zoanne de Venente, 35 lachomo da Castelo San Piero, Ghirardo strazarolo, Castruzo di Nobili, Nicolò Mastelazo maestro di legname, Alberto da la Madalena, Baxeglio da la Renghera, Andrea de Bazo, Bartolomio cartolaro, Francescho da le Guaine, Bataglino speziale, Thomaxe magnan, Lodovico e Seguran da Vilanova, Nicolò e Piero di Nigroxanti, Tuzolo e Ponaro di Fantuzi, Zoanne de Zeronimo becharo, Zoane de Piero calegaro, Marino di Chatelani, Bettino Muso- 40 lino, Nani de Benin, Guas paro Barufaldino e Guasparo Gandon, Zoane Zanolino, Ghino da San Zoanne e Guido de Paxe becharo, Bartolomio di Paxe becharo, Piero e Tomaxe dal palaxio, Tura Benzeta, Guiduzo di Piantavigni, Piero e Francescho de la Fondaza, fra Selvestro dal Gesso, Iacomo Barbirolo, Iachomo digl'Oriti, Fiorentino de Fiore, Antonio di Galuzi,

(.173a

10

15

20

25

30

(, ', d ., '

## CRONACA A

tucti tre fratelli et fioli de misser Bonifazio de' Gozadini,

Tomaxe de' misser Gozadino, Mathio de' Gozadini, Napolione de' Gozadini, Ludovigo de' Gozadini, Zohanne Chazetto, Mathio Martello;

et funo insomma cento tredese.

Adì 16 de zenaro fu facto sedese cittadini conservaduri del stado, che quello che farano sia facto, li nomi di quali sono quisti, zoè:

Misser Iacomo da Salexedo, misser Firiam da Castello Sam Piero, misser Antonio di Bentivogli, Antonio de' Guidotti, Baptista Poeta, misser Bartolomio de' Manzoli, Lorenzo di Cospi, Mathio de' Griffuni, Fazio di Paxi, misser Guido di Pepull, Braiguerra de' Chazanemisi, Mathie de' Mareschalchi, misser Lambertino da Canedolo, Zohanne Malvezo, Cambio de' Zambechari.

Adi primo de marzo se dè li confaluni, c. 430a poi in fra otto dì funo sbanditi quisti, zoè: Misser Cambio de' Zambechari, L'Abbà suo fratello, Andrea Papazom,

29. Zambechari] una mano tardiva aggiunse: Romeo Foscarari

## CRONACA B

Antuonio di Galuci, l'abade Dalfino

Castelano Iucomo, Tomaxe,

ligitolo de meser Name di Gozadini

Nicolò, el Testa,

Sandro,

l'abade Batista, de meser Bonifacio (riovanne di Gozadini,

Vincilago, Napulione, Tomaxe,

Matio di Gozadini Sipione Charlo,

Lodovigo,

Giovanne Cazeto,

Piero de Peghino,

Pelegrino de Piero da Masimadego, Mattio Martelo,

che sono in tuto cvi 1, i quali crano tuti fuora de la cità de Bologna, chi a confine, chi avea bando de la vita, chi confinado in prexone a vita.

1416. - El castelo de la porta de Galiera si s'avé adi v del mese d'aprile, in domenega, a horc xviii, el quale castelo tegnia meser Bixeto da Napoli, barba del papa Giovanne, e chostò al comune de Bologna viii millia duchati; et in quelo di se chomenzò a desfare e andogli gli uomeni de le compagnie a desfarlo, de soa volontade.

23-32. cvi, v, xviii, viii millia] scritto con inchiostro rosso nel cod.

El castelo di la porta de Galiera se s'avè adì 5 d'aprile 141[6], in domenega a ore 18, 40 el quale castelo tenia el barba del papa Zoane 23, el quale avea nome messer Bixeto Cossa

<sup>35</sup> l'abà Dalfino, Castelano Ia[como Tomaxe] 2, e'l Testa, Sandro, Nicolò, tuti frategli e figli|oli CR. Bolog. de messer Nanc] Gozadini, l'abà Batista, Zoanne, Vinzilago [frategli] e figloli di messer Bonifacio di Gozadini, [Tomaxe] Gozadino, Matio di Gozadini, Napolione di Gozadini, [Scipione] di Gozadini, Carlo di Gozadini, Lodovigo di Gozadini, Zofane] Cazetto, Piero di Pighino, Pelegrino di Piero da Masi ma dego, Matio Martelo, che sono in soma 1133.

nel testo A: l'elenco presso a poco corrisponde, salvo 5 qualche spostamento.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A cagione di uno strappo della carta molte let-

<sup>1</sup> Il numero dei fuorusciti ritornati sale a 113 tere e parole non si leggono: le potemmo restituire alla loro integrità col confronto di altre cronache della stessa famiglia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La somma concorda con quella del testo A.

20

25

## CHANNEY 1

Andrea degli Albertuzzi; et chi li desse vivi haveria quotiati mille, el morti cirquecento, et se alchuni li amazaese, cararche tri de bando, a suo modo.

Adi dui d'aprile el se revelò Cento, et erali dentro qu'sti, zoè:

Misser Marino, misser Cambio Zambecharo,

misser Cambio Zambecharo. Andrea degli Albertuzi,

Mathio Papazom; ma non haveno la rocha.

In quello anno, adì 5 d'aprile, in domenega, a hore desedotto, si s'avé el castello de la porta de Galiera, el quale castello tenia el barba del papa Zohanne 23, lo quale havea nome misser Bisetto da Napoli 2, et costò al comun de Bologna otto migliara de ducati; et in quello dí se cominzò a desfare et andogli li homini delle conpagnie a desfarlo, de soa voluntade.

In quello anno, adì otto d'aprile, Brazzo da Montone si restituì le castelle, ch'ello tenea, al comun de Bologna; et per alegreza de zò, se fé sei dì festa, et ogni dì si fé sollenne procesione et si gli andava li signuri et tucte le compagnie: et adì 20 del dicto si fé una bella zostra et si havé l'onore uno todesco et havé uno almetto de presio de cinquanta duchati.

In lo dicto anno, adì 24 d'aprile <sup>3</sup>, venne la frascha che la rocha da Cento, che restituì misser Marino da Napoli nevode de

18. papaj segue nel cod. Martino cancell.

## CRONACA B

Et adi vi del mese d'aprile l'razo dal Montone se parti da Castelo S n Piero e andre in Romagna, posa tirò verso la Marcha e andre a Peroxa e fesene segnore.

Come i Bolognixi aven|o le] chastelle che tegnia B|razo| dal Montone.

1416. — Le castelle che tegnia Brazo dal Montone fono restituite al comune de Bologna adi viii d'aprile e per alegreza se fece vi di festa e hogne di se fece solenne processione, e andogli i segnori confaloneri e masari con tute le compagnie.

Et adi xx d'aprile se fece una bella rest, a in suxo la piaza de Bologna e avé l'onore uno todescho, el quale avé uno elmetto coperto d'ariento de priexio de l duchati.

E adì xxiiio d'aprile foe aduta la frascha de la rocha de Cento, che restituì meser Marino da Napoli, nevodo del papa Giovanne, e chostò al comune de Bologna ili millia duchati d'oro; e questo suo grande alegreza a tuto el popolo.

2. vi] scritto con inchiestro rosso nel cod. — 11-18. viii, vi, xx, l] scritto con inchies/ro rosso nel cod. — 19-23. xxiiii, iii millia] scritto con in hiestro rosso nel cod.

CR. BOLOG. da Napoli. E chostò al chomune de Bologna 8 migliara de ducati. E in quelo d'i se se comenzò a desfare e andogle li omeni de le compagnie a desfarlo de soa volontade.

Le chastele che tenia Brazo da Montone si le restitui al comune de Bologna adi 8 d'aprile 1416, e per alegreza se fé 6 di festa e ogni di se fé solene processione e si li andava li signori e tute le compagnie; e po' adi 20 del dito si si fé una bella zostra e si avé l'onore uno tedescho e si avé uno elmo de prexio de 50 ducati.

Adì 24 d'aprile 1416 vene la frascha de la rocha de Cento che restituì messer Marino da 40 Napoli nevodo de papa Zoanne e si costò al comune di Bologna treamilia duchati.

<sup>1</sup> Deve leggersi il nipote.

<sup>2</sup> Vedi sopra a p 551, 18-24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Griffoni pone la data del 5 aprile.

## CRONACA A

papa Zohanne, et si costò al comun de Bologna tre milia ducati.

Anno Christi Mcccc17. Adi 4 de zenaro, morì misser Zohanne vescovo de Bo-

In lo dicto anno, adí 4 de zenaro 3 fu creado uno vescovo in Bologna, lo quale havea nome frà Nicolò de Piero Nicola degli Albergati da Bologna, lo quale si era priore de' frà della Certosa, et fu gran faticha a fare ch'elo volesse aceptare, et si se convenne mandare una ambassaria per infino a Vinesia, al suo generale, che mandasse a dire ch'elo volesse aceptare et cossì gli mandò a dire ch'elo aceptasse; unde ello aceptò mal volentiera, et adí 4 de luglio del dicto anno si entrò in vescoado. Et si fu una devota creatura che mai non manzava carne et tucta la intrada del vescoado deva per Dio, da quello che li bisognava per la spexa della fameglia soa, et non dormiva in letto; et si fé che li zudei portavano uno segno zallo in lo petto, et maridava de molte povere donzelle; ancora fé che li zudei prestono a 4 dinari per lira donde toleano sei et ancho fé che non teneano averto el bancho le feste comandate, ché inanzi prestavano el dí de pasqua et ogni festa.

In quello anno, adì otto de zugno, el comun de Bologna mandò la soa gente d'arme a campo a Sam Zohanne in Per-

## CRONACA B

DE LA MORTE DE MESTR GIOVANNI VESCO.O

DE BOLGONA, ET COMETRATE NICOLA

DEGLE ALGERGADE LUO CREATO VE. CO
VO DE BOLOGNA.

1417. - Meser Grovanne veschoer de Bologna mort adi ini del mese de sena o, e'l dito li to creat in Bologna uno ceschovo, nome fra Nicolò de Piero Nicola degli Albergali da Bringna, el quaie cra priore di fradi de la Zertoxa, e foe grande fudiga a fare che lui volese azetarlo; però che se convenne mandare una ambassaria in fino a Viena al so zeneraie che i' man lasse u dire ch'ello dovesse aveta, e, e così li monto a dire che lui acetasse, un le che lui vetà male vscontiera. Et adi iii del mese de luio andoe al veschoado e tolse la tegninda. El quele veschovo non manzava de charne e tuta la intrada del veschoado dava per Dio, e non dormia in lecto, e fece fare molti lavoreri in veschoado. Ancora fece che li zudcy portavano nel peto uno segno zallo e maridava de molte donzelle, et fece che i Zudei prestono a dinari iiii" per livera, donde che prima prestavano a dinari vi per livera, e fece che igli non tegnano averto le feste comandade, donde che in prima tegniano averto el di de Pasqua e ogne festa.

23. initialal segue nel cod. d cancell.

Mesere Zoanne veschovo de Bologna mori 1417 adi 4 de zenaro.

CR. BOLOG.

. 1 2

Bono vescovo fo criado in Bologna adí 4 di zenaro 1417 cl quale avea nome fra Nicholò di Piero Nichola dei Albergadi da Bologna, el quale era priore di fradi de Certossa; e fo grande fadiga a fare ch'elo volesse azetare, e si se convene mandare una anbassaria infino in Viena al suo zenerale che mandase a dirli ch'elo volesse azetare; e così gle mandò a dire ch'elo azetasse, unde elo azetò malvolentera. E adí 4 di luglio del dito ano si intrò in veschoado, e si fo una devota creatura, che mai non manzava [de charne] , e tuta la intrada del veschoado deva per Dio [salvo] che li bisognava per la spexa de la fameglia [soa] e si non dormia

<sup>1</sup> Lo stesso Griffoni fa ammontare il compenso a soli 2000 ducati.

<sup>2</sup> È il Giovanni di Michele da Bologna già abate
5 di San Procolo, di cui si è parlato sopra a p. 543, 28-30.
Secondo alcuni scrittori non morì il 4 di gennaio, ma il giorno prima.

d'a l'elezione da parte del consiglio dei Seicento avvenne pro abilmente in una data posteriore al 4 di gennaio; giusta è la data del possesso al 4 luglio; la 10 conferma pontificia ci fu solo il 13 aprile del 1418.

Anche qui e più sotto de una strappa nella

5. 152 0

10

20

25

30

# Chonaca A

cesedo, et per capitanii del dicto campo gli andono quisti dui, zoè:

Misser Gozadino de' Gozadini, misser Bartolomio de' Manzoli;

et adí xx del dicto mese gli deno lo guasto et lo dicto dì si introno in lo dicto castello, da una hora de notte, et si l'aveno in questo modo che 'l marchexe gli dà la intrada, perché igli s'erano racomandati al marchexe de Ferara, onde che 'l dito marchexe gli dà la intrada d'una porta, per vintesette migliara de ducati; et hauto che l'avé, el comum de Bologna subito li feno spianare dui burghi del dicto castello, et erano quilli dui burghi doe volte piú che quello che li romase. Ancora si gli feno fare una cittadella apresso la rocha et si gli feno buttare zoxo lo canpanile de Sam Zohanne, che signorezava la rocha.

Anno Christi Mcccc17<sup>1</sup>. Adì 18 de novenbre <sup>2</sup> venne novelle in Bologna che misser Oddo cardinale de Colona era, per lo concilio, facto papa a Constanza, et chiamase papa Martino quinto; de che sonono le campane et fesse gran festa. Al nome de Dio.

In quisti di papa Martino quinto se partì da Constanza per venire in queste parte et arivò a Mantoa et li se reposò cum la soa corte, et stando a Mantoa, mandò

## CRONACA B

[Com]e i Bolognixi mandono [fl] champo a San Zohanne in Perse [xe]da et come aveno el dito [ch]astelo.

1417. -- El chomune de Bologna mandos adi viii del mese de zugno la soa zente d'arme a campo a San Zohanne in Perscxeda, e andogli per capetanio meser Gozadino di Gozadini e meser Bartolomio di Manzuoli; e adì xx del dito mese glie deno el guasto, et adì iiiº del mese de luio 3 introno dentro dal dito castello, a una hora de nocte, in questo modo che 'l marchexe de Ferara glie dè la intrada del castello per una porta per xxvii migliara de duchati, ché igli' crano recomandadi del dito marchexe. Et adì vii del dito mexe li capetanii del campo mandono a Bologna clxxx huomeni de San Zohanne; possa feceno aspianare dui burghi del dito castello, ch'erano mazuri doe volte che non era el chastello che li romaxe: possa li feno fare una citadella apresso de la rocha e fenoli butarc zoxo el champanile de la ghiexia che signorezava la rocha 1.

1417. — Papa Martino quinto fo creado per lo concilio de Costanza adì xi del mese de novembre c vene le novelle a Bologna adì xxvii del dito mese 5. El quale papa cra de chaxa Cholonese da Roma; e per questo fuo fato in Rologna gran festa.

7-23. viii, xx, iii, una, xxvii migliara, vii, clxxx, dui, doe, una] lettere e parole scritte con inchiostro rosso nel cod. — 27-29. xi, xxvii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

CR. Bolog. in leto, e si fé che li Zudei [portusse]no uno segno zallo in lo peto, e si mari[dava] de molte povere donzele, anchora fé che [li Zude]i prestono a 4 denari per lira, donde toleano 6 danari per lira, e ancho fé che non teniano averto le feste chomandade, donde inanzi i' prestavano el di de Pasqua e ogne festa.

El comune di Bologna mandò la soa zente d'arme a campo a San Zoanne in Persexedo 1417 adì 8 de zugno e si gli andò messer Gozadino di Gozadini e messer Bartolomio di Mazuoli per chapitanii del ditto campo; e adì 20 del dito mexe li deno lo guasto, e lo dito

35

<sup>5</sup> II manoscritto ha 1418, ma è un errore: deve leggersi 1417.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il Griffoni reca la data dell'11 novembre, giorno di san Martino.

<sup>3</sup> Il testo attribuisce al 20 luglio tanto il guasto 10 al castello di san Giovanni in Persiceto, quanto l'entrata nel medesimo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quasi sempre ora la cronaca A e la cronaca B, hanno stretto contatto, pure in più casi, come in questo capoverso, si notano omissioni e divergenze, di qualche importanza.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La notizia in Bologna della elezione di papa Martino V sarebbe venuta in Bologna il 18 di questo mese, secondo il testo A.

# CRONACA A

una ambassaria a' Bolognisi, digando che voleva venire a stare a Bologna et che 'l voleva la signoria del temporale et del spirituale. Et subito fu raunato el conseglio et funo facti ambassaduri che andaseno a Mantoa al Santo Padre a recomandargli questa città, et ch'erano contenti de darli el spirituale et che voleano guardare Bologna per loro. Li nomi de li ambassaduri sono quisti, zoè:

Misser Bartolomio de' Manzoli, misser Firiano da Castello Sam Piero, Mathio da Canedolo <sup>1</sup>.

Et acordonse secho de darli ogni anno, per suo censo, sette millia fiorini, et che lo papa non se dovesse impazare de' facti de Bologna se non in bene.

Anno Christi Mcccc19. Adì 26 de zenaro, misser Antonio de Zohanne di Bentivogli si fé una armada de cittadini et si entrò in lo palazo de' signuri a otto hore de notte; et si fu cum lo dicto misser Antonio, in alturio, li infrascripti, zoè:

Misser Cambio de' Zambechari, el quale si era rivello de Bologna et si era stato fuora quatro anni, et siando in palazo fu reportado a Mathio da Canedolo como costoro si erano in palazo, allora Mathio si fé una grande armada et si fé punta in porta Ravignana, gridando: "Viva el populo e li "arte,; e lì tré de molta gente, fra li quali gli funo quisti, zoè:

> Misser Gozadino de' Gozadini, misser Lippo de' Ghixilieri, Baptista Poeta, Firiam Mezovilam, misser Redolfo degli Usberti,

16. fiorini] segue nel cod. per suo censo cancell.

CRONACA B

5

10

15

20

25

30

35

dì si intrò in lo dito castello da una ora de notte e si l'aveno in questo modo, che 'l mar- Cr. Bolog.

40 chexe da Ferara si gle dè la intrada d'una porta per 27 migliara de duchati; e quando el
comune de Bologna si l'avé i' feno spianare dui burghi del ditto castelo, che queli dui borghi
erano più doe volte che quelo che li remaxe. Anchora si li feno fare una zitadela apresso la
rocha; e si gle feno butare zoxo lo campanile de la chiexia de san Zoanne, che signorezava

la rocha.

1 L'invio degli ambasciatori al papa avvenne, se- condo il Griffoni, il 26 gennaio dell'anno 1418.

T. XVIII, p. 1, v. 111 — 36.

## CRONACA A

misser Bartolomio Baronzino,

Caldarino de' Caldarini, et multi altri cittadini; et si andono, a hore 15, in piazza, gridando: "Viva el puovolo e li arte, et cossì gridava quilli da palazo; et siando in piaza igli se misseno in bataglia et sì non lassavano intrare neguno in palazo; et cossì stando, quisti dui, zoè:

Antonio de' Guidotti,

misser Bartolomio de' Manzoli si tratono l'acordo fra l'una parte et l'altra in questo modo zoè, che quilli ch'erano in palazo si doveano usire fuora et si doveano andare per la via dalle Scudelle et andarsene a desarmare, et Agnolo da la Pergola capitanio de gente d'arme si li doveano aconpagnare perché la parte del dicto misser Antonio si era meno brigata; et como ello gli avea conpagnadi ello dovea retornare in piazza, et poi dovea andare via l'altra parte, et cossì romaseno d'acordo, et insando fuora del palazo et si andavano zoxo per dalle Scudelle; et poi se voltono, gridando: "Viva el puovolo "e li arte,, et quilli da Canedolo si veneno contra loro. A la fine quilli da Canedolo funo chazadi de piazza et fugli morto tre persone et feridi assai. Et adì 28 dicto fu morto Firiam de' Mezivilani, el quale n'esiva de palazo per andare a chasa, et si gli tenne dredo da sei homini, 'amisi de misser Antonio, et si l'amazono dal cantone de la piaza da le bolette. Et adí 29 del dicto si funo confinadi a Verona quisti, zoè:

Baptista da Canedolo,

Baldisera da Canedolo, li quali era fratelli et figlioli de Mathio da Canedolo.

Anno Christi Mcccc20. Adì 28 de febraro, papa Martino quinto, odando queste divisione, ch'erano in Bologna, subito mandò a Bologna una ambasaria, siando el CRONACA B

)

10

15

20

25

30

35

Come quilli da Chanedolo fuoron con-40 Finadi fuora de Bologna.

1420 1. — Meser Antonio di Bentivogli

39-40. Come... Bologna] parole scritte in calce alla colonna mancando lo spazio in testa al capitoletto.

CR. BOLOG.

c. 432 a

Meserc Antonio de Zoanne di Bentivogli si fé una armada di zitadini e si intrò in lo palazo di signori 1420 adì 26 di zenaro a ore 8 di notte; e si fo con lo ditto mesere An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il capoverso che segue riferentesi ad Antonio già sotto il 1420, come qui. Bentivogli è posto nel testo A sotto l'anno 1428, e non

15

#### CRONACA A

dicto papa a Fiorenza, et zunse a Bologna. Et fu uno arcivescovo et uno abbà, et si volseno che li signuri da Bologna fesseno araunare el conseglio generale, perché voleano propore la soa ambasata in lo dicto conseglio, et, congregado che fu lo conseglio, li predicti ambassaduri, zò fu l'arcivescovo, propose l'ambasada per gramaticha in questo modo, zoè che 'l papa mandava pregando el puovolo che 'l gli dovesse piasere de dargli Bologna così como la era della Chiesia, digando et confortando ogni homo che se lo acceptasseno che la terra se faria molto bona et si sereveno tucti richi. Et poi, quando havé parlado l'arcivescovo, l'abate se livò suso et disse e confermò el dicto del compagno, zoè in vulgare. Et, como haveno compido la soa ambassada, tornono al suo albergo et non gli fu resposto a quella volta, perché inanzi che dicti ambassaduri fusseno in lo conseglio, li signuri comandono a ogni homo del conseglio che nessuno se levasse a dire niente, perché dubitavano che non gli fusse dicto parole dexoneste. Et poi che funo partidi, el se levò suso alchuni cittadini digando che per nessuno modo la se dovesse dare, che prima se voleva spargere el sangue a le mura et lì morire che consentire mai ch'ello vegnisse in Bologna.

Et adì 29 del dicto venne a Bologna cinque ambassarie, una del signore Carlo de' Malatesti, una del signore de Forlì¹, una del signore d'Imola², una del signore de Ravenna³ et una del signore de Faenza⁴; et como funo desmontadi, si andono al palazo c.432ba li signuri et' al conseglio di sesanta et a tucti gli altri regimenti, et presente a tucti preposeno questa ambasada, zoè che soi

12. 1a] segue nel cod. era cancell.

## CRONACA B

fece una armada de citadini e intrò in palazo di signuri adi xxvi del mese de zenaro
a hore viti de note, et era con lui meser
Cambio di Zanbechari el quale era rivelo
de Bologna et era stato fuora iiii angni: e,
stando nel palazo, fo reportado a Matio da
Chanedolo come costoro erano in palazo.
Alora Matio si s'armò con li amixi suoi e
fece racolta in porta Ravignana, cridando:
"Viva el puovelo e li arte, e per questo
li venne de molta zente, fra li quali li venne
li infrascriti, zoè:

Meser Gozadino di Gozadin,
meser Lipo di Ghixilieri,
meser Redolfo degli Uxuberti,
meser Bartolomio Baroncim,
Batista Poeta
Friam Mezovilam,

Caldarim di Chaldarim, con multi altri citadini, et andono in piaza a' hore xv, cridando: "Viva el puovelo e li arte, ; e così cridava quilli del palazo e, come fono in piaza, se miseno in bataglia e non lasavano intrare alcuna persona in palaco. Et così stando, Antuonio Guidoti e meser Bartolomio di Manzuoli tractono l'acordo in questo modo; che quilli ch'erano in palazo dovesseno usire fuora e andare per la via da le Schudelle e andarse a dexarmare, et Agnolo da la Pergola li dovea acompagnare com la soa zente d'arme in fino a chaxa, però che la parte del dito meser Antonio erano meno brigada che non era quilli da Chanedolo; e come elo gli avea acompagnadi, el dovea retornare in piaza e mandare via l'altra parte.

E così romaseno d'achordo. Alora meser Antonio di Bentivogli comenzò a venire fuora del palazo e andava zoxo per da le

tonio messer Canbio di Zambechari, el quale era rivelo de Bologna e si era stato fuora 4 CR. BOLOG. agni e siando lui in palazo fo reportado a Matio da Chanedolo come costoro si erano in pa-

<sup>2-6.</sup> una, xxvi, viii, iiii] zeritto con inchiostro rosso nel cod. - 21. xv] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Giorgio degli Ordelaffi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guidantonio Manfredi.

<sup>3</sup> Obizzo da Polenta.

Lodovico Alidosi.

15

20

25

30

35

40

5

## CRONACA A

signuri mandava pregando la signoria de Bologna che gli dovesse piasere de acceptare el papa, avisando che igli si erano soi subditi, si ché, se 'l papa gli comandasse, che non poriano fare de meno che ubidire a llui. Et subito gli fu resposto da misser Bernardino de' Zambechari, lo quale-era uno del numero di signuri de Bologna, in questo modo, zoè che non bisognava ch'elli vegnisseno per questo, perché l'era bene vegnudo l'ambassaria del papa in Bologna et ch'egli voleano respondere a quilli del papa et non a loro, sì che igli se dovesseno andare cum Dio. Et poi la matina se partino.

Et adì 3 de mazo li signuri si feno congregare el conseglio generale et si mandono per li ambassaduri del papa et misser Gozadino de' Gozadini si gli dè la risposta, per littera et poi in vulgare, in questo modo, zoè: pregando li dicti ambasaduri per parte de tucto el puovolo che dovesseno pregare el papa che gli dovesse piasere de lasare stare el comun de Bologna como steva, et che sapeano bene vedere et pensare che la venuta soa seria gran casone de mectere grande divisione in la terra, et che quello che gli aveano promesso gli l'atenderíano, sì che ello atendesse al comun de Bologna quello che gli avea promesso, et che in tucto non gli la voleano dare, che prima se lassariano morire.

Et li pacti che gli era tra el papa e 'l comun de Bologna si fu ch'el comune de Bologna gli dovea dare ogni anno otto millia duchati, ancora, quando doveano fare alezione de podestà che doveano fare la elezione de tri et dargli a lui in scripto, et lui dovea fare alezione de quello che a llui piaseva de quilli tri, ancora doveano

# CRONACA B

Schudele, et aleuni de quilli ch'erano in piaza li petezono driedo. Quilli de meser Antonio, ciò udendo, voltono le lanze, cridando: "Viva el puovelo e li arte,, e andono contra quilli da Chanedolo e fono con loro a le mane. Alla fine quilli da Chanedolo fono ruti e chazadi fuora de piaza e foglie morto iti huomeni. Et adì xxviii de zenaro fo morto Friane Mezovilane el quale usiva de palazo per andare a chaxa, e teneli driedo vi huomeni amixi di Bentivogli e amazonlo dal cantone del palazo da le bolete. Et adì xxviii de zenaro foe confinado Batista e Valdesera, fradeli e figlioli de Matio da Chanedolo.

[Come el papa Martino quinto ebbe] col. Bologna.

1420. — El papa Martino quinto mandò a Bologna una ambasaria adi xxviii del mese de febraro, el quale papa era a Fiorenza in quel tempo.

Et uno veschovo e uno abate che veneno per ambasatori, et volseno che li segnori de Bologna fesseno arechogliere el conseglio zenerale, perché volcano prepore la soa ambassata in lo dito conseglio. Congregato che fuo el conseglio, li diti ambasatori, zoè l'archiveschovo, prepose l'ambasata per gramadica in questo modo, che 'l papa mandava pregando el popolo che li dovesse piazere de darli Bologna, così come la iera de la Ghiexia, digando e confortando og ni huomo, che se igli l'acetasseno, questa citade se faria molto bona e sereveno tuti richì; e, quando l'archiveschovo ebbe exposto l'ambasata, l'abade se livò in piede e confermò tuto quello che avea dito el compagno so, zoè in vulgare. Et com-

<sup>21-22.</sup> segno d'attenzione nel margine destro — 32-33. segno d'attenzione nel margine sinistro.

<sup>2.</sup> quilli] segue nel cod. d cancell. — 9-14. iii, xxviii, vi, xxviiii] soritto con inchiostro rosso nel cod. — 18-19. Come.... Bologna] parole che leggonsi a stento, essendo state ritagliate via in gran parte dal legatore — 22. xxviii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 33. de] segue nel cod. bologna cancell.

20

25

40

## CRONACA A

dare al dicto papa, a ogni soa pesta, cento lanze per una per sei misi. Et el dicto papa havea promesso de non se impazare mai de' facti de Bologna, se non in bene. Sì che el papa roppe li pacti ch'ello havea promesso, poiché misser Gozadino havea dicto in lo conseglio. Et doppo lui se livò suso misser Antonio de Castello, per li confalonieri, et confermò el dicto de misser Gozadino, e po' misser Zohanne de' Bae. 433atagliuzi, per li' massari, et più altri assai, tucti confermando el dicto de misser Gozadino. Et poi, vargando quatro dì, li signuri si mandono el vescovo de Bologna 1, misser Piero Aristotile et Piero de Righo Felexino per ambassaduri, pregando el papa che dovesse ottegnire quello che havea promesso.

El papa respose che al tucto volea Bologna, et si dè termine infino al martedì de pasqua maore a doverse acordare, et se non s'acordasseno, gli schomunigareve et si gl'intradireve le messe; et li ambassaduri tornono cum quella ambasata. Et lo termine passò che non s'acordono, et passato lo dicto termine, non se cantò messa in Bologna per spazio de tre misi et quatordese dì, et subito facto lo intradicto, el papa mandò soa gente in su quello de Bologna, et el capitanio de quella gente si havea nome Brazo da Montone, signore de Perosa et de 2 Sixi et siando a campo su el Bolognese la mazore parte de le castelle de verso Romagna si reseno senza baptaglia. Et poi si andono a Chasalechio et tolseno l'aqua, et poi andono a Sam Zohanne in Percesedo 3 et si haveno lo dicto castello d'acordo, et poi haveno tucte le castelle de Val de Samoza, senza baptaglia, e po' andono a Piumazo 4 et si l'aveno per forza et

# CRONACA B

pinta l'ambasata sua tornono al suo albergo e non li fuo resposto, a quela volta, alcuna cosa, perché, inanci che li diti ambasatori foseno in consiglio, li segnori comandono a ciaschuna persona del consiglio che non se livasseno a dire alcuna cosa, però che dubitavano che non glie fosse dito parole devoneste. E da poi che fono partiti i diti ambasatori, alcuni citadini se livono in piede digando, che per nesuno modo non se desse la cità de Bologna al papa, ma prima se volca spargere el sangue a le mure e li morire che consentire mai ch'el papa venisse a Bologna.

Et adi xxviiiio de febraro vene a Bologna v ambasarie, ziò fono queste:

Una del segnore Karlo di Malatiesti, una del segnore de Forlì, una del segnore de Ravenna, una del segnore de Faenza, una del segnore d'Ymola,

1. 194 h-col. 8

e desmuntati che fono da chavallo andono al palazo di segnori e introno nel conseglio di sesanta, e eravi tuti gli altri regimenti; et, presente tuti preposeno questa ambasata zioè che li segnori suoi mandavano pregando la segnoria de Bologna che a loro dovesse piacere de azetare el papa, avixando che igli erano suoi soldati, sì che per questo, se'l papa li comandasse, non poriano fare de meno de ubedire a lui; et subito glic fuo resposto da meser Bernardino di Zambechari, el quale era uno del numero di segnori de Bologna, zioè in questo modo: che non boxognava che vegnisseno per questo, però ch'era venuto l'ambasaria del papa e che igli volcano dare la resposta a quilli del papa e non a loro, sì che igli se dovesseno andare con Dio. E poi la matina se partino.

16-17. xxviiii, v] scritto con inchiostro rosso nel cod.

Lipo di Ghixilieri, Batista Poeta, Fioriano Mezovilano, messer Redolfo dii Usberti, messer Cr. Bolog. Bartolomio Baronzino, Chaldarino di Caldarini e di molti altri zitadini, e si andono a ore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il beato Niccolò Albergati

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assisi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> San Giovanni in Persiceto.

<sup>4</sup> Piumazzo, nel com. di Castelfranco dell'Em., ric. 5

C. 133h

15

20

30

# CRONACA A

si el miseno a sachomanno, poi andono a Montebudello i et si el miseno à sacomanno. Et in quello tempo rezeva la parte de misser Antonio di l'entivogli et si gli era facto de molti tractadi contra de misser Antonio et de la parte soa, zoè per dare la terra al papa; et Brazo, ch'era capitanio del campo della Chiexia si avisava el dicto misser Antonio de ogni cosa, donde misser Antonio prese partido d'acordarse cum lo papa et si s'acordò in questo modo, zoè che misser Antonio gli dè Bologna cum quisti pacti che se dovea fare li signuri et confalonieri a modo usado et si doveano stare in lo palazo de' nodari, et si dové romagnire li uffizii a li cittadini, salvo che dui, zoè lo uffizio da le bolette et el toxoriero; ancora lo dicto papa non dovea fare forteza in Bologna. Et poi uno cardinale, ch'era in lo campo, intrò in Bologna adì 21 de luglio et tolse la tenuta' de la terra; poi el papa si mandò uno legato a Bologna che havea nome misser Alfonso cardinale de Santo Hostachio, et si era parente del re de Castiglia, et si intrò adì 25 d'agosto del dicto anno, et si entrò per la porta de strà Maore et si gli andò incontra el charozo, cum quelle sollenità como è scripto in questo per altre intrade degli altri legati.

11-12. segno d'attenzione nel margine sinistro -19. non.... Bologna] parele settolineate nel cod.

# CRONACA B

E adi iii del mese de marzo i segnori anciani feceno congregare el consiglio renerale e mandono per gli ambasatori del papa, e meser Gozadino di Gozadini li de la resposta per litera e possa in vulgare, zoè in questo modo: pregando i diti ambasatori per parte de tuto el popolo che igli dovesseno pregare el papa che li dovesse piazere de lasare stare el comune de Bologna come igli stevano, ch' vedeano bene che la vigniuda soa era grandissima caxone de metere devixione in la citade e che per quello che igli aveano promesso al papa gli atenderiano, sì che elo atendese al comune de Bolonia quello che promesso gli avea; e che in tuto non glie la voleano dare, chè prima se lasariano morire.

Quisti sono i pati ch'erano tra el comune de Bologna glie' dovea dare ogni anno viii millia duchati, ancora, quando doveano fare la elizione del podestà, igli doveano eliegere iii huomeni e mandarli al papa in scrito, e'l papa dovea eliezere quelo che a lui piaxea de quilli tri huomeni; ancora doveano dare al papa a hogne soa posta c lanze per una volta per vi misi; el papa avea promesso de non impazarse mai di fati de Bologna, se non in bene. Si che'l papa roppe i patti a' Bolognixi, che promesso gli avea.

Da poi che meser Gozadino ebe dito la resposta in lo conseglio, se levoe dopo lui meser Antonio de Chastello, per gli confaloneri, e confermò el dito de meser Gozadino; poi meser Giovanne di Batagliuzi, per li masari e multi altri citadini, confermando el dito de meser Gozadino.

2. iii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 21-28. viii millia, iii, tri, ç, una, vi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

40

CR. Bolog. xv in piaxa, cridando: "Viva el povolo e li arte,; e così cridava queli de palazo; e si andò in piaza e lì se miseno in bataglia e si non lassavano intrare nesuno in palazo.

E staghando così la cosa...<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montebudello, frazione del comune di Monte- caduta dell'r).

<sup>5</sup> veglio, circondario e provincia di Bologna.

3 Qui termina il cod. H. P. 34 della Biblioteca

2 Il testo A ha il 3 maggio (mazo, c'è forse la dell'Archiginnasio.

15

20

25

30

35

40

# CRONACA A

#### CRONACA B

Et adi vi de marzo i segnori de Bolonia mandono una ambasaria al papa, ziò fuono quisti:

> El veschovo de Bologna, meser Piero Aristotele, Rigo Felexino,

i quali, andati al papa pregando lui che dovesse hoservare quello che promesso avea a' Bolognini, el papa respoxe che al tuto voleva Bolonia, c degli termene in fino al martedì de pasqua mazore a doverse acordare, e se igli non s'acordavano, che glic schomunegareve e intradireveli le messc. Gli ambasatori tornono a Bologna con quela anbasata adì xxiii de marzo2. El termene passò che non s'achordono et, passato el dito termene, non se canto mesa in Bologna per spacio de iii misi e xiiii zurni. E subito facto l'intradito, el papa mandoe soa zente d'arme in suso el contado de Bologna, e'l capi'tanio de quella .. 145 a cui 1 zente avea nome Brazo dal Montone, segnore de Proxa e de Sise<sup>3</sup>, et essendo a campo sul Bolognexe, la mazore parte de le chastelle de verso Romagna se rexeno senza bataglia. Posa andoe a Chaxalechio e tolse l'aqua che non se possea maxenare; posa andoe al Castello de San Zohane in Persexeda e aveno el dito castello d'achordo; ed aveno tute le castelle de Val de Samuoza senza bataglia; possa andono al castello de Piumazo e quello aveno per forza e miseno a sachomano; ancora miseno a sachomano cl castello de Montchudello 4. Nel qual tempo regiva meser Antonio di Bentivogli con gli amici suoi; et molti tractati erano facti contra lui per dare la cità al papa Martino quinto, delli quali tractati n'era avixato meser Antonio per Brazo dal Montone capetanio del dito campo. Unde meser An-

<sup>3.</sup> vi scritto con inchiostro rosso nel cod. xxiiii, iii scritto con inchiostro rosso nel cod. - 20. xiiii] scritto con inchiostro rosso nel cod. - 36. segno d'attenzione nel margine destro

<sup>1</sup> Il testo A si esprime colla frase "passato quattro giorni,, il che condurrebbe al 7 anzichè al 6 di marzo. <sup>2</sup> La data del ritorno degli ambasciatori è omessa

dal testo A.

Assisi.

<sup>4</sup> Vedi nota

15

20

25

30

35

40

CRONACA A

Anno Christi Mcccc22. Adi 18 de luglio venne in Bologna uno ducha d'Ezitto lo quale havea nome el ducha Andrea, et venne cum donne, putti et homini de suo paese; et si possevano essere bem da cento persone. Lo quale ducha si havea renegado la fede christiana, et lo re d'Ungaria prese la soa terra et lui, et si li disse lo dicto ducha ch'ello voleva retornare a la fede christiana, et si se batezò cum tucto quello puovolo, salvo che quilli, che non volseno retornare a la fede funo morti; et quilli che tornono a la fede funo da quatrocento o più. Et poi che 'l re d'Ungaria gli avé prisi e rebatezadi, volseno ch'egli andasseno per lo mondo sette anni et ch'elli dovesseno andare a Roma al papa et poi retornasseno in suo paese. Et quando gli arivono a Bologna si erano andati cinque anni, et si n'era morti più de la mitade; ' et si haveano uno decreto dal re d'Ungaria, lo quale era imperadore, per vigore de quello ch'egli posseano robare, per tucti quilli sette anni, in ogni parte che igli andasseno, che 'l non ne possesse essere facto zustizia. Sí che, quando gli

## CRONACA B

tonio, ciò redendo acordosse con lo papa in questo modo, zoè che se dovea fare i segnori e consaloneri e masari al modo uxado e doveano stare in lo palazo di nodari, e tuti li officii doveano romagnire a li citadini, resalvando l'officio da le bolete e'l texoriero; e non dovea fare alcuna fortezza in Bolologna. E facto l'acordo venne in Bologna uno chardenale veneciano adì xxi de luio e tolse la tegniuda de Bologna per la Ghiexia.

1420. — El papa Martino quinto mandoe a Bologna meser Alfonso chardenale de Sancto Ustachio, el quale era parente del re de Chastiglia, et intrò in Bologna per legato adì xxv del mese d'agosto per la porta de strà Maore, e andoglie incontra el charozo con quelle solenità com'è uxanza.

EL DUCHA ANDREA D'EGIPTO VENNE A BO-C.1954 LOGNA.

1422. Uno ducha d'Ezyto venne a Bologna adi xviii del mese de luio, el quale avea nome el ducha Andrea, e venne con donne e puti e huomeni de suo paexe, et possevano essere circha c huomeni. El quale ducha avea renegato la fede cristiana e'l re de Ungaria presa la sua terra e lui; el quale ducha dise al dito re de volere retornare a la fede cristiana, e così se batezò con alquanti de quello popolo, ziò fuoron cyrcha cccc huomeni et quili che non se volseno batezare fono morti.

E da poi che'l re gli avé presi e rebatezati volse che igli andasseno per lo mondo vii anni et che igli dovesseno andare a Roma al papa e posa retornasseno in suo paexe.

Et quando igli arivono a Bologna erano andati anni v per lo mondo et era morto de loro più de la mitade; et aveano uno decreto del re de Ungaria, ch'era imperadore; per vigore de quello igli posseano robare per tuti quilli vii anni in hogne parte

c. 434 a

<sup>34.</sup> prisi] seguiva nel cod. erano, ma rano fu cancell., l'e rimase.

<sup>2.</sup> segno d'attenzione nel margine destro — 10. segno d'attenzione nel margine destro — 11-33. xxi, xxv. xviii, C, cccc] scritti con inchiostro rosso nel cod. — 37 - p. 569, l. 7. vii, v, vii, xv] scritto con inchiostro rosso nel cod.

30

40

# CRONACA A

arivono a Bologna, si demorono a la porta de Galiera, dentro et de fuora, et si dormiano sotto li portighi, salvo che el ducha, che steva in l'albergo da re; et steno in Bologna 15 di, et in quello che steno in Bologna gli andava de molta gente a vedere, perché gli era la mogliere del ducha, la quale diseva che la sapeva indivinare e dire quello che la persona dovea havere in soa vita et ancho quello che havea al presente, et quanti figlioli haveano, et se una femina gli era bona o cativa, et s'igli aveano difecto in la persona; et de assai disea el vero e d'asai no. Et quando le persone gli andava, zoè quilli che voleano fare vedere e indivinari de soi facti, pochi gli n'andavano ch'elle non le robasseno o de la bursa, o tagliavano el tesudo a le femine; et anche si andava le femine soe per la terra, sie e otto inseme, et si se fichavano in le chase et si gli devano canze una de loro o doe, et li altre se fichavano sotto quello ch'ele posevano robare; et ancho andavano in le boteghe et mostravano de conparare, et una de loro si rubava. Onde li feno uno gran robare in Bologna, tanto che l'andò la grida che nessuno non andasse da loro, a la pena di 50 duchati et sotto pena de scomunicatione. Et costoro si erano li più fini ladri che se vedesse mai. Et si fu dato licentia a coloro, ch'erano stà rubadi che igli possesseno rubare loro per infino a la quantitade del suo danno, sì che funo parichi che s'acordono inseme et si gli andono una notte et si introno in una stalla, donde gli aveano li cavagli et si gli ne tolseno uno, el piú bello, et si el voseno li convenne restituire de molte cose; et quando videno che non posseano piú rubare se partino da Bologna et si andono a Roma.

Et costoro si erano la più brutta gente che se vedesse mai de za; gli erano magri, nigri et si manzavano como porzi, et le femine si andavano in camisa et poi portavano

## CRONACA L

dove andasseno e che non glie posesse esere facto zustixia. Si che, quando arizono a Bologna, alozono a la perta de Galiera. dentro e de fuora e dormiano soto li pertexi, salvo che 'l dacha, che alo ava in l'albergo dal Re: e steno in Bologna ve di, e in quelo tempo che steno in Bologna molta zente andava a vedere loro per chazone de la moglie del ducha, la quale diceano che savea indivinare c dire quelo che la persona dovea avere in soa vita e anche quello che avea al prexente e quanti figlioli aveano e se una femina era bona o chativa, e se igli avcano defeto alcuno in la persona c asai diceano el vero; e quando alcuni andavano a vedere, zoè quilli che voleano farc vedere indivinare di suoi facti, puochi gli andavano che non le robasseno o de' la bursa o tagliavano el tesudo; et anche andavano le semene soe per la citade a vi e a viii inseme e intravano ne le case di citadini e davano zanze a loro e alcuna de loro se fichava soto quello che possea avere; ct anche andavano in le boteghe, mostrando de volere comparare alcuna cosa, e una de loro robava; onde feceno grande robare in Bologna, e per questo fuo mandato una crida che'l non fosse alcuna persona che anduse da loro, a la pena de libre L e soto pena de schuminigatione. E chostoro crano li più fini ladri che fosse al mondo; e fuo dato licencia a coloro ch'erano robadi che igli posesseno robare loro infino a la quantitade del suo danno: sì che fono alcuni huomeni che andono inseme una note et intrati in una stala dove era alquanti loro cavalli, di quali glienc tolseno uno el più bello; et volendo loro el suo cavallo, conveneno restituire de molte robe, et vedendo loro non posere più robare andono verso Roma.

Nota che questa era la più bruta canea che mai fosse in queste parte, erano magri, nigri e manzavano come porzi, e le femene loro andavano in chamixa e portavano una schiavina a armacholo e le anelle a le ore-

<sup>2.</sup> glie] segue s cancell nel cod. — 21-30. vi. vii.

L] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 44. come]
segue p cancell nel cod.

10

20

30

40

## CRONACA A

una schia'vina a armacollo et le anelle a le orechie et pur asai velame in testa; et una de loro fé uno putto in suso el merchato sotto el portegho, et de cho' de tre di ella si andò intorno cum le altre.

Anno Christi Mcccc23. Adi tri de zugno 4, misser Alfonso, legato de Bologna, si havé Castello Bolognese, el di del sangue de Christo, el quale castello tenea misser Antonio de Zohanne di Bentivogli, el quale si era rivello de Bologna, et si era cum suo fratello che havea nome Hercules et cum altri soi sequaci cittadini et contadini de Bologna, et si gli avea dato el dicto castello papa Martino, quando el dicto papa havé la signoria de Bologna. Et siando misser Antonio in lo dicto castello, el guerezava cum Ymola, et lo legato de Bologna gli mandò la soa gente d'arme et de molti guastaduri, per dare el guasto; et quando gli omini del dicto castello udino guastaduri, disseno a misser Antonio che non voleano guasto po' ché non aspetava alturio da nessuno et s'el pensasse d'avere alturio igli se lassariano dare el guasto, et in caso che non el posesse havere, ch'el gli dovesse piasere de non lasargli recevere tanto danno; et ello si respose chi fesseno como volesseno, et igli disseno: "Nui cer-" charemo che vui averidi qualche denari se " nui poremo,, et si andono in lo campo e si parlono al camerlengo de legato et sì feno che 'l dicto gli dè cinquecento duchati et el salvocondutto cum soa brigata. Allora se parti, et loro tolseno la tenuta. Et' in la rocha si era uno misser Bartolomio da Campo Fergoxo da Zenova, e la dicta rocha lo dicto misser Antonio gli l'avea impegnà tre milia duchati; et la gente de legato la cominzono a bombardare et in pochi dí si l'aveno per acordo, chè quando vide che non se posseva defendere, disse: "Me voglio buttare in le braze a lo legato ", et

## CRONACA B

chie, con molto velame in testa, et una de loro parturio uno puto in suxo el merchado e in capo de iii di andoe intorno con le altre femine.

[COM]E EL LEGATO DE BOLOGNA [E]BE CHA-STELO BOLOGNEXE, EL [QU]ALE TEGNIA MESER ANTONIO [DI] BENTIVOGLI.

1423. — Mescr Alfonso, legato in Bologna per la Ghiexia, avé Castello bolonexe adi iii del mese de zugno, el di del sangue de Christo, el quale castello tegnia meser Antonio di Bentivoglio et Erchules suo fratello con molti loro amici citadini e contadini, tuti rivelli de Bologna.

El quale castello gli avea dato papa Martino quando avé la segnoria de Bologna. El dito meser Antonio guerezava con Imola. El legato de Bologna li mandò la sua zente d'arme con multi guastaduri per darli el guasto e gli uomeni del castello, ciò vedendo, disseno a meser Antonio che non volcano el guasto, po' che non spetava altro sechorso, e s'el pensasse d'avere alturio d'alcuno igli se lasariano dare el guasto, et in caso che non posesse avere secorso ch'el glie dovesse piazere de non lasarglie rezevere danno. A li quali huomeni fuo resposto che fescno quelo che a loro piazesse; i quali diseno: " Nui zercharemo che vui averiti alquanti dinari, se nui poremo ", ct andono in campo a parlamento con lo camerlengo del legato e feceno che meser Antonio ebbe v cento duchati e salvoconduto con sua brigata. E, partitose meser Antonio di Bentivogli con sua brigata, quilli del campo tolseno la tegnuta del dito castello. Et nella rocha era uno meser Bartolomeo da Campo Forgoso da Zenoa, el quale avea prestato a meser Antonio di Bentivogli iii millia duchati, e la zente del legato la comenzò a combatere e in puochi

c. 435 a

<sup>1</sup> Nel maggio, secondo il Griffoni.

<sup>4-13.</sup> iii, iii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 36-43. v cento duchati, iii millia] scritto con inchiostro rosso nel cod.

40

## CRONACA A

si rese la rocha et venne a Bologna et si s'acordò cum lo legato. Se l'avé denari Dio lo sa, ma non se ne disse niente.

In lo dicto anno fu in Bologna una gran moría; et per quella moría, lo legato misser Alfonso si andò a stare a Sam Michele in boscho, et lì se infermò uno suo nevodo; et allora lo dicto legato si andò a stare a Castello Sam Piero. Et siando lì, el venne a Bologna uno altro legato, zoè fu uno cardenale veneziano, che havea nome misser Gabrielle, et venne infino a Medexina, e quello che volesse non se sa niente. Et quando el fu lì, misser Alfonso mandò a dire a Bologna che 'l dicto cardinale se dovesse acceptare et fare festa uno dí; et cossì andò una grida che ogn'omo fesse festa et che tucte le conpagnie si gli andasseno incontra. Et si intrò in Bologna adí 16 d'agosto, a hore 15. Et poi lo dicto cardinale, ch'era a Castello Sam Piero, andò, adì 22 del dicto mese, a Siena, et si tenne la tenuta de queste castelle, zoè de Castello Sam Piero, de Castello francho 1 et de Castello bolognese. Et como lo legato fu in Bologna, tra lì e pochi dì, el fé fare una bella processione et si gli andò lui in persona cum tucto el puovolo de Bologna, homini et donne, perché ello mandò una grida che se nessuno fusse trovado in piazza, o in porta, o a nessuno trebbo serevono condenati soldi vinte; et per questo gli andò tanta gente; et questo fé fare perché el nostro signore Idio ze havesse misericordia, et pure la moria non cessava, anche morì più gente da po'; et da lí a pochi dì lo camerlengo del dicto legato morì et fu sepelito im Sam Piero.

bre, uno aseguitore de Bologna che havea nome misser Francesco de Zizilia si havé taiado la testa in su la piazza de Bologna

# CRONACA B

dì l'aveno per acordo, però che lui vedendo non se posere defendere, dise: "Me voio bu-"tare nelle braze a lo legato e si li restituì la rocha e venne a Boiogna e acordose con lo legato. Se l'avé li dinari, Dio el sa, ma non se ne disse alcuna cosa.

1423. — În la cità de Bologna fuo una grandissima morìa e, per questa caxone, el legato de Bologna<sup>2</sup> andoe a stare a Castello San Piero; et esendo lì, venne a Bologna uno altro legato, zoè meser Chabriel, chardenale veneciano' e venne infino a Medexina che non se sepe alcuna cosa. E, quando cl fo a Medexina, meser Alfonso mando a dire a Bologna che 'l dito chardenale se dovesse azetare e fare festa uno dì. E andoe una crida che ogni homo fesse festa e che tute le compagnie gli andaseno incontra come è usanza. Et adì xvi del mesc d'agosto, a hore xv, venne in Bologna el dito legato. Et adi axii del dito mese meser Alfonso, chardenale de Sancto Ustachio, andoe a Siena, et tenne la tegnuta de queste castelle, zoè:

Castello francho, Castello San Piero, Castello bolognexe.

Et pasato alquanti zurni el legato de Bologna fece fare una solenissema prozesione, e andogli lui in persona con tuto el popolo de Bologna et hogne zenerale persona con donne asaissime. La casone fuo questa, che 'l legato mandò una crida che, se alcuna persona fose trovata in piaza, o in porta, overo in alcuno altro trebo, serebbe condanato soldi xx; e, per questo, gli andò tanta zente che fuo grandissimo facto. E questa procesione fuo facta per casone de la moria, azò che Dio z'avesse misericordia.

E, pasati alquanti zurni morì el chamerlengo del legato e fuo sepelito in Santo Pietro.

<sup>17-22.</sup> uno, xvi, xv, xxil] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 30. una] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 32. zenerale] nel cod.: cnerale — 37-p. 572.

1. 8. xx, primo] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>1</sup> Castelfranco dell'Emilia più volte ricordato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alfonso cardinale di S. Eustachio sopra ricordato.

10

15

20

25

30

35

40

45

## CRONACA A

al suo sinigado, et li sinigh a sinigarlo si Iuro quisti, zoè:

Misser Galeotto da Canedolo, Mathio de' Griffuni, Ludovigo Muzarello.

Et fugli dato lo albitrio da lo legato de fare quello che volea rasone. In effecto trovono ch'elo havea facto tante rebaldarie et tante baratarie et morti homini, a torto, e robadogli, et fatone morire al martorio, tanto gli marturiava crudelemente, et si havea facto tanto male che non se udi mai uno rettore che fesse tanto male; et vedendo li dicti sinighi tanta crudeltade in lui, si lo sententiono a morte et disseno al podestà, che avea nome Guido de' Tolomei da Siena, che gli fesse taiare la testa; et cossì fé.

Anno Christi Mcccc24. Adì primo de febraro, la nocte sequente, misser Ludovigho degli Alidoxi, signore d'Imola, si fu preso, et fu preso in questo modo, zoè che Agnolo da la Pergola capitanio de la gente d'arme del ducha de Milano menò uno tractado cum uno fameglio del castelano del castello d'Imola, el quale fameglio era zà stato cum lo dicto Agnolo; et la notte predicta si era zelato le fosse del castello, et in suso al fare del dí andono et si ascalono lo dicto castello, et quella notte tochava la guarda al dicto fameglio. Et quando funo dentro dal dicto castello preseno el castelano cum

32-33. segno d'attenzione nel margine sinistro.

# CRONACA B

Come meser Francesco de Sicilia aseguitore in Bologna avé tagliato la testa per le sue ribaldarie.

1423. -- Meser Francescho de Sicilia aseguitore de Bologna avé taiato el capo in suxo la piaza de Bologna adi primo de dexembre, al suo senigato. Li sinighi fono quisti, zoè:

Meser Galoto da Chanedolo, Matio Grifone, Lodovigo Muzarclo

che' vole la raxonc. In efeto trovarono college che' vole la raxonc. In efeto trovarono college che' l dito meser Francescho avea facte tante robarie e tanti inconvenienti et avea morto homeni a torto e robatogli e fatone morire al martorio, tanto li martoriava crudelmente, et mai non se odi uno retore che fesse tanto male; e vegando li sinighi tanta crudeltade in lui, si lo sentencione a morte, et diseno al podestade che li facesse tagliare el capo. El quale podestà avea nome meser Bindo di Tolomei da Siena. Et così li fece tagliare el capo in su la piaza de Bologna.

Ancora fece impichare uno Giovanne poveromo messo che consentiva a li predito homecidii.

Come meser Lodovigo degli Aleduosi segnore d'Imola fuo prexo e perdete la signoria et mai più non la requistò.

1424. — Meser Lodovigo degli Alcduosi, segnore d' Ymola, fuo preso adi primo del mese de febraro, la note sequente, in questo modo, zoè che Agnolo da la Pergola capetanio de la zente d'arme del ducha de Millane, menò uno tratado con uno fameio del chastelano d'Imola, el quale fameio era stato per altro tempo con lo dito Agnolo, e la note predita era zelado le fosse del

Ricordato sopra.

<sup>38-39.</sup> primo] scritto con inchiostro rosso nel cod.

- 43. chastelano] segue nel cod. d cancell.

25

30

35

40

## CRONACA A

li famigli et quando el fu dì lo signore d'Imola sentí che la brigata d'Agnolo si era intorno a le fosse del castello, dubitò et si volse intrare in lo castello, et quilli del castello insino fuora et si gli andono contra et si el preseno lui et uno suo nevode che havea nome Beltrame, et si corseno al palazo et si lo robono, et si corseno la cittade per lo ducha de Millano; et da lì a pochi dì lo dicto Agnolo si menò lo dicto signore a Milano cum lo nevode, et lo ducha si lo tenne in presone parichi e.436amisi et' poi lo lassò andare; de che lo dicto misser Ludovigo si intrò in li frati de l'Oservanza de sam Francesco et lì sté pocho tempo e morì.

In lo dicto anno, adí 7 de zugno, venne in la città de Bologna uno legato per papa Martino quinto, lo quale si era arcivescovo et si era oltramontano et chamerlengho del dicto papa, et si havea nome misser Ludovigo, et si desposò in Santo Antonio. Et adì 9 del dicto lo legato ch'era in palazo si fé a recogliere de molti cittadini et massari de le arte, et si fé uno conseglio, et congregado che fu lo dicto conseglio gli andò lo dicto arcevescovo et cavò fuora brevilegii, li quali mandava el papa al cardinale, in li quali se contenea che l'era de soa volontade che 'l dicto cardinale se dovesse partire da Bologna, et che 'l dicto arcivescovo dovesse romagnire per legato in Bologna et che subito gli ambassaduri fiorentini se dovesseno partire de Bologna cum le loro gente d'arme, li quali si erano stadi in Bologna circha dui misi, per casone del dicto cardinale ch'era in Bologna, ché lui havea facto ligha cum li Fiorentini et si non era volontade del dicto papa; et per quella casone el papa mandò quello arcivescovo per legato in Bologna. Et letto che havé li brevilegii et dicto quello che li parve in lo dicto conseglio,

# CRONACA B

castello e li soldati d'Agnolo andono suxo el fare del di e aschalono el dito castello; e quella note tochara la guarda al dito fameio. E quando fono dentro dal castello, preseno el castelano con li famigli, e quando el fuo zorno, el segnore d'Imola, sentendo la zente d'arme d'Agnolo intorno alle fosse del castello, dubitò e volsc entrare in castello, e quilli del castello usino fuora e si lo preseno con uno suo nepote, nome Beltrame; possa andono al palazo e si cl robono e corseno la cità per lo ducha de Millane e non la miseno a sacomano'; et passati alquanti giorni el dito Agnolo menve el segnore d'Imola e 'l nevodo a Millano. El ducha el tenne in prexone alquanto tempo, possa el lassò andare.

1424. — In la cità de Bologna venne uno legato per lo papa Martino quinto adi vii del mesc de zugno el quale cra oltramontano et cra camerlengo del papa e avea nome meser Lodovigo, et andoe alozare in Sancto Antonio. Et adi viiii de zugno el legato ch'era in palazo fece adunare molti citadini e li masari de le compagnie et fece uno consiglio. Nel quale consiglio venne el dito archivescovo e mostrò alcune bolle, le quale mandava el papa Martino quinto al legato de Bologna, nelle quale bolle se contenia ch'era de volontade del papa che 'l dito chardenale se partisse de Bologna e che 'l dito archivescovo romagnisse in Bologna per legato, et che subito gli ambassatori fiorentini se dovesseno partire de Bologna con le loro zente d'arme. I quali erano stati in Bologna circha dui mesi. La chaxone fuo questa che 'l dito chardenale ' avea facto liga con li Fiorentini senza lizencia del papa, e per questo el papa mandoe quello archivescovo per legato in Bologna. Et lieto ch'ebbe gli brevilegii e dito quello che a lui piacque in lo dito consiglio per litera, el vescovo de Bologna replicò in vulgare

<sup>21.</sup> vii] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 24. viii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

. 436 6

10

15

25

#### CRONACA A

per littera, el vescovo de Bologna replicò in vulgare; et poi gli zentilhomini si gli zurono in le mano al dicto arcivescovo, et po' li massari de li arte; et poi sonò le canpane a martello et fesse festa per tucto quello dì, et fu a le 13 hore in viegnere, et non se sappé mai la casone della soa vegnuda se non in lo dicto conseglio.

Et adì xi del dicto, lo di de Pasqua rosada lo dicto arcivescovo si andò a messa in Sam Petronio et lì fé cavaliero misser Marcho da Chanedolo.

Et adi dicto, da le vinte hore venne la frascha como la gente del papa si havea rotto Brazzo da Montone signore de Perosa et de Sixi et de molte altre cittade. Et el dicto Brazo si era stato a campo atorno a l'Aquila uno anno, et li Aquilani, vedendo non possere resistere alle forze de' Brazo, levarono le bandiere della Chiesia et gridono: "Viva el papa Martino, et el papa vedendo questo, radunò tucto lo suo exercito et mandò a dire a Brazo che levasse campo dalle terre della Chiesia, sotto pena de scomunicatione. El quale Brazo non volse ubedire; et per questo el papa li mandò sette millia cavalli et si levono de campo Brazo, lo quale fu passato cum una lanza arestata; et se non fusse stato lo populo da l'Aquila, che usirono fuora a la baptaglia, non era rotto, anzi erano rutti quilli del papa. Nota che Brazo havea mandato Nicolò Pizinino cum soa brigata a la guardia che 'l populo non insisse fuora della cittade, ma Nicolò Pizinino, vedendo li nemisi quasi rutti et gli altri a guadagnare, lassò la dicta guardia desfornita et andò cum li soi soldati a guadagnare; et li Aquilani, vedendo la guardia desfornita, usirono fuora della cittade cum tanto ardire e forza che recoverono el campo del papa et roppeno quilli de Brazzo, el quale Brazo fu morto, como

## CRONACA R

tuto quelo che se contegnia nelli brevilegii.

Possa li zentilomeni de Bologna li zurono
nelle mane al dito archivescovo e li masari
delle arte. Da poi feceno sonare le campane a martello et fezesse festa tuto quelo
zorno; e foe a hore xiii in viegniere. E
mai non se sepe la caxone de sua venuta,
se non in lo' dito consiglio. Et adi xi del
dito mese, el di de pasqua rosada, el dito
archiveschovo andoe a mesa in San Petronio
et ive fece cavaliero meser Marcho da Chanedolo.

Come Brazo dal Montone fuo roto e morto delle zente d'arme del papa Martino quinto.

1424. — Adì xi del mese de zugno a hore xx venne novella e la frascha come la zente del papa Martino avea rotto e morto Brazo dal Montone, seguore de Perosa e de Sise e de molte citade e castelle.

Nota che'l dito Brazo era stato a campo a la cità de l'Aquila uno anno, e li Aquilani vedendo non posere resistere alle forze de Brazo, livarono le bandiere de la Ghicxia e cridarono: "Viva el papa Martino,; e'l papa, ciò udendo, radunoe tuto suo exercito e mandò a dire a Brazo che livasse campo dalle tere de la Ghiexia, sotto pena de schomuni gatione. El qualc Brazo non volse hobedire, et per questo el papa li mandò vii millia cavalli e livò el dito Brazo de campo, el quale fuo pasato con una lanza arestata; e se'l non fosse stato el popolo de l'Aquila che usirom fuora a la bataia non era rotto, anci erano ruti quilli del papa.

Nota che Brazo avea mandato Nicolò Pezenino con soa brigata a la guardia che 'l popolo non insise fuora de la citade, ma Nicolò Pezenino, vedendo li nemici quasi rutt e gli altri guadagnare, lasò la dita guardia desfornita e andoe con li suoi soldati a guadagnare; et gli Aquilani, vedendo la

<sup>7.</sup> Xiii. xi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

— 20. da] ripetuto due volte nel cod. — 18. xi, xx, uno, vii millia] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 19. la l'a fu aggiunto sopra la riga — 42. guardia] segue nel cod. e cancell.

10

25

### CRONACA A

è dicto de sopra, dalli fuora ussiti de Pe-

In lo dicto anno, adì 28 de luglio, el signore Carlo de' Malatesti, lo quale si era cum la gente de' Fiorentini, si fu rotto, lo quale si era a campo suso quello de Forlì cum x milia persone, del quale Forlí si n'era signore lo ducha de Milano. Et lo conte Alberigo signore de la Massa 1 et de Zagonara 2 si se partì del campo cum tresento cavagli, et si andava a la Massa et si intrò in Zagonara; et le brigate, ch'erano in Imola, de quelle del ducha de Millano si andono atorno Zagonara et si l'asediono in Zagonara et si mandono per de le brigate del ducha ch'erano a Parma, che gli era Agnolo da la Pergola et Christovalo de l'Anello et la fameglia del ducha, che funo da mille cinquecento cavagli, et tucti si andono atorno a Zagonara et si feno uno fosso intorno, sì che non se posseano partire et ancho non gli posseano stare, perché non gli era vettuaria per li cavagli; sì che lo dicto conte domandò patti et si s'acordò in questo modo che se non hac. 137 a'vea sochorso per infino adí 28 de luglio ello gli deva le soe castelle, zoè al ducha de Millano et el ducha de Millano si gli deva conducta de 400 cavagli et poi a guerra fruirgli e rendeva le soe castelle. Allora lo signore Carlo se partì da Forlì et si andò per dare socorso al dicto conte Alberigo, et si zunse proprio el dì del termine, et le brigate del ducha si s'erano facti forti in la strada fra Lugo e Bagnacavallo, perché el signore Charlo si era cum piú brigata; et quando fu tra hore 21 e le 22 si se azufono inseme et si durò apresso doe hore, et in efeto la gente de' Fiorentini si fu rotta et si fu preso el signore Carlo et el conte de Tagliachozo, Artizone da Charara et de molti condut-

### CRONACA B

guarda desfornita, usirom fuora' de la citade con tanto ardire e forza che recrovarono el campo del papa Martino e ropeno
quilli de Brazo, el quale Brazo tuo morto
dagli fuorausiti de Perosa.

Come el segnore Karolo di Malatie ti fuo roto e preso in Romagna.

1424. — El segnore Karolo di Malatiesti capetanio de la zente di Fiorentini fuo rotto adì xxviii del mese de luto da la zente d'arme del ducha de Millanc.

Nota che'l segnore Karolo era a campo nel contato de Forlì com x millia persone de cavallo e da piede; del quale Forlì n'era segnore el ducha de Millane. E partitose de campo el conte Alberico con ecc cavalli per andare a la Massa di Lombardi intrò nel castello de Zagonara, le brigade del ducha ch'erano in Ymola, ciò sentendo, andono a campo a Zagonara e mindono a Parma per le brigade del ducha, ziò erano queste:

Agnolo da la Pergola, Cristovalo da Lavello,

la famcia del ducha, ch'erano in tuto mille v cento cavalli, e andono in campo con gli altri a Zagonara. I quali feceno uno fosso intorno loro campo per casone che 'l dito conte non se posesse partire. E anche non posea stare nel castello, chè non avea strame per li cavali, unde el dito conte domandò pati et acordosse in questo modo, che s'el non avea secorso infino adì xxviii de luio, clo dovea dare al ducha de Millane le soe castelle e'l ducha li deva de condut u cccc cavalli e, fenito la guerra glie restituiva le suc castelle. E per questo, el segnore Karolo, partitose del contà de Forlì con sua brigada, andoe per secorere' el deto conte et zunse el di del termene; e le brigade del ducha erano molto fortificati ne la

c 197 a-sol. s

<sup>13.</sup> xxviii, x millia, ccc] scritto con inchiostro rosso nel cod. — 29. mille v cento, xxviii, cece, xxi, xxii, ii] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Massa Lombarda, comune del circondario di Lu-5 go provincia di Ravenna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zagonara, frazione del comune di Lugo, provincia di Ravenna.

#### CRONACA A

tieri: et si fu morto Ludovigo degli Obizi et Corsone da Monterodondo: et si se retrovò havere preso tre milia cinquecento cavagli et settecento fanti.

Anno Christi Mcccc25. Adi 21 de mazo, el marchexe Nicolò signore de Ferara si fé taiare la testa a la donna soa et a uno suo fiolo de lui proprio, lo quale havea nome Ugo et si era bastardo, et a uno che havea nome Aldrovandino de' Ramguni. Et la dicta marchexana si fu figliola del signore Malatesta da Zesena; et la casone che funo morti si fu che 'l dicto Ugo pechò carnalemente cum la dicta marchesana, et lo sopradicto Aldrovandino consentì a le predicte cose, segondo che se disse.

In lo dicto anno, adì 15 de setenbre, in lo palazo del comun de Bologna si se aprese el fuogo, zoè su in le stalle, et si arseno tucte et anche arse la mazore parte del coreduro, che venía sopra la piaza, et si arse doe boteghe, ch'erano apresso el palazo, de verso la contrada delle Scudelle.

Et in lo dicto anno se cominzò a fare lo dicto coreduro in volta, et fu adí 26 de novembre, ché imprima si era de legname; et si lo fé fare lo legato de Bologna.'

## CRONACA B

strada ch'è fra Lugo e Bagnacavallo e quando fuo tra hore xxi e xxii, comenzono la bataia e durò preso a il hore. A la fine el campo di Fiorentini fuo rotto e schonfito e fuo preso el segnore

Karolo di Malatiesti, el conte Taiachozo,

Artizone da Charara con multi altri, e fao morto Lodovigo degli Opezi e Horsone da Monteretondo; e retrovaronse a butino tre millia v cento cavalli e vii cento fanti.

Come el marchexe Nic[olò] da Este fece tagliare la [testa] a sua mogliere e a uno [suo] figliuolo.

1425. — El marchesc Nicolò segnore de Ferara fece taiare el capo a sua mogliere e a uno suo figliolo bastardo, nome l'go, adì xxi del mese de mazo. Ancora avé taiato la testa uno suo cortesane, nome Aldrevandino di Ranguni.

Nota che la dita marchesana fuo figliola del segnore Malatesta da Zexena. La caxone perché fono morti fuo che 'l dito Ugo pechò charnalmente con la dita marchexana sua madregna e 'l sopradito Aldrevandino consentiva a le predite cose, secondo che se disse.

1425. — In lo palazo del comune de Bologna s'aprexe el fuco, zoè in le stale, adì xv del mese de setembre, e tute le dite stalle arseno e la mazore parte del churduro che vegnia sopra la piaza, et arse doe boteghe, ch'erano apresso el palazo verso la via da le Schudelle.

Nel quale anno, adì xxvi de novembre se comenzò a hedificare lo dito palazo in volta, che in prima era de ligname, e fecelo fare meser Lodovico, legato in Bologna per lo pupa Martino quinto'.

15

10

2()

25

30

35

40

<sup>13.</sup> tre millia v cento, vii cento] scritto con inchiostro rosso n:l cod. — 13. tre] aggiunto sopra la riga nel cod. — 23. xxi| scritto con inchiostro rosso nel cod. — xv, doe, xxvi] scritto con inchiostro rosso nel cod.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parisina dei Malalesti moglie di Niccolò III d'Este.

# INDICI

## AVVERTENZE PER GLI INDICI

- Le indicazioni in carattere tondo rimandano al testo della Cronaca, quelle in carattere corsivo alle note, quelle comprese fra virgolette alla Prefazione.
- Il numero in carattere più grande indica la pagina, quello in carattere più piccolo tondo la riga del testo, quello in corsivo le note.
- Nell'INDICE ALFABETICO DEI NOMI E DELLE MATERIE, accanto a ciascun nome, ridotto alla forma italiana più comune nell'uso moderno, sono poste fra parentesi quadre le forme principali sotto le quali esso figura nel testo.
- Nell'INDICE CRONOLOGICO ciascuna data è secondo lo stile comune; e si indica prima l'anno, poi il mese e il giorno.
- Fra parentesi quadre sono poste le date errate con richiamo alla data vera, la quale a sua volta ha un richiamo alla data errata. Con asterisco (\*) si indica la data non risultante dal testo, ma dalle note.

## Principali abbreviazioni che s'incontrano negli indici

| an. aa. | anno, anni  | P∳.           | Papa                 |
|---------|-------------|---------------|----------------------|
| Ъ.      | battaglia   | pred.         | predetto             |
| Com.    | Comune      | ric.          | ricordato, ricordati |
| Imp.    | Imperatore  | $v_{\bullet}$ | vedi, vedasi         |
| ms.     | manoscritto | Visc.         | Visconti             |
| n.      | nota        | †             | muore                |

## INDICE ALFABETICO

[a cura di Antonietta Calore]

- ABAZALINO DA MONTE ALBANO, v. Bagolino da Mont'Al-
- ABELBACH (DI) ENRICO, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-32.
- Acciaioli Nicolò, Siniscalco d. Re di Napoli, viene a Bologna (an. 1360), 107, 28-29; 108, 25-109, 3.
- ACHUTO JOHANNE, v. Hawkwood Giovanni.
- ADDA, fiume sul quale Amedeo VI di Savoia fa costruire un ponte presso Vimercate (an. 1373), 288, 11-20.
- ADIMARI FILIPPO, podestà e capitano a Bologna (an. 1393), 447, 4-7.
- ADORNO ANTONIOTTO (DOGE DI GENOVA), è cacciato dal potere perchè amico di Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 421, 29-35, 14-17.
- ADRIA, Francesco d'Este vi passa fuggendo da Ferrara per paura di Aldobrandino (an. 1352), 18, 23-28.
- AGHUBIO, v. Gubbio.
- AGHUTO ZOHANNE, v. Hawkwood Giovanni.
- AGLIANO, v. Castel d'Aiano.
- AGNELLA (DELL') GIOVANNI, riesce a scampare alla strage d. Bolognesi sconfitti dai Malatesti (an. 1390), 402, 5-22.
- AGNELLO GIOVANNI, è creato Doge di Pisa, 194, 30-195, 8; 194, 41-195, 33; consegna la città a Carlo IV per volontà d. cittadini (an. 1368), 233, 35-42; 239, 13-29; è capitano d. gente di Bernabò Visconti (an. 1370), 255, 43-45.
- AGNOLO DA FIORENZA (FRA'), eletto nel 1392 confessore a San Domenico, 445, 36-446, 4.
- AIGREFEUILLE GUGLIELMO (CARD. DI LIMOGES), accompagna Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-31; fa una sosta a Bologna, 215, 23-24, 11-12.
- ALBANO (VESCOVI), v. Grimaud Anglico.
- Albareto, località d. territorio modenese assediata dai Bolognesi (an. 1354), 31, 2-17; 33, 35-34, 29.
- Albergati Nicolò (Vescovo di Bologna), sua elezione (an. 1417), 559, 7-11, 11-14, 35-36; sue grandi virtù, 11-30, 14-33, 36-560, 35; è mandato ambasciatore al pp. per chiedere che non si impadronisca di Bologna Al Borghetto, v. Borghetto. (an. 1420), 565, 14-19; 567, 2-10.

- ALBERGATI PIETRO NICOLA [Arbegadi], è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-20; è confinato e multato per la congiura d. 1389 a Bologna in favore di Giangaleazzo Visconti, 390, 19-391, 8, 43-394, 46; 397, 14-33; è richiamato dal confino (an. 1392), 436, 45-437, 6; mandatovi ancora, è richiamato in città (an. 1398), 463, 11.
- Alberghettino Giovanni, va a Bologna per le solenni accoglienze al nuovo legato, card. Anglico Grimaud, 220, 13-14, 25.
- Alberti, famiglia fiorentina di cui alcuni membri vengono esiliati in seguito al tumulto popolare d. 1394, 452, 22-30.
- Alberti Giacomo, è eletto Podestà di Bologna (an. 1362), 148, 29-149, 3, 40-41.
- ALBERTI STEFANO (CARD. CARCASSONENSIS) nipote di Innocenzo VI, va a Bologna (an. 1361), 215, 16-18,
- ALBERTO (FRATE), domenicano, è cacciato da Bologna con un altro frate per la sua condotta immorale,
- ALBERTO I (DUCA DI BAVIERA), manda a Bologna ambasciatori per richiamare i Bolognesi all'osservanza d. patti precedentemente promessi (an. 1390), 417, 40-418, 9; è al soldo di Bologna e di Firenze, 422, 12-14; va a Bologna, poi a Roma (an. 1402), 477,
- ALBERTO (D') BALDO, v. Baldo d'Alberto.
- ALBERTO (D') CAMBIO, v. Cambio d'Alberto.
- ALBERTO (D') MICHELE, v. Michele d'Alberto.
- ALBERTO DA SAN PIERO (DON), eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 10.
- ALBERTUZZI (DEGLI) ANDREA, è nominato d. Consiglio d. Dodici a Bologna (an. 1412), 542, 25-39; è bandito da Bologna (an. 1416), 557, 31-558, 5; fa ribellare Cento, 6-12.
- ALBIROLI ANDREA, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.
- ALBORNOZ EGIDIO (CARD.) [Gilio de Spagna], riceve

aiuti da Giovanni Visconti per assediare Viterbo tenuta du Prefetti (an. 1353). 21, 30-22, 5; 23, 37 21, 33; va a Milano, poi a Firenze, 23, 20-26; 26, 14-21; 27, 29-31; impedisce ai Malatesta di prendere Fermo, 23, 30-33; vince Prefetto da Vico e occupa Viterbo e il Patrimonio, 28, 11-17; occupa la Marca d'Ancona, 18-21; vince Galeotto Malatesta che gli si oppone e lo fa prigioniero, 21-31; fa pace coi Malatesta e crea confaloniere Galeotto, 29, 2-11; fa ancora guerra coi Malatesta (an. 1355). 51, 16-21; e li vince, 52, 8-13; si fa restituire molte città d. Chiesa, 14-18, 29-32; 53, 26-31; 58, 12-22; 59, 32-36; le truppe d. Card. Albornoz assaltano Forli e Cesena, 5-7, 41-42; prende Faenza (an. 1356), 71, 27-72, 6, 44-73, 19; ottiene la sottomissione d. Malatesta da Rimini, 74, 12-19, 35-39; va a Faenza, 77, 30-78, 4; 79, 33-34; va a Imola, 78, 16-18; 80, 26-27; va a Massa Alidosi, 78, 21-24; 80, 28-29; va a Firenze e a Pisa, 78, 29-31; 80, 32-33; assedia Forli (an. 1358), 82, 4-7, 38-39; va in Toscana, 86, 17-21, 39-40; va a Castel San Piero, solennemente accolto dall'Oleggio, 22-32, 41-87, 26; entra in Forli, 89, 13-22; 90, 31-35; le sue forze entrano in Bologna (an. 1360), 95, 35-37; 96, 12-15; dà Fermo in cambio di Bologna all'Oleggio, 15-26, 36-39; entra solennemente in Bologna, 98, 12-19; 100, 39; 101, 40; 117, 40-42; 118, 4-7; crea parecchi cavalieri, 98, 19-99, 7; 101, 40-43; 118, 40-119, 35, 10-26; dà disposizioni circa le fortificazioni, 40-44; 120, 6-17; le sue milizie entrano in Casalecchio, 29-31, 35-37; tiene parlamento e annuncia che andrà a chiedere aiuti al Re d'Ungheria, 127, 10-25, 40-128, 33; parte per l'Ungheria (an. 1361), 123, 15-20; 124, 37-39; 127, 26-128, 2, 34-35; ma si ferma ad Ancona, 136, 2-8, 34-36; 139, 13-16, 32-33; vanno a lui ambasciatori d. pp. e di Bernabò Visconti, 141, 33-37; 142, 11-21; fa una tregua con Bernabò, 34-38, 30-143, 10; viene ad accordi con i Da Polenta, 149, 4-8; 150, 42-44; fa devastare le fortezze di Giovanni Manfredi (an. 1363), 161, 7-10; 162, 35-36; crea frate Daniele Del Carretto Vicario d. Chiesa a Bologna (an. 1364), 175, 14-19, 39-41, 17-176, 7; 175, 35-176, 25; gli rimane la legazione d. Marche, d. Ducato, d. Patrimonio, perchè quella di Romagna è data all'Arciv. di Ravenna, 195, 22-196, 5; 195, 41-196, 28; fa costruire a Bologna un pensionato per gli studenti spagnoli (an. 1365), 198, 10-16, 41-199, 33; fa costruire un palazzo vicino a quello d. Biava, 46-200, 32; ottiene la legazione d. Puglia, 203, 11-20; 204, 31-34; vorrebbe offrire la carica di Podestà d'Ancona a Rodolfo Ramponi, ma il card. Androino della Rocca glielo impedisce, 203, 21-204, 3; assedia Assisi per toglierla ai Perugini (an. 1367), 212, 24-28; la prende, 213, 7-9; toglie ai Perugini anche Gualdo Tadino e Nocera Umbra, 10-12; † ad Assisi, 216, 28-30; è molto rimpianto dai Bolognesi, 30-38.

Albornoz Gomez [Blasco, Comes], è fatto cavaliere per la battaglia di S. Rufillo (an. 1361), 124, 7-19; 125, 36; 127, 43; 134, 5-6, 36-37; è ferito nella battaglia, 125, 8-14; 127, 43-45; 133, 15-18; 134, 28;

rimane a Bologna come rettore d. città, 129, 10-14, 40-42; fa rinforzare la bastia di Colloredo, 26; 130, 7, 31-35; parte per raggiungere l'Albornoz portando con sè i prigionieri fatti a S. Rufillo, 136, 2-8, 34-36; 139, 13-16, 32-33; torna a Bologna, 140, 19-20, 31; la sua gente vince quella di Bernabò Visconti ad Armarolo (an. 1362), 146, 6-14; 148, 40-43; vince ancora a Granarolo, 151, 6; 152, 4-7; 41-153, 27; fa fare una bastia a Corticella (an. 1363), 8-17, 36-37; prende Imola agli Alidosi, 154, 22-155, 7; 39-156, 42; 158, 24-159, 18; 160, 34-42; tornando dal Card. Albornoz a Bologna conduce con sè frate Daniele Del Carretto che lascia come Vicario d. Chiesa a Bologna (an. 1364), 175, 14-19, 39-41; 17-176, 7; 175, 35-38; 176, 24-25; parte da Bologna con grande onore, 175, 20-176, 13; 175, 42; domanda di esser fatto cittadino di Bologna, 176, 23-177, 10; 176, 33; 177, 30; dà a frate Daniele le chiavi d. città, 16-23, 33-36; è capitano d. gente d. Chiesa in Puglia (An. 1367), 217, 29-35; va a Bologna come rettore d. città, 221, 31-32; accompagna il card. legato a Venezia, 33-34; 224, 5-8, 39-40; va incontro all'imp. Carlo IV, 225, 33-34; 232, 2-6; è sostituito da Nicolò II d'Este nel comando d. forze d. lega, 227, 35-40; 234, 20-32; si chiude nella rocca di Perugia, ma poi si arrende ai Perugini ribelli (an. 1375), 300, 30-39; 301, 5-26; si chiude nella rocca d'Ascoli per sfuggire ai cittadini ribelli (an. 1376), 306, 13-20; 308, 25-309, 24.

ALCAMINO (DE) TIBALDO, notaio veronese costretto da Frignano d. Scala ad aiutarlo a impadronirsi di Verona durante l'assenza di Cangrande (an. 1354), 30, 25-31, 8.

ALENÇON (D') FILIPPO (CARD. PATRIARCA D'AQUILEIA), eletto Card. nel 1378 e † a Roma nel 1397, 400, 8-11; passa da Bologna diretto a Roma (an. 1390), 19-25. ALESSANDRIA D'EGITTO, è saccheggiata dal re di Cipro Pietro I di Lusignano (an. 1365), 202, 13-25; 203, 33-38.

ALESSANDRO V PP. (PIETRO DA CANDIA), mentre è ancora cardinale di Milano va a Bologna (an. 1408), 525, 41-526, 4; va col card. Cossa al concilio di Pisa, 525, 9-13; 526, 33-37; è eletto pp. (an. 1409) nel concilio di Pisa, 527, 28-34, 37-38; 532, 3-15; è accolto solennemente a Bologna (an. 1410), 26-35, 29-533, 9; 532, 36-533, 36; vi celebra la prima Messa papale, 534, 26-28; sua †, 533, 31-33; 534, 33-535, 3; 536, 39-40; si suppone che lo abbia fatto avvelenare il card. Cossa, 534, 2-3; 535, 4-7; 536, 40-41. ALIANO (D') BERTARELLO [Bertarelo d'Anglià], v. Ber-

tarello d'Aiano.

Alidosi, sono assediati in S. Patrizio di Conselice dai

Bolognesi (an. 1351), 5, 26-30; 8, 27-28.

ALIDOSI AZZO (SIGNORE D'IMOLA), è fatto cavaliere alla battaglia di S. Rufillo (an. 1361), 124, 7-19; 125, 36; 127, 43; 134, 5-12, 36-41; è restituito al suo dominio di Imola dall'Albornoz, 138, 24-27; combatte col fratello Beltrando e perciò Gomez gli toglie Imola (an. 1363), 154, 22-155, 7; 37-156, 42; Rinaldo Bulgarelli tenta invano di strappare a lui

e al fratello Beltrando la signoria d. città (an. 1365), 196, 6-18; 19-197, 20; 196, 34-197, 41; 32-198, 32; è imprigionato per ribellione alla Chiesa, ma poi restituito nella Signoria di Imola (an. 1366), 207, 17-208, 11; 207, 36-208, 31.

ALIDOSI BELTRANDO (SIGNORE D'IMOLA), restituito al suo dominio di Imola dall'Albornoz (an. 1361), 138, 24-27; combatte col fratello Azzo e perciò Gomez gli toglie Imola (an. 1363), 154, 22-155, 7; 37-156, 42; Rinaldo Bulgarelli tenta invano di strappare a lui e al fratello Azzo la Signoria d. città (an. 1365), 196, 6-18, 19-197, 20; 196, 34-197, 41; 32-198, 23; fa tregua con l'Hawkwood (an. 1376), 319, 41-320, 14; è in lega col fratello Lito vescovo d'Imola, 324, 15-18; un figlio di lui è fatto cavaliere da Luigi I d'Angiò (an. 1382), 371, 9-16, 32-33; sua † (an. 1391), 435, 43-45.

ALIDOSI BELTRANDO, nipote di Lodovico, è con lui preso e condotto prigioniero a Milano (an. 1424), 573, 7-12, 10-16.

ALIDOSI GIOVANNI con altri nobili bolognesi strappa il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-33.

ALIDOSI LITO (VESCOVO DI IMOLA), è in lega col fratello Beltrando (an. 1376), 324, 15-18; va prima a Ferrara poi a Bologna a regger la città col Vesc. di Venezia, secondo i patti fatti col pp. (aa. 1377-78), 346, 5-13; 347, 19-36.

ALIDOSI LUDOVICO (SIGNORE D'IMOLA), soccorre i Bolognesi giunti in processione fin presso la città (an. 1399), 466, 7-9; 468, 33-34; deve cedere Imola al card. Cossa (an. 1403), 497, 27-29; manda un'ambasciatore a Bologna a chiedere che i Bolognesi si sottomettano al pp. (an. 1420), 563, 32-564, 7; 565, 16-32; è preso a tradimento da un sicario di Filippo M. Visconti e condotto prigioniero a Milano (an. 1424), 572, 32-573, 14; 572, 32-573, 18; si fa frate, ma † poco dopo, 14-17.

ALIDOSI LUIGI (SIGNORE D'IMOLA), figlio di Beltrando, è fatto cavaliere da Luigi I d'Angiò (an. 1382), 371, 9-11, 32; diventa Signore di Imola dopo la † d. padre, 473, 30.

ALIDOSI ROBERTO (SIGNORE D'IMOLA), difende Imola per la Chiesa contro le forze di Giovanni Visconti, (an. 1351), 8, 5-16; va a Bologna e a Milano e poi ad Avignone, 9, 12-16; 12, 30-32; manda aiuti all'Oleggio perchè usurpi la Signoria di Bologna (an. 1355), 55, 21-22; 56, 34; partecipa alla guerra tra i Visconti e l'Oleggio (an. 1355), 61, 28-62, 5, 30-32; assedia Forlì con la gente d. Chiesa (an. 1356), 68, 22-26; 69, 40-41; va a Bologna con alcune milizie, 75, 9-12, 38-39.

ALIDOSI TODESCHINO (SIGNORE D'IMOLA), fratello di Azzo e Beltrame, respinge il tentativo di Rinaldo Bulgarelli di strappar loro la signoria di Imola (an. 1365), 196, 6-18; 19-197, 20; 196, 34-197, 41; 32-198, 32.

ALIDOSO DA MONTEMERLO, è ucciso a Rubiera con Ottobon Terzi (an. 1409), 431, 34-37.

ALPE DEGLI UBALDINI, località montagnosa d. Appennino faentino-imolese di Faenza, presa dai Fiorentini (an. 1373), 288, 37-40.

Altedo, località d. Bolognese raggiunta dalla piena di Po (an. 1365), 200, 33-201, 9-11, 35, vi si accampa Alberigo da Barbiano (an. 1402), 476, 10-14, vi fanno una scorreria i Malatesta (an. 1413), 546, 15-25, 28-31.

Altedo (d') Nicolò, è impregionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 2, 335, 41-42.

ALTOPASCIO, i Pisani lo strappano ai Fiorentini (an. 1363). 161, 11-16; 162, 37-39.

ALVISE DA PRATO, ottiene dal pp. Giovanni XXIII San Giovanni in Persiceto (an. 1412), 541, 18-21, 41; 543, 2-5; vi † (an. 1414), 548, 27-29.

AMABUOI PIETRO, è condannato per aver partecipato alla congiura d. Pepoli contro Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 9, 11-10, 18.

AMERICO, v. Chatty Almerigo.

Ammannati Lippo, preso e impiccato come partecipe d. congiura che voleva dare Firenze e Pistoia all'Oleggio (an. 1351), 12, 15-20.

Anagni [Angna], vi si riuniscono i Cardinali stranieri ostili al pp. Urbano VI, 354, 27-36.

Ancona, la città e tutta la Marca è ritolta dal card. Albornoz ai Malatesta (an. 1353), 28, 18-29, 11; vi passa la Gran Compagnia (an. 1355), 49, 8-11; si ribella al Malatesta e si ordina a Comune, 58, 12-22; 59, 32-36; ci va il card. Albornoz (an. 1361), 136, 2-8, 34-36; 139, 13-16, 32-33; ci vanno gli ambasciatori di Bernabò Visconti, 141, 33-37; 142, 11-21; gli Anconetani mandano galee ad accompagnare con molto onore Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-22; si mette sotto la protezione di Ladislao di Napoli (an. 1407), 425, 32-33.

Andalò da San Martino (Fra'), eletto confessore alla cattedrale nel 1392, 445, 36-40.

Andighieri o Aldighieri Guglielmo, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 156, 7-28; 158, 30.

Andrea (Fra') da Faenza, va a Bologna e toglie l'interdetto alla città, 75, 40-41; sua † (an. 1396), 460, 24-32.

Andrea (Maestro), è mandato ambasciatore d. Bolognesi al pp. (an. 1377), 332, 2-21.

Andrea da Parma, capo d. milizie mandate da Francesco Novello Signore di Padova in aiuto ai Bo lognesi (an. 1402), 478, 29-35.

Andrea dalla Ragazza, è mandato ambasciatore d. Bolognesi a Niccolò II March. di Ferrara (an. 1377), 338, 40-339, 10.

ANDREA DE BAZO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 21, 38; 556, 37.

Andrea d'Egitto, capo di una schiera di Zingari che si fermano a Bologna rubando (an. 1422), 568, 20-570, 6.

Androino di Cluny (Card. di San Marcello) [Androynus de Rocha], è nominato legato di Bologna, Lombardia e Marca Trevisana (an. 1364), 176, 8-14, 28-28; 211, 8-9; è revocato nel 1366, 8-15; entra solennemente in Bologna, 177, 8-17; 179, 37-180,

39; 184. 10-185, 18; 184, 38-185, 43; conferma Vicario di Bologna Daniele Del Carretto, 181, 22-182, 11, 37-44; è trattato ongrevolmente dai Visconti a Milano, 183, 18-22; 184, 28-30; va a Forll a colloquio col card. Albornoz, 191, 37-40, 28-192, 6; è riconfermato dal pp. Vicario di Bologna, 202, 26-203, 4, 30-32; gli è data la legazione temporale di Romagna, 5-10, 42-44; impedisce al card. Albornoz di dare la carica di Podestà di Bologna a Rodolfo Ramponi, 21-204, 3; annunzia una nuova lega contro i Visconti, 205, 8-14, 33-36; manda Munso Sabbadini Podestà a Imola, 207, 17-18, 36; va a visitare la Romagna, 208, 12-14, 32-33; ritorna solennemente, 15-19, 34-36; va a Roma dove † (an. 1368), 220, 9-12; 222, 27-28; 225, 38-226, 42.

ANELLO (DE L') CRISTOFORO [Christovalo da Lavello], come capitano d. gente d. Visconti vince Carlo I Malatesta presso Lugo (an. 1424), 575, 18-19, 26.

ANGELELLI MINOTTO [Minotto de fu Piero d'Angelello], va ambasciatore al pp. Clemente VI (an. 1351), 3, 9-13; 4, 28-33; va ambasciatore a Firenze, Siena, ecc. (an. 1361), 128, 10-14, 38-39; va ambasciatore d. Bolognesi a Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 29-34.

Anghoselli Bernardo, v. Anguissola Bernardo.

ANGIÒ (D') ANDREA [Andrea d'Ungheria], ucciso dalla moglie Giovanna I d'Angiò è vendicato dal fratello Luigi (an. 1353), 19, 14-24.

ANGIÒ (D') GIOVANNA I, la sua gente sconfigge in Puglia Ambrogio Visconti (an. 1367), 217, 29-43; è alleata a Carlo IV di Boemia contro i Visconti (an. 1368), 220, 14-221, 6; 222, 23-26; 225, 17-18, 23-27; 230, 22-231, 12; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; partecipa alla tregua stretta con i Visconti da tutti i loro nemici (an. 1374), 294, 8-25; sostiene l'antipp. Clemente VII (an. 1379), ma poi finge di accordarsi con Urbano VI, 359, 26-39.

Angiò (d') Ladislao (Re di Napoli) [Lanzilago], fa pace col pp. Innocenzo VII (an. 1405), 517, 5-7; 518, 39-41; sposa la vedova di Raimondo Orsini principe di Taranto (an. 1407), 523, 4-8; prende alcune terre d. Marche e si mettono sotto la sua protezione Ancona e Perugia, 524, 29-35; prende Ostia e poi Roma (an. 1408), 525, 26-37; Bologna e Firenze si alleano contro di lui, 526, 19-22; si accampa nel territorio di Siena (an. 1409), 530, 13-16; contro di lui il Card. Cossa manda a Firenze Galeotto Malatesta, 17-21; assedia Arezzo, 41-46; si accorda col Signore di Cortona, 46-531, 2; Paolo Orsini gli riprende Roma in nome d. Chiesa (an. 1410), 532, 21-24; prende Roma al pp. Giovanni XXIII (an. 1413), 545, 2-9, 16-21.

Angiò (d') Luigi I (Re di Napoli), passa da Bologna diretto in Puglia (an. 1382), 370, 16-25; ottiene Taranto, 371, 13-18; va a Bologna, 370, 30-371, 21; 370, 37-371, 38; passa da Pescarolo, Galliera e Renazzo, 370, 38-371, 32, 3-8; il Card. di Coucy va in suo aiuto, 373, 14-18.

accolto a Bologna (an. 1410), 534, 14-16; 536, 4-8; parte per Firenze, 18-21; torna a Bologna accolto dal pp. Giovanni XXII (an. 1411), 537, 7-10; ottiene da lui la rosa, 15-18.

Angiò (D') Luigi il Grande (Re d'Ungheria) [Lodovico de Ungaria], per vendicare la † d. fratello Andrea uccide il Duca di Durazzo e fa prigionieri i suoi fratelli Roberto e Filippo e due principi di Taranto (an. 1353), 19, 14-24; poi li rilascia per intromissione di Clemente VI pp., 24; 21, 4; partecipa al congresso d. principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia, 6-31; fa guerra con Venezia per Zara che gli vien tolta, 26, 22-27, 3; poi la riacquista dopo aver assediato Treviso, 3-8; va in Germania a una riunione di principi tedeschi indetta da Carlo IV imper. (an. 1355), 55, 2-4; assedia Treviso, Zara e altre città d. Dalmazia (an. 1356), 68, 2-10; 73, 9-12, 31-32; fa patti con i Veneziani, conservando la Dalmazia (an. 1358), 10-23; 80, 20-24; 81, 28-29, 11-15; 82, 28-29; va egli stesso a Zara, 5-6; manda aiuti di truppe a Francesco da Carrara contro i Veneziani (an. 1372), 280, 45-281, 6; 287, 21-288, 3; danneggia il territorio di Treviso per ostilità ai Veneziani (an. 1378), 353, 18-40.

ANGLIA (D') BERTARELO, v. Bertarello d'Aiano.

Anglicus (Card.), v. Grimaud Anglico.

ANGNA, v. Anagni.

Angossi Bernardo, v. Anguissola Bernardo.

ANGUILLARA (CONTE DELL') [Inghuillara], capo di milizie fiorentine che vanno in aiuto d. Bolognesi (an. 1390), 423, 38-41.

Anguissola Bernardo [Angoselli e Angossi Bernardus], podestà di Bologna (an. 1351), 5, 23-25; 8, 27-28; è riconfermato in carica per altri sei mesi, 11, 13-17; 12, 28-29; 14, 24-25; ancora nel 1352, 15, 9-11; 16, 34-35.

ANICHINO DE MONGARDO, difende per Bernabò Visconti Solara (an. 1362), 144, 14-22; 145, 34-35; è fatto prigioniero nella battaglia di Solara, ma subito liberato (an. 1363), 156, 27-28; 158, 36-37; costituisce una compagnia che si mette al servizio di Bernabò Visconti e va in Toscana (an. 1364), 183, 27-184, 6, 33-35; aiuta i Pisani contro i Fiorentini, 190, 37-40, 29-191, 8; la sua compagnia si azzuffa con quella d. Inglesi e la vince, 201, 28-202, 5, 41-203, 29; combatte per i Visconti a Montichiari (an. 1373), 286, 14-43.

Antonio da Camerino, è fatto giustiziare da Giovanni I Bentivogli per intesa con i nemici di questo (an. 1402), 476, 2-9.

Antonio da Fermo, è nominato Podestà di Bologna per la Chiesa (an. 1360), 101, 30-32, 23-102, 5.

Antonio della Fontana, bolognese, mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 40-544, 7.

ANTONIO DI VINCENZO [Mestro Antonio de Vicenzo], è mandato dai Bolognesi ambasciatore a Firenze (an. 1390), 423, 2-6; torna dall'ambascieria, 32-37.

Antonio di Città di Castello, vice Podestà di Bologna nel 1363, 169, 24-26; 170, 14, 39; 171, 31.

Angiò (D') Luigi II (Re di Napoli), è solememente Anzola [Unzola] è devastata dalle truppe d. lega contro

- il Visconti (an. 1354), 39, 8-16; 42, 28-30; vi passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 19; vi si accampa la gente di Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 415, 18-25.
- Aposa [Avesa] fiume che corre vicino a Bologna, presso il quale la Vergine fa un miracolo (an. 1355), 62, 6-19; fa girare un mulino, 131, 2-7, 35-37.
- APPIANO (D') GHIRARDO [da Piano], figlio di Giacomo, cede la signoria di Pisa a Giangaleazzo Visconti (an. 1399), 464, 16-23.
- APPIANO (D') GIACOMO [da Piano] Conservatore di Pisa, fa uccidere Pietro Gambacorti e si impadronisce d. città (an. 1392), 439, 28-47; il figlio Ghirardo la cede in signoria a Giangaleazzo Visconti (an. 1399), 464, 16-23.
- Aguila, è assediata da Braccio da Montone, ma liberata dalla gente d. pp. Martino V che la sottomette alla Chiesa (an. 1424), 574, 14-575, 3; 574, 15-575, 6.
- AQUILEIA (PATRIARCHI), v. Marquardo de Randeck; Alencon (d') Filippo.
- Aragona (d') Giacomo, figlio d. Re di Maiorca, perde il regno conservando soltanto il titolo (an. 1366), va in pellegrinaggio a S. Antonio di Padova, 206, 37-38, 2-207, 6; 206, 31-207, 30, 7-10; si ferma a Bologna per le nozze d. figlia di un suo dipendente, 206, 39-40; 207, 11-14.
- ARAGONA (D') PIETRO IV, fa lega coi Veneziani contro i Genovesi nella guerra per la questione di Pera (an. 1351), 4, 2-6, 20; è sconfitto coi Veneziani dai Genovesi a Pera (an. 1352), 14, 2-21; 15, 27-16, 12; alleato d. Veneziani vince i Genovesi alla Loiera (an. 1353), 23, 6-19; 24, 27-25, 24; 26, 30-27, 28.
- ARALDINO (D') PIERO, ufficiale agli estimi a Bologna (an. 1390), 399, 31-400, 2.
- ARBEGADI PIETRO NICOLA, v. Albergati Pietro Nicola.
- ARCIPRETI (DEGLI) GIACOMO, va col Card. Cossa contro i Raspanti di Perugia (an. 1407), 521, 40-522, 6; con gli altri espulsi da Perugia prende il castello di Rocca Contrada al nipote d. pp., 41-523, 3.
- Arcoveggio, località presso Bologna dove si accampa Alberico da Barbiano (an. 1402), 477, 5-8.
- ARDIZZONE DA CARRARA, è vinto coi Fiorentini e fatto prigioniero in Romagna dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 3-576, 5; 575, 8-576, 13.
- ARDIZZONE DA NOVARA, Capitano dell'Oleggio a Castelfranco, consegna per tradimento questa località a Bernabò Visconti (an. 1360), 98, 18; 99, 3, 23-27; è fatto prigioniero a Solara e giustiziato a Bologna (an. 1363), 157, 17-158, 6; 159, 31-38.
- Arezzo, presso questa città i Perugini alleati d. Fiorentini sono vinti dal Conte di Romagna (an. 1351), 7, 28-31; 10, 30-31; è invano assediata dalla gente di Giovanni Visconti (an. 1352), 17, 27-18, 16; ancora assediata dallo stesso (an. 1354), 45, 5-8; è devastata dai Pisani (an. 1364), 191, 26-27, 36; gli Aretini e la gente d. Chiesa sconfiggono la Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1369), 246, 43-247, 37; 249, 7-43; l'Hawkwood ne devasta il contado finchè è pagato perchè se ne vada (an. 1375), 296, 9-13; 297, 28-29; alcuni castelli d. contado

- sono venduti da Giovanni Gambacorti ai Fiorentini (an. 1406), 519, 35-46; è assediato da Ladislao di Napoli (an. 1409), 530, 41-46, vi sono mandati a confino alcuni Bolognesi (an. 1413), 546, 2-13.
- AREZZO (D') NICOLÒ, v. Nicolò d'Arezzo.
- Argelata (da), famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 37.
- ARGELATO, è devastata dall'esercito d. Visconti (an. 1354), 38, 7-39, 7; 42, 24-27, ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 55, 25; 57, 7; vi passa l'esercito di Bernabò Visconti diretto contro l'Oleggio (an. 1360), 98, 5-6, 28.
- ARGENTA, località del Ferrarese che Francesco d'Este tenta invano di prendere al cugino Aldobrandino con l'aiuto d. Malatesta (an. 1353), 24, 12-19; vi passa il Card. Albornoz (an. 1361), 128, 2-5, 35-37.
- Argile [Arzele], è devastata dall'esercito d. Visconti (an. 1354), 38, 7-39, 7; 42, 24-27; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 55, 25; 57, 7; vi passa l'esercito di Bernabò Visconti diretto contro l'Oleggio (an. 1360), 98, 5-6, 28; i Bolognesi vi costruiscono un castello (an. 1380), 363, 24-29; 366, 45-46; 369, 15-16; tenta di ribellarsi a Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 476, 2-6.
- ARGILE (DA), BASSOTTO, v. Bassotto da Argile.
- ARIOSTI ALDOBRANDINO, bolognese, podestà di Faenza, esegue la decapitazione di Astorre Manfredi per ordine d. Card. Cossa (an. 1405), 515, 32-33.
- ARIOSTI BONIFACIO, cognato di Obizzo II d'Este, 14, 9-11, 32; 15, 33; 16, 7-9.
- [ARIOSTI LIPPA], moglie di Obizzo II d'Este, 14, 7-13, 32-15, 34; 16, 7-8.
- ARIOSTI OSELETTO [Hoxeleto], partecipa alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-43.
- ARIOSTI RINALDO, figlio di Bonifazio, è creato cavaliere da Aldobrandino d'Este (an. 1361), 140, 42-141, 27, 17-23.
- ARISTOTELI (DEGLI) ARISTOTELE, parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-37.
- ARISTOTELI (DEGLI) GIOVANNI, è mandato ambasciatore d. Bolognesi a Carlo VI Re di Francia (an. 1389), 398, 41; 399, 3; resta in Francia quando gli altri tornano a Bologna (an. 1390), 411, 43-47; tornando in patria † a Genova, 419, 22-27.
- ARISTOTELI (DEGLI) PIERO, è mandato ambasciatore al pp. Martino V per chiedere che non s'impadronisca di Bologna (an. 1420), 505, 14-19; 567, 2-10.
- Armagnac (d') Giovanni III, † in battaglia contro i Visconti (an. 1391), 431, 22-30, 6-9.
- ARMANI (DEGLI) BARTOLOMEO, podestà di Bologna alla fine d. 1376, 331, 7-9.
- ARMAROLO, località dove la gente di Gomez Albornoz vince quella di Bernabò Visconti (an. 1362), 146, 6-14; 148, 40-43.
- ARMI (DALLE) GIOVANNI, torna a Bologna dall'ambascieria a Roma (an. 1413), 544, 28-36.
- ARMI (DALLE) NANNE [Nane da le Arme], provvede al mantenimento dei Romiti da Marano a Bologna (an. 1370), 257, 28-37.

ARMI (DA) ZAPPO, v. Zappo da Armiso.

ARMISO (DA) ZAPPO, e. Zappo da Armiso.

ARIUSI ANDREA (FRA), eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 446, 8.

ARZELE, v. Argile.

Asburgo (D') Alberto (Duca d'Austria), aiuta Francesco da Carrara contro i Veneziani, 287, 42-288, 3, 3-4; cede Treviso a Francesco da Carrara (an. 1384), 373, 6-10.

ASBURGO (D') LEOPOLDO (DUCA D'AUSTRIA), aiuta Francesco da Carrara contro i Veneziani (an. 1373), 287, 42-288, 3, 3-4; invade e devasta il territorio di Treviso (an. 1376), 320, 15-23.

Asburgo (d') Rodolfo, l'Ingegnoso (Duca d'Austria) [Dux de Sterich], manda truppe al Card. Albornoz (an. 1360), 122, 12-16, 36-38; va a Trento, poi a Venezia (an. 1361), 138, 19-23; 139, 27-28; † a Milano ospite d. Visconti (an. 1365), 201, 9-19; 202, 32-36.

Ascoli [Esculo], si ribella al Malatesta e si ordina a Comune (an. 1355), 58, 12-22; 59, 32-36; si ribella contro il card. Albornoz (an. 1363), 163, 13-16; 164, 38-39; è ripresa per la Chiesa dall'Oleggio, 165, 13-20; 166, 38-167, 30; si ribella a Gomez Albornoz (an. 1376), 306, 13-20; 308, 25-309, 24.

Ascona (DA) Antonio, podestà di Bologna nel 1357, 73, 13-16, 34-35; è riconfermato per il 1358, 81, 7-10, 34-35; è riconfermato per il 1359, 88, 10-13, 33-34; è riconfermato anche per il 1360, 97, 22-25; 98, 24-25.

ASPETTATO GAZZOLINO, è decapitato per la ribellione contro l'Oleggio (an. 1354), 36, 21-23.

Assisi [Sixe, Sisi] è assediata dal card. Albornoz che vuole toglierla ai Perugini (an. 1367), 212, 24-28; si arrende, 213, 7-9; vi muore il card. Albornoz, 216, 28-30; è sempre tenuta dalla Chiesa (an. 1369), 244, 29-32; 245, 12-19; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 306, 2-3, 31.

Assisi (Signori), v. Braccio da Montone.

Asti, dopo la † di Giovanni di Monferrato scoppia una guerra per il possesso di questa città fra i figli d. morto, Savoia, il pp. e i Visconti, 269, 43-270, 38, 13-31; 277, 23-40.

ASTORICH, v. Austria.

Austria [Astorich], vi si tiene un congresso di principi tedeschi, a Vienna, presieduto da Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 6-31.

AUSTRIA (D') ALBERTO, v. Asburgo (d') Alberto.

Austria (di) Alberto III la Treccia, lascia andare la sua gente al soldo di Francesco da Carrara signore di Padova (an. 1368), 229, 26-27; 236, 10-12.

Austria (Duca d') [Dux de Sterich], v. Asburgo (d') Rodolfo. Aversa [Universa] (Vescovo di), v. Ricasoli Angelo. Avesa, v. Aposa.

AVIGNONE, vi è accolto solennemente l'Imper. Carlo IV che va a colloquio col pp. Urbano V, 198, 17-199, 16, 34-45; Urbano V lascia questa città per tornare a Roma (an. 1367), 211, 2-8; ci va Amedeo VI di Savoia (an. 1374), 292, 4-6; vi si rifugia l'antipp. Clemente VII (an. 1379), 359, 37-39.

AVIGNONE (VESCOVI), v. Grimaud Anglico.

Axelbach (DI) Arnoldo, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-31.

AYMERIO DE POMERIO, v. Pomerio (de) Aymerio.

Azzoguidi (DEGLI) Macagnano, muore in prigione a Bologna per la sommossa contro i Raspanti (an. 1377), 332, 22-32; 335, 40-42.

Azzoguidi (degli) Taddeo, va ambasciatore d. Bolognesi al pp. Urbano V (an. 1362), 147, 19-24; 148, 38-39; va dal pp. a Roma col Card. Anglico Grimaud (an. 1369), 245, 20-34; 247, 15; con altrinobili bolognesi depone e caccia il card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 307, 32; 4-7; 309, 18 sgg.; scoppia contro di lui un tumulto ed è imprigionato e poi confinato a Imola, 311, 29-38; 312, 23-313, 4; vorrebbe che tornassero alla Signoria di Bologna i Pepoli, 317, 29-40; 329, 10-330, 21; va a Pianoro e si accorda con Guglielmino da Loiano per tornare dal confino in città, 31-331, 6; rende il castello di Pianoro ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 44-46; 340, 27-42.

BACELLIERI BERTO, zio di quegli che cedette Cavalli al Signore di Bologna (an. 1351), 5, 7-11, 36-37.

BACELLIERI FRANCESCO [Bazalieri (de') Francesco], parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-39.

Bacellieri Lamberto [Bazzalliero Lamberto], è ferito nel tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

BACELLIERI RAMBERTO, gonfaloniere bolognese, scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 373, 34-374, 31.

Baciacomari Bassotto, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-15, 36-38; 37, 32-38, 28; 42, 14-43, 2.

Baciacomari Berto, è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-40.

BACIACOMARI PIERO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

BADALO, castello che si ribella alla Chiesa e si dà a Paganino da Panico (an. 1362), 144, 11-17, 30-32; è restituito ai Bolognesi, 148, 4-6; 149, 31-32.

Badia, vi si incontrano l'imper. Carlo IV di Boemia e il legato pontificio con i signori d. lega contro il Visconti (an. 1368), 226, 30-32.

BADOER BONAVENTURA (CARD.), eletto dal pp. Urbano VI nel 1378, 357, 2-3; va a Bologna ad assediare una compagnia per la Chiesa, 4-8.

BAGNACAVALLO, è tenuta da Giovanni Manfredi, contro la Chiesa (an. 1361), 129, 15-23, 43-130, 29; il card. Albornoz manda a devastarla (an. 1363), 161, 7-10; 162, 35-36; è semidistrutta da un incendio, 174, 10-13, 41-42; vi entrano le milizie d. card. Anglico (an. 1368), 234, 35-39; 239, 38-240, 3; è data dal Signore di Bologna all'Hawkwood come pegno per il soldo alla Compagnia (an. 1376), 307, 49; 343, 31-36; presso questo paese Carlo I Malatesta è vinto dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 4-576, 5; 575, 8-576, 13.

- BAGNACAVALLO (DA) GIOVANNI, un figlio di costui strappa Massa degli Alidosi alla Chiesa, ma presto la perde (an. 1375), 297, 23, 37-43.
- BAGNACAVALLO (DA) RIZZARDO, va a Bologna per le solenni accoglienze al nuovo legato, card. Anglico (an. 1368), 220, 29-30; 221, 6-7.
- BAGNAROLA, località presso Budrio devastata dalle milizie d. Visconti (an. 1390), 422, 14-21.
- BAGNOMARINO, località bolognese ove alcuni giovani miracolati dalla Madonna costruiscono un monastero (an. 1355), 62, 39-43, 20-63, 6.
- BAGOLINO DA MONT'ALBANO [Abazalino da Mont'Albano] forma una compagnia con i Bolognesi sbanditi e riammessi in Bologna (an. 1390), 405, 29-40.
- BALDO D'ALBERTO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 25; 40-41; 555, 42.
- Baldovini (de') Battista, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è arrestato per aver partecipato alla congiura contro il suddetto (an. 1402), 478, 25-479, 3; è liberato dopo la caduta d. Bentivoglio, 485, 4-12; è confinato a Milano ma va a Carpi (an. 1403), 493, 26-494, 10; partigiano d. Maltraversi, 499, 22-44; è mandato ambasciatore al pp., 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40; è arrestato per sospetto di tradimento e decapitato, 510, 5-17.
- BALDOVINI (DE') BERTO, difensore di Rocca di Monteveglio, s'arrende subito ai Brettoni (an. 1376), 322, 4-5.
- BALDOVINI (DE') NICOLÒ, è incaricato da Giovanni I Bentivogli di raccogliere armati (an. 1402), 480, 12-33; è confinato a Milano ma va a Carpi (an. 1402), 493, 26-494, 10; partigiano d. Maltraversi (an. 1403), 499, 22-44; parte per Roma con il card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-28.
- BALDOVINI (DE') UGOLINO [GULINO], depone e caccia con altri nobili bolognesi il Card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; riprende la rocca di Monteveglio ai Brettoni, 322, 4-7; è mandato a confino perchè voleva restaurare la Signoria d. Pepoli (an. 1376), 311, 29-38; 312, 23-313, 4; 329, 10-330, 19; 341, 4-5; rende il castello di Pianoro ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 44-45.

BALDUINI, v. Baldovini.

- BALIGHAM DA YESI, podestà di Bologna per il secondo semestre (an. 1368), 231, 26-27; 237, 37-39; ancora Podestà nel 1373, 290, 22-23; riconfermato nella carica per il 1374, 292, 23-25.
- BANDINO, riprende il castello avito di Raffeno Musiolo (an. 1386), 378, 13-18.
- BARBAVARI FRANCESCO, consigliere di Giovanni Maria Visconti durante la sua minorità, è cacciato dai Milanesi per la sua fiscalità (an. 1403), 595, 36-43.
- BARBERINO DI MUGELLO, è presa dai Bolognesi dell'Oleggio devastata e incendiata (an. 1351), 10, 8-11; 13, 28-29.
- BARBIANO, è ripresa ai Bolognesi da Rinaldo da Barbiano (an. 1385), 375, 13-30; i Bolognesi tentano di riconquistarla, 31-44; la assediano, ma non la prendono per il tradimento di Lucio di Lando, 376,

- 7-377, 25; rimane ad Alberigo da B. per l'accordo col card. Cossa (an. 1405), 511, 35; 512, 13; è presa dal card. Cossa (an. 1409), 527, 17-21; 531, 3-9; è incendiata e distrutta da lui (an. 1410), 527, 23-24; vi giungono i Malatesta in una scorreria (an. 1413), 546, 24-27.
- BARBIANO (DA) ALBERICO (IL GRANDE), è chiamato dai Brettoni a saccheggiar Cesena (an. 1377), 331, 17-332, 4, 27; 333, 37; 332, 34-333, 39; fa parte d. Compagnia di S. Giorgio in Romagna (an. 1382), 371, 12-17, 36-37; vince i Bolognesi a San Prospero (an. 1385), 374, 3-9; viene a patti con i Bolognesi (an. 1386), 377, 39-378, 12; passa da Bologna diretto a Milano (an. 1390), 426, 9-12; fa scorrerie sul contado bolognese per conto di Giangaleazzo Visconti in odio a Giovanni I Bentivoglio (an. 1401), 474, 32-475, 15; si accampa ad Altedo (an. 1402), 476, 10-15; con Marcovaldo della Rocca prende Pieve di Centb, 16-25; va ad Arcoveggio e a Barbiano, 477, 5-8; è mandato dal Visconti contro Giovanni I Bentivogli, 479, 10-480, 7; fa molti danni nel contado bolognese, 7-11; entra in Bologna dopo la vittoria sul Bentivogli, 483, 15-26, 35-484, 33; passa al servizio d. pp. (an. 1403), 490, 24-27; con la gente d. Chiesa sfida Bologna, 27-30; giunge alle porte d. città, 31-36; assalta le mura e vi penetra, ma ne è poi ricacciato, 490, 37-491, 14; 490, 40; tenta invano di prendere Castel S. Pietro, 494, 28-31; difende la Romagna per la Chiesa, 498, 14-15; pretende dal card. Cossa Faenza e Castel S. Pietro (an. 1405), 511, 30-35, 30-34; si accorda poi col Card. e conserva i castelli che già occupava, 35-512, 13, 7-12; il Card. gli devasta le terre, 22-31; fa tregua col card. Cossa per il mese di luglio, 36-513, 3; non vuol andar a trattare col card. Cossa e vi manda Manfredo, 27-35; il card. Cossa riprende la lotta con lui e gli toglie vari castelli, 512, 21-29; 514, 21-26; fa pace col card., 512, 30-32; 515, 9-14; cerca di entrare in Romagna con milizie di Ladislao di Napoli, ma poi si ritira (an. 1409), 527, 17-27.
- BARBIANO (DA) ALBERICO [Alberico da Zagonara], figlio di Lodovico, è privato d. suoi domini di Romagna dal card. Cossa (an. 1409), 527, 17-24; 531, 3-14; con i Malatesta fa una scorreria sul contado bolognese (an. 1413), 546, 15-25, 28-32; è assediato in Zagonara dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 4-31, 14-39.
- BARBIANO (DA) CONSELICE, figlio naturale di Giovanni, col padre e con altri tenta di sopprimere Azzo d'Este, ma uccidono un altro (an. 1395), 458, 8-459, 44; vince e fa prigioniero Azzo, 45-460, 12; è decapitato col padre a Bologna (an. 1399), 467, 14-468, 15.
- BARBIANO (DA) GIOVANNI, difende Barbiano dai Bolognesi (an. 1385), 376, 26-38; viene a patti con i Bolognesi (an. 1386), 377, 39-378, 12; passa al loro servizio e ne è fatto capitano (an. 1390), 406, 30-34; conduce l'esercito a Casalecchio, 415, 4-11; va a devastare il territorio ferrarese lungo il Po, 419, 31-39; fa una scorreria a Mirandola, 420, 17-21;

va con Bolognesi e Fiorentini a tentare di far ribellire al Visconti le città d. Emilia, 420, 39-421, 22; torna senza aver nulla fațto, 422, 22-26; va a Farmara, 423, 27-31; va a fare scorrerie a Rimini e a Sunt'Arcangelo, 424, 28-33; va a Padova con le truppe bolognesi, 427, 28-35; torna a Bologna (an. 1391), 429, 33-37; compie proficue scorrerie nel territorio di Giangaleazzo Visconti, 431, 2-6; e su quello di Correggio e di Mantova, 16-21; la gente d. lega si ritira dall'Oglio e dal Mincio, sempre molestando i viscontei, 31 sgg.; va a raccoglier uomini a Barbiano e con essi va in Puglia e poi in Toscana (an. 1492), 437, 38-43; col figlio Conselice e con Giovanni di San Giorgio tentano di sopprimere Azzo d'Este, ma uccidono un suo sosia (an. 1395), 458, 8-459, 44; aiuta i Grassoni a prendere Vignola a Giacomino Rangoni (an. 1396), 460, 13-23; prende Codignola ai Da Polenta (an. 1397), 461, 10-15; è decapitato a Bologna per ruberie nel contado come amico d. confinati (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15; i suoi figli sono privati di tutti i loro domini di Romagna dal card. Cossa (an. 1409), 527, 17-24; 531, 3-14.

BARBIANO (DA) LIPPAZZO, è decapitato col padre Giovanni per le ruberie nel contado compiute come amico d. confinati (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15.

BARBIANO (DA) LODOVICO [Ludovico da Zagonara], è catturato dai Bolognesi col padre Giovanni, per le ruberie nel contado come amico d. confinati (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15; prende Castel Bolognese in nome d. Chiesa (an. 1408), 525, 15-22; tratta col card. Cossa contro Manfredo di Barbiano, 526, 45-527, 5.

BARBIANO (DA) MANFREDO, è mandato da Alberigo a trattare col card. Cossa (an. 1405), 513, 32-33; deve cedere al card. Tossignano e Castel Bolognese (an. 1408), 525, 15-30; 527, 3-10; tratta con Ottobon Terzi contro il card. Cossa, 10-13.

BARBIANO (DA) RINALDO, riprende Barbiano ai Bolognesi (an. 1385), 375, 13-30; viene a patti con i Bolognesi (an. 1386), 377, 39-378, 12.

BARBIERI (DE') BARTOLOMEO, è mandato con altri Bolognesi dal Card. Cossa ambasciatore al pp. (an. 1403), 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40.

BARBIERI (DE') GERMINIANO, è mandato ambasciatore al pp. con altri Bolognesi dal Card. Cossa (an. 1403), 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40.

BARBIROLI GIACOMO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 12, 30, 44.

BARBUGLIO, difensore di Castel San Pietro contro Braccio da Perugia (an. 1414), 548, 22-26.

BARGELLINI ANTONIO, è creato confaloniere di Bologna (an. 1412), 541, 19-22.

BARGI [Varti] Castello perduto da Puccinello nella ribellione contro l'Oleggio (an. 1356), 73, 2-8, 28-30.

BARONCELLA (DALLA) ANTONIO, è nominato confaloniere a Bologna (an. 1393), 450, 44-451, 9; è eletto ancora confaloniere (an. 1411), 538, 12-13.

BARONCINI BARONCINO, è rilasciato di prigione in se-

guito all'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21; è arrestato e mandato a confino (an. 1413), 545, 24-32, 33-546, 7; si oppone al tentativo d. Bentivogli di afferrare il potere a Bologna (an. 1419, 1420), 561, 19-562, 38, 39; 564, 16; 562, 43-566, 41.

BARONCINI BARTOLOMEO, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; 16-474, 9.

BARTOLOMEA, fantesca di Oretto Oretti, è catturata e le sono prese le lettere coi piani d. congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 518, 10-14; è arsa viva, 520, 2-6.

BARTOLOMEO CARTOLARO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 22; 556, 2, 38.

BARTOLOMEO (FRA'), eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 6.

Bartolomeo da Pistola, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9.

Bartolomeo da Savignano, è nominato confaloniere a Bologna (an. 1393), 450, 44-451, 9.

BARTOLOMEO DI FOLCO, v. Folco (de) Bartolomeo.

BARTOLOMEO DI PACE (BECCAIO), fuoruscito bolognese riammesso in città (an. 1416), 556, 42.

BARUFFALDINO GASPARE, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 37; 556, 18, 41.

BASSOTTO DA ARGILE, anziano di Bologna che partecipa alla guerra contro Giangaleazzo Visconti e invita il popolo a seguirlo (an. 1390), 414, 25-43; torna a Bologna dopo l'inseguimento d. truppe Viscontee, 416, 33-39; è uno d. ambasciatori a Bonifazio IX (an. 1392), 440, 12-18; è mandato da Giovanni Bentivogli ambasciatore a Venezia (an. 1402), 477, 23-33.

BASTIA DI SAN PROCOLO, eretta dai Bolognesi (an. 1386), 381, 12-25.

BATTIFOLLE (DE) CAROLIS, è il Conte Carlo di Poppi, 252, 8-9.

BATTAGLINO SPEZIALE, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 24; 556, 4, 38.

BATTAGLIUZZI ANTONIO, è confinato da Bologna (an. 1388), 389, 15-17.

BATTAGLIUZZI (DE') GIOVANNI, bolognese mandato a confino nel 1413, 546, 2-13; nel Consiglio d. 1420 risponde agli ambasciatori d. pp. che i Bolognesi non vogliono sottomettersi a lui, 565, 11-14; 566, 36-38.

BATTIDIZZO, Castello tenuto da Bertarello d'Aliano contro i Bolognesi (an. 1361), 138, 11-18, 37-40; vi si accampano i Bolognesi (an. 1363), 164, 22-25; 165, 37-38; si arrende a loro, 21-24; 167, 31-32.

BATTISTA DA LEGNANO, è creato confaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-26.

BAVIERA (DUCHI), v. Alberto I, Stefano III.

BAZALIERI (DE') FRANCESCO, v. Bacellieri Francesco.

BAZO (DE) ANDREA, v. Andrea de Bazo.

BAZZALIERO LAMBERTO, v. Bacellieri Lamberto.

Bazzano, castello tenuto da Matteo II Visconti, che Giovanni d'Oleggio tenta invano di prendere (an. 1355), 51, 14-52, 17; vi si raccoglie gente contro l'Oleg-

gio, 18-20, 35-36; Bernardo da Panico vi è preso prigioniero da Amodio Splecon, 55, 28-56, 9; 57, 31-35; dopo la pace tra Oleggio e Visconti, questi la rilasciano, 63, 15-16, 33; vi passano le milizie d. Visconti contro la lega (an. 1357), 76, 2; 77, 33; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; dopo la pace con Bernabò Visconti resta al Marchese di Ferrara (an. 1364), 188, 20-21, 36-43; è danneggiato dal Visconti (an. 1373), 281, 30-282, 15; vi passa la gente di Gian Galeazzo (an. 1390), 401, 42-43; è arso e devastato dai Bolognesi, 401, 10-14; 403, 39-404, 42; essi vi si accampano e fanno danni, 412, 10-18; la prendono al marchese di Ferrara (an. 1397), 461, 16-21.

BECCADELLI, famiglia Bolognese che aiuta Giovanni d'Oleggio a impadronirsi di Bologna (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5; partecipa alla sommossa che caccia da Bologna il Card. Noellet (an. 1376), 310, 12-15; partecipano alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa, 37; 311, 2-19.

BECCADELLI BECCADINO, sindaco d. Bolognesi al pp. nel 1351, 3, 9-12, 28-32.

3ECCADELLI LIPPO, è uno d. dodici gonfalonieri di Bologna (an. 1376), 319, 9-40; è decapitato per la congiura d. Maltraversi, 311, 23-24; 312, 9-12; 327, 2-9.

**BECCADELLI MATTEO**, è decapitato a Bologna per la congiura d. Maltraversi (an. 1376), 310, 38-311, 23, 20-312, 8; 326, 24-44.

**3ECCADELLI** (DE') TARLATO, bolognese che scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 374, 9-21; è confinato a Zara (an. 1391), 436, 9-11.

**3ECCARI SALVUZZO** [Galuzo], è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

BECCARIA (DA) LANZELOTTO, aiuta Giovanni Bentivoglio a farsi Signore di Bologna (an. 1401), 473, 22-32; si distingue nella resistenza d. Bolognesi all'assalto d. gente d. Chiesa (an. 1403), 496, 8-497, 6.

BECCATORTA BULGARO, si incontra con Facino Cane a S. Agata (an. 1403), 494, 32-36.

BELDO DA RONCASTALDO è decapitato a Bologna come spia e traditore (an. 1388), 388, 15-20.

BELFORT (CARDINALE DI) [Rogerii Pietro] accompagna Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-31; passa da Bologna, 215, 27-30.

BELLABUSCA GHIRARDO, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 11; il Card. non gli permette il ritorno in città, 16-21.

Bellabusca Giovanni, è uno d. principali Bolognesi che cacciano il legato d. pp. da Bologna (an. 1411), 537, 7-21, 25-33, 40-43; è arrestato e decapitato (an. 1413), 545, 24-36, 33-546, 16.

BELVISO (DI) BRASCHO FERNANDO, v. Blasco Fernando di Belviso.

compirono la posa d. prima pietra di S. Petronio (an. 1390), 413, 26-37.

BENEDETTO XIII ANTIPP. (PIETRO DE LUNA), dovrebbe

rinunciare al papato per l'elezione di Gregorio XII (an. 1406), 520, 44-521, 6; il card. Cossa gli manda ambasciatori per indurlo a comporre lo scisma (an. 1407), 522, 27-30; va a Portovenere per finite lo scisma (an. 1408), 525, 11-13, non aderisce all'invito di Sigismondo imper. di deporre la tiara per mettere fine allo scisma (an. 1414), 549, 16 550, 11; 551, 2-8.

Benedetto. Da San Domenico, e San Domenico (de)

Benino (di) Giovanni [Nanc de Benim, Banin], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 36; 556, 17, 41.

Bentivogli, famiglia Bolognese che rientra in città dopo la partenza d. Oleggio (an. 1360), 102, 32-33; 103, 7-9; depongono e cacciano con altri nobili il card. rettore d. città per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 9; sono contrari a coloro che vogliono il ritorno d. Pepoli a Bologna, 329, 10-23; sollevano un tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 332, 6-21; 334, 43; sono accusati di malgoverno, 336, 25 sgg.; si uniscono ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 18-25.

Bentivogli Andalò, è uno d. dodici confalonieri eletti nel 1376 a, Bologna, 319, 9-40; è mandato ambasciatore a Genova (an. 1391), 435, 6-13; è scelto a parlamentare con gli anziani in carica per ottenere le loro dimissioni (an. 1394), 453, 7-40; è nominato confaloniere, 454, 23-27.

Bentivogli Andrea, ritorna a Bologna dal confino (an. 1388), 387, 34-41; è proposto come correttore d. notari dalla parte d. Ramponi (an. 1393), 449, 10-450, 19; tenta una rivolta contro Carlo Zambeccari, ma è scoperto e mandato a confino con i complici (an. 1399), 464, 35-465, 30.

Bentivogli Antonio, con i suoi partigiani caccia da Bologna il governatore d. Chiesa e istituisce il Comune nuovamente (an. 1416), 551, 24-31; va a colloquio con Braccio da Montone e stabilisce accordi tra lui e Bologna, 42-43, 30-553, 4, 16-21; è eletto conservatore d. Stato, 557, 11-29; tenta un colpo di stato a Bologna (an. 1419 o 1420), 561, 19 sgg.; 562, 39 sgg.; 43 sgg.; capeggia il partito contrario alla sottomissione di Bologna alla Chiesa (an. 1420), 566, 3-10; 567, 35-41; finalmente si sottomette, 566, 10-20; 567, 41-568, 9; tiene Castel Bolognese contro la Chiesa, ma poi la rende al legato d. pp. (an. 1423), 570, 7-36, 11-40.

Bentivogli Antoniolo, accompagna a Roma dal pp. il card. Anglico Grimaud (an. 1369), 245, 20-34; 247, 18.

Bentivogli Battista, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; con altri Grandi strappa il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-33, 20-31, 34-37; è nominato d. Consiglio d. dodici, 542, 25-39; con i suoi partigiani caccia da Bologna il governatore d. Chiesa e istituisce di nuovo il Comune (an. 1416), 551, 24-31.

BENTIVOGLI BENTE, figlio di Andrea, è mandato a confino per un tentativo di rivolta contro Carlo Zambeccari (an. 1300), 464, 35-465, 30; 468, 2-19; è me hiamato dal contino, 469, 31-37; con gli amici provoca un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23-471, 27; è mandato da Giovanni Bentivogli ambasiatore a Venezia, invece va a Milano a perorar la causa d. padre (an. 1402), 477, 23-33; si unisce ai nemici di Giovanni Bentivogli, 479, 35; è arrestato da Facino Cane (an. 1403), 497, 38-44; è liberato in seguito all'accordo tra i Visconti e la Chiesa, 499, 7-21; accoglie festosamente il card. Cossa in Bologna, 501, 23-31; è mandato ambasciatore al pp., 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40; torna da Roma con la carica di senatore, 509, 25-27.

Bentivogli Ercole, fratello di Antonio, difende con lui Castel Bolognese contro la Chiesa (an. 1423), 570, 10-13.

Bentivogli Giacomo, fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 18; 36, 29-37, 25; 42, 2-7.

Bentivogli Giovanni I, è mandato a confino per un tentativo di rivolta contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 464, 35-465, 30; 468, 2-19; è richiamato dal confino, 469, 31-37; con gli amici provoca un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23-471, 27; tradisce Francesco Ramponi favorendo Carlo Zambeccari (an. 1400), 472, 16-23; provoca un tumulto e fa rientrare a Bologna i partigiani di Carlo Zambeccari (an. 1401), 24-33, 28-473, 15; con un colpo di mano si insignorisce di Bologna, 472, 34-473, 35, 2-474, 13; 473, 16-475, 17; viene a trattative con Giangaleazzo, ma poi manca ai patti e passa ai Fiorentini, 473, 35-474, 39, 18-31; la sua gente è sconfitta presso Casalecchio da quella di Giangaleazzo, 475, 35-39; Argile e Sant'Agata tentano una ribellione contro di lui (an. 1402), 476, 2-6; fa giustiziare Antonio da Camerino per intesa con i nemici, 2-9; vince e cattura Marcovaldo della Rocca a Pieve di Cento, 477, 9-17; manda due ambasciatori a Venezia, 33-27; sfugge a un attentato a S. Giovanni in Persiceto, 476, 10-32; 478, 2-12; tenta invano di prendere il campo di Malatesta presso Mirandola, 17-28; scopre una congiura contro di lui, 478, 25-479, 3; fa pace con Astorre Manfredi, 481, 2-4; manda ambasciatori a Firenze, 5-9; la sua gente è gravemente sconfitta a Casalecchio, 480, 21-28; 481, 10-482, 8; scoppia contro di lui una sommossa nella quale è ucciso, 476, 34 sgg.; 480, 36 sgg.; 482, 13 sgg.

Bentivogli Leonardo, provoca un tumulto contro Taddeo Azzoguidi e i suoi partigiani (an. 1376), 311, 29-38; 312, 33-313, 4; è contrario al tentativo d. Azzoguidi di far tornare i Pepoli a Bologna, 317, 29-40; è arrestato con altri per il suo malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38.

Bentivogli Michele, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-11, 36-38; 37, 32-38, 28; 42, 14-20.

Bentivogli Salvuzzo, tiene prigionieri in casa sua Filippo Puer e Chocho (an. 1376), 308, 32-34; è arrestato con altri per il suo malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38.

Bentivogli Toniolo, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 35, 35-38; 41,13-23.

BENTIVOGLI TONIOLO, è nominato capitano di Imola per la Chiesa (an. 1363), 154, 22-155, 7; 37-156, 42; va come ambasciatore d. Bolognesi a Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 6-8; va in ambascieria a pp. Gregorio XI ad Avignone, 261, 15-262, 4.

Benvenuto da Modiana, va come economo d. ambasceria al pp. (an. 1407), 521, 29-36.

Benvenuto di Mirasole (Ricamatore), è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 377, 33-378, 3; 42-379, 44; 32-380, 5.

Benzetta Tura, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 7, 25, 43.

BERARDUS DE MELATINO, v. Mellentino (da) Bernardo.

BERGAMO, alla † d. arciv. Giovanni Visconti tocca al nipote Bernabò (an. 1354), 43, 3-4; alcuni cittadini vorrebbero togliere la città ai Visconti, perciò sono condannati (an. 1355), 54, 6-9; 58, 9-11; 59, 28-29; Giovanni Maria Visconti tenta di riprenderla, ma è sconfitto (an. 1407), 523, 18-22.

Beringhero, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-33.

Bernardo da Imola, capitano per la montagna a Bologna (an. 1391), 434, 44-46.

BERNARDO DA SAN BIAGIO (DON), è eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 16.

Bernardone di Brettagna, capitano d. gente di Giovanni Bentivogli, sconfitto a Casalecchio da quella di Giangaleazzo Visconti (an. 1401), 475, 35-39; è mandato dai Fiorentini in aiuto di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 476, 33-477, 14; questi lo manda contro i Malatesta, 18-19; 479, 5-8; è sconfitto e fatto prigioniero dalla gente di Giangaleazzo, 480, 21-28; 481, 10-482, 8.

Berretta Bernardino, fa succedere disordini all'elezione d. correttori d. notari per favorire la parte d. Maltraversi (an. 1393), 449, 10-450, 19.

Bertarello d'Aiano di Castel d'Aiano [Bertarelo d'Angha], è fatto uccidere da Paganino di Panico perchè tiene il castello di Battedizzo contro i Bolognesi (an. 1361), 138, 11-18, 37-40.

Bertino di Ferlim, bolognese nominato gonfaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9.

Bertino Giacomo [Betim], è deposto dalla carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43; e dal consiglio d. seicento (an. 1394), 451, 34-452, 18.

Bertinoro [Bertanoro, Bertonoro, Brettanoro], ottiene il Vescovado che vien tolto per punizione a Forlimpopoli (an. 1356), 67, 18-21, 4-6; 68, 36-37; è presa dall'Albornoz (an. 1357), 75, 7-8, 37; appartiene ai Da Polenta (an. 1377), 343, 31-36; è presa dalla Chiesa agli Inglesi (an. 1379), 356, 10-12.

BERTINORO (DA) SIMONE, v. Simone da Bertinoro.

Bertolino da Cremona, è uno d. condottieri d. milizie alleate contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 10-480, 7.

Bettino, fattore d. Pepoli, bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-42.

BETTINO (DI) PIERO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43; ufficiale agli estimi (an. 1390), 399, 31-400, 18.

BETTONA, è presa dalla gente d. Visconti e poi ripresa dai Perugini (an. 1352), 16, 13-17; 17, 33-35, 18-26; il card. Albornoz la fa ricostruire (an. 1367), 213, 13-17.

BIANCARDI UGOLOTTO, entra in Verona con la gente di Giangaleazzo Visconti e la saccheggia (an. 1390), 401, 16-26; 406, 46-407, 45; combatte contro la gente d. lega antiviscontea presso l'Oglio (an. 1391), 433, 33-45.

BIANCHETTI GIACOMO, è uno d. dieci di balia, † nel 1390, 425, 33-39.

BIANCHETTI GIACOMO, ha parte nella redazione d. Cronaca, 457, 17-24; sua † (an. 1405), 7-11; 515, 15-22.

BIANCHETTI GIOVANNA, molto colta nelle lingue estere, accompagna la regina di Boemia, moglie di Carlo IV di L'issemburgo, in Italia (an. 1354), 43, 19-44, 4.

BIANCHETTI GIOVANNI, parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520. 20-36.

BIANCHETTI GREGORIO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 21-35, 5; 39, 28-29; 43, 5-8.

BIANCHETTI TOMASO, parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-35.

BIANCHI, famiglia bolognese che fa scoppiare un tumulto contro Taddeo Azzoguidi (an. 1376), 311, 29-38; 312, 23-313, 4; sono contrari al tentativo d. Azzoguidi di far tornare i Pepoli a Bologna, 317, 29-40; 329, 10-23; sollevano un tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 332, 6-21; 333, 40-334, 44; sono accusati di malgoverno, 336, 25-337, 38; le loro case sono rovinate dal crollo d. torre d. Rolandi e perciò si vendicano bruciando le case di costoro (an. 1389), 389, 37-390, 11; 389, 41-390, 36; si uniscono ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

BIANCHI (DE') ALBERTO, fa fare una bastia a Castel Franco, ma è distrutta da quelli di Crespellano (an. 1377), 331, 10-15, 37-39; è arrestato con altri per il suo malgoverno, 336, 25-337, 38; è mandato ad assumere la Signoria di Correggio per i Bolognesi (an. 1391), 428, 20-25; 430, 44-46; si accorda con i Maltraversi ed altri per lasciare a confino i Ramponi (an. 1399), 466, 8-17; è fatto cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è creato anziano dopo la caduta d. Bentivogli (an. 1402), 484, 15-23; è liberato di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21; accoglie solennemente il card. Cossa in Bologna, 501, 23-31.

BIANCHI (DE') BAGAROTTO, rende onori al nuovo Vescovo di Bologna (an. 1412), 543, 28-33.

BIANCHI (DE') BALDOVINO, con altri nobili bolognesi depone e caccia il card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 307, 11-12.

BIANCHI (DE') BRUNINO, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 17, 38; 36, 29-31; 42, 2-4.

BIANCHI (DE') GALEOTTO, è condannato ad una multa per

la ribellione contro l'Oleggio (an. 1354), 43, 17-18. BIANCHI (DE') GIACOMO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 35-38, 6-12; 40, 25-26; 43, 11-14.

BIANCHI GIACOMO, parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-29.

BIANCHI (DE') GIOVANNI, è condannato ad una multa per la ribellione contro l'Oleggio (an. 1354), 43, 17-20.

BIANCHI (DE') GIOVANNINO, è confinato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16.

BIANCHI (DE') PIETRO, si accorda con i Maltraversi ed altri per lasciare a confino i Ramponi (an. 1399), 466, 8-17.

BIANCHI (DE') PIETRUCCIO, è mandato ambasciatore d. Bolognesi a Firenze (an. 1376), 313, 35-41; è uno d. dodici confalonieri di Bologna, 319, 9-40; è arrestato con altri per il suo malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38; ritorna a Bologna dal confino (an. 1388), 387, 34-41; va come ambasciatore al Re di Francia (an. 1389), 398, 41-399, 3; resta in Francia quando gli altri tornano a Bologna (an. 1309), 411, 43-47; torna anche lui a Bologna senza aver concluso nulla, 419, 22-30; è mandato ambasciatore al Visconti (an. 1392), 440, 2-6.

BIANCHI (DE') RINALDO, è arrestato con altri per il suo malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38.

BIANCHI (DE') TANO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 35-38, 6-12; 40, 25-27; 43, 11-15.

BIANCHI (DE') UGOLINO, con altri nobili bolognesi depone e caccia il card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 307, 11-12.

BIANCHI (DE') VANDINO, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli, fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; 474, 3; è fatto cavaliere dal Gonzaga dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 483, 28-484, 3; accoglie solennemente a Bologna pp. Giovanni XXIII (an. 1414), 549, 2-5.

BIANCHI (DE') ZORDINO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-38; è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli, fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; 474, 4; è confinato a Reggio (an. 1403), 494, 10-15; sua † (an. 1406), 11-12.

BIANCHI (DE') COSSA GIOVANNI, v. Cossa de' Bianchi Gio-

BIANCHINI NICOLÒ, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 37; 555, 15; 45.

BIANCHINO DA MARANO, aiuta Nicolò II d'Este nel tentativo di prendere Reggio (an. 1371), 263, 27-264, 1.

Belvisi Francesco, muore in prigione per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 22-32; 335, 40-42.

Biffo Stefano, difensore per l'Oleggio d. Castello di Serravalle (an. 1360), 99, 33-35, 19-100, 4.

BISDOMINO, v. Visdomini.

BIZIZO GIOVANNI [Bizozolo], capitano di Bernabò Visconti, sconfitto e fatto prigioniero a San Rufillo (an. 1361), 124, 23-125, 3; 127, 43-128, 40; 131, 16-19; 132, 33-34; è imprigionato a Bologna nel Palazzo d. Signori, 135, 10-13, 39-40.

BIZOZOLO GIOVANNI, v. Bizizo Giovanni.

Blasco Fernando di Belviso (Marchese d. Marche), ottiene dall'Oleggio Bologna per la Chiesa (an. 1360), 95, 35-37; 96, 18-22; entra in Bologna, 100, 33-35; 101, 8-14; si reca dall'Albornoz, con i maggiorenti di Bologna, 107, 35-37; 109, 10-14; è nominato Podestà di Bologna (an. 1361), 123, 2-5, 28-29; è fatto cavaliere per la battaglia di S. Rufillo, 124, 7-19; 126, 37-40; † nella battaglia, 125, 8-14; 127, 43-45; 133, 15-17, 41.

BLASCO GOMEZ, v. Albornoz Gomez.

Bo (DI) CHECCO, consegna Pieve di Cento ad Alberigo da Barbiano per i Visconti (an. 1402), 476, 16-25. BOATIERI (DE') CAMBIO, preso prigioniero, è decapitato Visconti perchè al soldo di Giangaleazzo (an. 1391), 430, 31-35.

BOCCADICANE GIACOMO, è creato confaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-27.

Boccadiferro Giacomo, capitano bologuese preso prigioniero a Barbiano (an. 1385), 375, 13-27.

Boccadiferro Giovanni, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1471), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; accoglie solennemente a Bologna pp. Giovanni XXIII (an. 1414), 549, 2-5.

BOCCANEGRA SIMON (DOGE DI GENOVA), è in carica nel 1356, 72, 3.

BOCCATORTA BOLOGNINO, è arrestato per aver partecipato alla congiura contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 478, 25-479, 3; rimane prigioniero d. Card. Cossa nell'assalto che questo dà a Bologna (an. 1403), 496, 8-42; è liberato per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa, 499, 7-21.

BOCHIMPANI TOMASINO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 19-25.

BOEMIA (RE), v. Carlo IV di Lussemburgo.

BOIARDI GHIRARDO, aiuta Giovanni Bentivogli a farsi signore di Bologna (an. 1401), 473, 22-32.

Boiardi Salvatico [Bugliardi, Saludego da Rubiera], consegna alla lega Rubiera che prima era tenuta da Bernabò Visconti (an. 1362), 148, 7-12; 149, 33-35; è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-33; aiuta Nicolò II d'Este nel tentativo di prendere Reggio (an. 1371), 264, 2-3; riconsegna Rubiera alla Chiesa e ottiene in cambio Meldola (an. 1372), 270, 39-41; lascia Faenza che governava in nome di Nicolò II d'Este, in mano di Astorre Manfredi (an. 1377), 343, 5-10.

Bologna, un grave incendio danneggia il palazzo d. podestà e parte di quello di Re Enzo (an. 1351), 10, 18-23; 13, 33-34; è presa dal pp. a Giovanni Visconti e poi a lui riconsegnata come Vicario d. Chiesa (an. 1352), 16, 22-28, 23-28; 18, 35-37; si pubblica un bando che sopprime la circolazione d. bologaino grosso (an. 1353), 19, 19; 20, 6, 35-40; si fanno altre porte sulle vie che menano alla piazza, 21-23; 21, 36-37; si lavora alla Torre d. Asinelli, 20, 24-26; 21, 38-39; grave carestia, 20, 27-21, 16, 40-22, 37, 9-11; 25, 31-32; va a Bologna Nicolò d'Arezzo, mandato dal Visconti a ispezionare il Comune e lo Studio, 21, 17-21; 22, 38-23, 24;

vi giunge il nuovo vescovo Giovanni Galerada 19, 35-36; 21, 22-29; 23, 35-36; gravi tempeste 22, 12-17; 25, 33-35; si costruiscono alcune opere di difesa, 30, 19-25; avvengono alcuni disordini, 26-31; i Bolognesi vanno a danneggiare il territorio di Modena (an. 1354), 31, 2-17; costruiscono una bastia al ponte di S. Ambrogio sul Panaro, 32, 18 24; 35, 31-33; scoppia una rivolta contro Giovann da Oleggio, 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 36, 25-27 40, 5 sgg.; perdono Savignano sul Panaro, 39 22-23; avviene un eclisse di sole, 41, 8-11; 43 36-37; giunge la notizia d. † d. arciv. Giovann Visconti, 36, 35-38; 41, 19-21; si celebrano per lu solenni funzioni funebri, 22; 42, 18; Bologna tocca a Matteo II nella spartizione d. Signoria, 19-23; Giovanni d'Oleggio la usurpa (an. 1355), 48, 31. 35; 52, 19 sgg.; 53, 32-54, 30; Giovanni e Andrea Pepoli tentano di penetrare in città con la forza, 49, 35; 50, 39; il vescovo le applica l'interdetto, 50, 26-51, 7, 9-15; i Visconti tentano un vano assalto contro la città, 55, 25 sgg.; 60, 19-61, 16 34-44; per la pace tra i Visconti e l'Oleggio questo rimane signore a vita d. città, 57, 14-23; è nominate podestà Guglielmo Raimondi, amico di Bernabi Visconti, 63, 20-22, 36; Giovanni d'Oleggio vi fa fare il primo orologio, 67, 10-18, 23-68, 8, 30-33; 69; 42-43; è ancora colpita da interdetto 73, 13-17, 36-38, 17-74, 11, 29-34; è nominato podestà Antonio da Ascona (an. 1357), 73, 13-16, 34-35; viene fra' Andrea da Faenza a togliere l'interdetto, 75, 40-41; ci vanno legati d. Visconti a trattare la pace, 82, 12-17, 35-37; ci va un messo d. Re d'Ungheria per comunicare la pace conclusa con i Veneziani, 18-25; 83, 32-35; si fa la pace con i Visconti, 8-15, 40-44; passa da Bologna Lando d'Alemagna, 84, 2-5, 33-34; sono impiccati alcuni malfattori, 6-9, 35-36; viene tolto l'interdetto, 85, 43-45, 29-86, 4; si consacra la Chiesa d. Frati d. Certosa, 88, 21-24; 89, 33-35; le genti di Bernabò Visconti tagliano l'acqua alla città (an. 1359), 95, 12-14, 28; vi entra la gente d. Chiesa (an. 1360), 95, 35-37; 96, 12-15; Giovanni d'Oleggio ne parte, 22-26, 36-39; vi entra solennemente il Card. Albornoz, 98, 14-99, 7; 100, 39-101, 43; 118, 4-7; 28-119, 39; vi si distruggono tutti i ricordi d. Oleggio, 102, 35-103, 26, 13-24; si tiene un consiglio per proporre di dare la città alla Chiesa e si creano ambasciatori per tale scopo, 31-104, 26, 11-21; vi passano gli ambasciatori d. pp. e di Bernabò Visconti diretti ad Ancona dall'Albornoz, 141, 33-37; 142, 11-21; vi si riuniscono gli ambasciatori d. Estensi, Scaligeri, Gonzaga ecc. per stringere una nuova lega contro i Visconti (an. 1362), 145, 2-8, 27-29; i Bolognesi tentano invano di prender Monte Mariano a Leonardo da Panico, 145, 4-9; 149, 36-38; i Bolognesi prendono Bonazzara e Monte Polo, 166, 25; 167, 3; 168, 33-34; Gomez vi accompagna fra Daniele Del Carretto che lascia come Vicario d. Chiesa a Bologna (an. 1364), 175, 14-19, 39-41, 17-176, 7; 175, 35-176, 25; giunge a Bologna notizia

d. pace tra Bernabò Visconti e la Chiesa, 176, 8-22, 26-33; si pubblicano i patti di questa pace, 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; si condannano due frati che avevano avvelenato l'acqua di una cisterna, 194, 15-24, 35-38; si pubblica un decreto suntuario (an. 1365), 196, 6-18, 30-197, 31; il Card. Albornoz fa costruire un pensionato per gli studenti spagnoli, 198, 10-16, 41; 199, 33; vi fa costruire un palazzo vicino a quello d. Biava, 46-200, 32; vi passano i Cardinali che accompagnano Urbano V da Avignone a Roma, non volendo fare la via di mare (an. 1367), 211, 16-31; 215, 11-20; Amedeo VI di ritorno dall'Oriente vi fa una sosta, 213, 15-22, 36-37; 218, 11-16; i Bolognesi mandano ambasciatori al pp. per il suo ritorno da Avignone, 214, 29-215, 2; i Bolognesi piangono molto la † d. Card. Albornoz, 216, 30-38; vi passa il Redi Cipro, 221, 12-222, 7 (an. 1368); vi fa una sosta la figlia d. imper. Carlo IV, 7-12; si emette una nuova moneta, il bolognino grosso, 224, 38-225, 22; vengono a stabilirsi a Bologna i frati Celestini, 230, 33-36; vi passa l'Imperatrice, 249, 44-250, 6; l'Imp. e l'Imperatrice lasciano la città, 7-13; vi torna il Card. Anglico festosamente accolto, 251, 13-23; vi scoppia una gravissima tempesta (an. 1371), 267, 10-15; il card. d'Estaing entra solennemente in città (an. 1372), 261, 25-35; 271, 2-21; una grave pestilenza vi fa molte vittime (an. 1374), 291, 31-292, 3; il Card. d'Estaing se ne va sostituito dal Card. Noellet, 7-18; malcontento e timori d. popolo per la rivalità tra Scacchesi e Maltraversi (an. 1375), 302, 36-43; 303, 26; 304, 8; sommossa aristocratica e cacciata d. Card. Noellet (an. 1376), 306, 34-307, 39; 306, 7 sgg.; 309, 16; 312, 40; si nomina Astorre Manfredi capitano generale d. popolo, 308, 38-39; 309, 7-10; si nominano per la prima volta i gonfalonieri, 11-15, 28-29; si scopre la congiura d. Maltraversi tendente a ridare la città alla Chiesa, 310, 34-38; 311, 2-19; 325, 2 sgg.; altro tumulto contro gli Azzoguidi ed i loro partigiani, 311, 29-38; 312, 23; 313, 4; 329, 10-331, 6; si nominano sedici Anziani, quattro per quartiere, 28-32; si mandano a Firenze due ambasciatori, 35-41; vengono quattro consiglieri fiorentini presso gli Anziani, 314, 9-16; dopo la cacciata d. Card. legato si abbatte la rocca di S. Felice e le mura d. cittadella perchè non servissero a qualche facinoroso, 46-315, 9; si mandano ambasciatori ai Visconti, 316, 12-22; se ne ricevono da loro con piacere, 23-34; è ridotto da sedici a dodici il numero d. Anziani e si nomina anche un gonfaloniere di giustizia, 317, 9-17; si emette un prestito pubblico, 18-28; è nominato il primo Capitano d. popolo, a Bologna, 318, 40-319, 4; i Bolognesi fanno tregua con l'Hawkwood, 41-320, 14; il numero d. Anziani è ridotto a otto (an. 1377), 331, 10-13; 334, 22-42; i Bolognesi mandano ambasciatori al pp. per conservare il governo comunale, 332, 2-21; scoppia una sommossa contro i Raspanti, 6-333, 23; i Bolognesi ottengono dagli sbanditi il castello di Pianoro, 25-334, 12;

336, 45; lo abbattono, 335, 13-16; 339, 43-41; si accampano a Crespellano, 334, 7-13; si nominano quattro Anziani per la pace, 335, 2-11; sono arrestati i più facinorosi ed è rafforzato il governo popolare, 336, 20-24; si mandano ambasciatori al Marchese di Ferrara per trattar la pace, 338, 40-339, 10; si mandano ambasciatori al pp. per confermare la tregua, 340, 8-16; sono liberati dal carcere gli arrestati per l'ultima congiura, 353, 43-344, 4; tornano da Roma gli ambasciatori mandati al pp., 17-23; si pubblicano i patti d. pace col pp., 24-345, 20; i Bolognesi acquistano Serravalle e Monte Budello, 36-39; si mandano ambasciatori al pp. per trattar la pace tra questo e la lega, 347. 6-18; giungono a Bologna il Vescovo di Venezia e quello di Imola per assumere il governo d. città e contado (an. 1378), 19-36; sono nominati quattro frati per assolvere i cittadini scomunicati, 37-348, 7; passa da Bologna la Compagnia d. Hawkwood, 349, 13-23; si mandano ambasciatori al pp. Urbano VI, 26-33; si emana un decreto che favorisce i lavoratori d. lana che volessero venir a dimorare e lavorare a Bologna, 350, 41-351, 5; i Bolognesi prendono Torre de' Calboli e Cento, 25-352, 34; si predica a Bologna la crociata contro l'antipp. (an. 1379), 357, 17-20; i Bolognesi fanno lega col Marchese d'Este, 359, 12-13; fanno un'altra lega con Firenze, Perugia ed altre città Toscane, 361, 33-37; costruiscono un castello ad Argile (an. 1380), 363, 24-29, 366, 45-46; 369, 15-16; prendono Pieve di Cento, 363, 31-364, 8; 367, 45-369, 45; un cardinale mandato dall'antipp, tenta di persuadere i Bolognesi a riconoscerlo, 365, 10-18; ma i Bolognesi per il momento restano fedeli a Urbano VI, 19-40; fanno fare una bastia sul contado di Imola, 367, 41-368, 5; si conia a Bologna una nuova moneta d'oro e una d'argento e rame, 37-369, 6; si stabilisce il nuovo valore d. soldo, 370, 12-15; si conia il bolognino d'oro (an. 1381), 16-18, 35-36; passa da Bologna Luigi I d'Angiò, 16-25, 30-371, 21; 370, 37-371, 38; scoppia a Bologna una grave epidemia, 370, 26-29; l'epidemia raggiunge la massima mortalità (an. 1383), 372, 23-24; si fabbrica il palazzo d. notari (an. 1384), 373, 4-5; milizie bolognesi vanno contro la Compagnia d. Ubaldini e di Alberico da Barbiano, ma sono sconfitte (an. 1385), 373, 26-374, 9; si pubblicano i patti d. lega con Giangaleazzo e Firenze, 375, 2-12; † Santo Dainese e avvengono prodigi che sono interpretati a suo biasimo (an. 1386), 377, 26-34; si appicca in effigie Lucio di Lando come traditore, 35-38; i Bolognesi vengono a patti con i Conti da Barbiano, 39-378, 21; si scopre una congiura a favore d. ritorno d. Pepoli alla Signoria di Bologna e i colpevoli vengono puniti, 377, 26-378, 5; 377, 41-379, 44; 378, 21-381, 7; i Bolognesi vanno a devastare il territorio di Faenza finchè vengono a patti con Astorre Manfredi, 381, 12-25; sono arrestati a Bologna e decapitati Bernabò Pepoli e Federico de' Pavanesi, 26-36; grave malattia di bovini, 382, 14-17; si bandisce

la pace tra i Bolognesi e il Marchese di Ferrara, 18-24; Giovanni d. Ubaldini passa per il Bolognese, 25-29; si impiccano due d. parte Maltraversa (an. 1387), 382, 30-37, 41-43; 384, 34-385, 11; i Bolognesi cercano di tener lontano Lucio di Lando, 382, 30-383, 24; lo vincono, 25-38; si diffonde la voce d. pace col pp. tra grande allegrezza, 384, 12-27; giungono a Bologna gli ambasciatori d. Re Carlo VI di Francia (an. 1388), 385, 34-36; e di altri stati nemici di Giangaleazzo Visconti, 37-40; i Bolognesi mandano ambasciatori a Ferrara per la † di Nicolò II d'Este, 386, 12-21; fanno tregua con Giangaleazzo, 387, 4-8; altri ambasciatori di nemici d. Visconti giungono a Bologna, 19-23; provvedimenti economici d. Anziani, 24-33; il Comune onora la moglie di Astorre Manfredi ospite d. città, 42-388, 3; si rinnovano i gonfaloni, 21-25; uno porta lo stemma di Francia, come prova d'amicizia per quello Stato, 25-31 si mette una campana sulla torre d. Asinelli per annunziare gli incendi, 389, 7-14; sono giustiziati tre ladroni, 18-36; crolla la torre d. Rolandi (an. 1389), 37-390, 11; 389, 37-390, 8; 389, 41-390, 36; provvedimenti a favore d. contadini, 18-25; si mandano nuovi ambasciatori a Giangaleazzo per venire ad accordi, 26-34; scoppia una grave epidemia, 391, 2-8; forte brinata e grave carestia, 18-392, 3; il pp. fa bandire che il 1390 sarebbe stato anno d. perdono, 11-21; si compra frumento all'estero per ovviare alla carestia, 22-32; † il Vescovo Card. Caraffa, 33-43; si scopre una congiura per dare la città a Giangaleazzo e i congiurati sono gravemente puniti, 390, 19-391, 20; 43 sgg.; 393, 41 sgg.; i Bolognesi sono sfidati da Giangaleazzo, dal Gonzaga e da Alberto d'Este, ma ne vincono la gente a S. Giovanni in Persiceto (an. 1390), 399, 34-400, 18; 36-401, 4; i Bolognesi vanno a incendiare e devastare Bazzano, 10-14; capitanati dall'Hawkwood sono sconfitti dai Malatesta, 402, 5-22; si riammettono in Bologna alcuni sbanditi, 404, 7-23; 405, 18-23; i Bolognesi si alleano con i Da Polenta e ottengono il passaggio per il porto di Ravenna, 404, 27-405, 4; formano una compagnia che va nel Frignano contro il Marchese di Ferrara, 29-40; si stabilisce di fare a Bologna una rivista di tutti gli uomini abili alle armi per prepararsi alla guerra contro Giangaleazzo, 405, 41-406, 29; i Bolognesi assoldano e fanno capitano d. loro forze Giovanni da Barbiano, 30-34; giungono a Bologna ambasciatori di Giangaleazzo e d. Marchesi di Mantova e Ferrara a dichiarare la guerra, 406, 35-407, 30; i Bolognesi muovono contro il Marchese di Ferrara, 31-37; licenziano gli ambasciatori nemici con la risposta ai loro Signori, 38-408, 10; il Monte d. Pecunia invita i cittadini a portare il contributo per le spese di guerra, 25-30; i Bolognesi impediscono a Giangaleazzo di prendere per tradimento Cievalcore, 409, 20-38; Astorre Manfredi va a Bologna ad offrire aiuto, 414, 12-24; i Bolognesi mandano un messo a sfidare il nemico a battaglia, ma questo rifiuta la lotta e si ritira, 415, 26-416, 9; Monteombraro si sottomette ai Bolognesi, 419, 7-16; tornano gli ultimi ambasciatori al Re Carlo VI di Francia senza aver concluso nulla, 22-30; Monte Questiolo si sottomette a Bologna, 420, 30-38; e così pure Montalto, Rosola e Castello del Ponte, 421, 23-28; agli abitanti di questi paesi è data la cittadinanza bolognese, 422, 27-36; i Bolognesi mandano un ambasciatore a Padova a pagare il Duca di Baviera, 37-43; Monte Battaglia si sottomette a Bologna, 423, 21-23; i Bolognesi fanno una tregua con Astorre Manfredi, 426. 4-8; fanno pace con gli Estensi, 32-42; perdono Monteombraro ma la riprendono subito, 427, 24-27; mandano truppe a Padova, 28-35; il contado è danneggiato dalla gente di Giangaleazzo (an. 1391), 427, 39-40; 36-428, 3; 37-429, 8; fanno pace con i Malatesta, 10-28; si fa in città una distribuzione di grano a prezzo molto basso, 29-36; i Bolognesi assumono la Signoria di Correggio, 20-25; 430, 44-46; i Bolognesi accolgono con grandi onori Alberto d'Este, 429, 14-32; il contado è ancora danneggiato dalla gente di Giangaleazzo, 38-430, 15; le forze d. lega vanno in Lombardia, ma senza fare grandi cose, 36-43; grande carestia di biade, 434, 37-40; le forze d. lega tornano dalla Lombardia, 41-43; mandano ambasciatori a Genova per intavolare trattative con Giangaleazzo, 435, 6-13; sono impiccati dieci sconosciuti perchè trovati senza documenti, 25-29; i Bolognesi mandano rappresentanti ai funerali di Beltrando Alidosi, Signore di Imola, 436, 5-8; fanno una tregua con Giangaleazzo (an. 1392), 16-20; grande nevicata, 23-25; si fa un grande torneo, 26-35; si pubblica la pace con Giangaleazzo, 36-44; si richiamano in città alcuni confinati, 45-437, 6; tre di essi però sono rimandati a confino, 7-14; passa da Bologna Francesco I Gonzaga, 19-23; i Bolognesi stringono una lega con Carraresi, Estensi, da Polenta, Alidosi e Fiorentini, 26-34; ritorna da Roma il Gonzaga, 438, 6-9; giungono anche Astorre Manfredi e Alberto d'Este, 10-17; tutt'e tre hanno un colloquio con i reggenti d. città, 18-24; anche Pisa e Lucca aderiscono alla lega, 25-28; gravissima grandinata, 21-37; Bartolomeo Raimondi è eletto vescovo, 38-439, 4; giungono lettere dagli ambasciatori mandati a Roma e riferiscono che il pp. ha concesso tutto ciò che avevano chiesto, 5-15; i Bolognesi mandano ambasciatori a Giangaleazzo, 440, 2-6; il pp. concede a Bologna il giubileo, lo Studio, l'esenzione da molti tributi, ecc., 21 sgg.; 442, 21 sgg.; i Bolognesi mandano in dono al pp. un cavallo (an. 1393), 447, 39-43; terremoto a Bologna, ma senza vittime, 44-46; epidemia di vaiolo, 47-448, 5; dannosissima bufera in città e contado, 7-15; scoppia un tumulto tra i partigiani d. Ramponi e quelli d. Scappi e Maltraversi per l'elezione d. correttori d. notari, 449, 10-450, 19; sono richiamati dal confino alcuni cittadini, 20-30; sono deposti otto gonfalonieri di parte Maltraversa e sostituiti con altri, 31-451, 9; si nominano i Dodici d. Balia (an. 1394), 18-33; sono privati d. cariche pubbliche alcuni di parte Maltraversa, 34-452, 18; i Ramponi e i loro partigiani provocano un tumulto per far deporre gli anziani in carica e farne eleggere altri a loro favorevoli, 453, 7-454, 9; eleggono anche altri gonfalonieri, 23-455, 6; i Ramponi si uniscono con tutti quelli che erano stati loro avversari e fanno un blocco contro i Maltraversi, 8 sgg.; Bologna aiuta il Marchese d'Este contro Azzo (an. 1395), 459, 45-460, 12; prende Nonantola e Bazzano al marchese di Ferrara (an. 1397), 461, 16-21; scoppia un tumulto fra Zambeccari, Griffoni e Gozzadini in seguito al quale molti Maltraversi rientrano in città (an. 1398), 24-463, 15; sono mandati a confino Francesco Ramponi ed altri (an. 1399), 463, 16-464, 15; 468, 2-19; si scopre una congiura contro Carlo Zambeccari, 463, 16-23, 33-36; scoppia una grave epidemia, 464, 24-34; i Bolognesi vincono e giustiziano Giovanni da Barbiano e i suoi per le ruberie compiute nel contado come amici d. confinati, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15; si fanno funzioni religiose e processioni per impetrare da Dio la cessazione d. epidemia, 465, 18-466, 16; 467, 31-468, 37, 31-469, 15; un terremoto fa gravi danni, 466, 17-21; 468, 39-41; gli artigiani provocano un tumulto e uccidono Antonio da Bruscoli per la sua avversione al popolo minuto, 466, 23-467, 30; 469, 16-470, 22; 469, 38 sgg.; i Ramponi e i loro amici tornati da confino provocano un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23-471, 27; i Bolognesi assediano Faenza sotto Pino Ordelaffi (an. 1400), 471, 28-39; 472, 16-23; Giovanni Bentivogli provoca in città d. tumulti in seguito ai quali si fa Signore (an. 1401), 472, 24 sgg.; 34 sgg.; i Bolognesi perdono Loiano (an. 1402), 478, 21-24; scoppia a Bologna una congiura contro Giovanni Bentivogli, ma è repressa, 25-479, 3; dopo la sconfitta di Casalecchio scoppia un'altra sommossa che finisce con la † d. Bentivogli e la dedizione d. città a Giangaleazzo Visconti, 476, 34 sgg.; 480, 36 sgg.; 482, 13 sgg.; si consegnano le chiavi d. città a Giacomo Dal Verme come luogotenente d. Visconti, 482, 36-483, 16; 486, 13-20; per volontà d. Visconti si costruisce a Bologna una cittadella, 483, 30 sgg.; 486, 35-38, 40-43; 488, 15-28; la Signoria d. città passa a Giovanni Maria Visconti per la † di Giangaleazzo, 484, 26-485, 7; 489, 35-41; Giacomo della Croce sostituto d. Dal Verme compie a Bologna tante prepotenze, 21-30; 490, 5-7; si pubblica l'accordo con Milano e Padova, 22-23; sono arrestati alcuni Bolognesi per sospetto di ribellione (an. 1403), 491, 24-37; altri sono mandati a Milano per la stessa causa, 492, 13-493, 3, 4-16; i Bolognesi invadono il contado di Pistoia, ma sono respinti dai Fiorentini, 17-22; Alberico da Barbiano assale Bologna ma ne è respinto, 490, 31-491, 14; 490, 40-492, 37; altri Bolognesi sono confinati, 493, 26-494. 27; si chiudono gli sbocchi d. piazza, 495, 16-18; si manda a chiamare Facino Cane, 19-21; si corre il Pallio di S. Pietro, 28-32; e quello di Saragozza, 33-35; Bologna è assalita dal marchese

di Ferrara e dai suoi alleati, ma li respinge, 496, 8-497, 6; alla † d. Malaspina gli succede come luogotenente d. Visconti Facino Cane, 7-19; questi ordina severe misure di polizia, 30-35; scoppia un tumulto per cui sono arrestati alcuni cittadini, 38-44; 498, 2-5; Caterina Visconti cede la città alla Chiesa, 491, 26-30; 492, 29-493, 38; 498, 34-499, 3; sono richiamati i confinati e liberati gli arrestati, 3-21; i Maltraversi tengono a bada Facino Cane e gli Scacchesi, 22-44; i Bolognesi si ribellano al Visconti e si danno alla Chiesa, 491, 20-492, 30, 38 sgg.; 500, 2-501, 10; vi entra solennemente il Card. Cossa, 492, 29-32; 501, 16-23; 502, 45-503, 49; il card. riunisce il Consiglio d. Seicento e accusa il Gozzadini d'aver voluto impadronirsi d. città, 27-42; sono impiccati alcuni partigiani d. Gozzadini, 43-505, 4; si consegnano le chiavi d. città al card. Cossa, 20-35; questi manda un'ambascieria di Bolognesi al pp., 36-44; l'ambascieria torna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40; il card. emana buone disposizioni annonarie, 507, 15-23; è decapitato Gabione Gozzadini, 506, 33-35; 508, 11-23; il card. riprende Cento e Pieve di Cento, 23-26; 509, 5-24, 28-34; Castel Fiuminese e Galliera, 508, 34-36; si copre la chiavica che passa per la Piazza, 509, 35-42; il card. fa abbattere la fortezza d. Visconti, 506, 36-40, 41-43; 509, 43-510, 4; e ne fa costruire un'altra a Porta Galliera, 507, 7-12; 508, 42-44; 510, 2-4; alcuni Bolognesi congiurano col marchese di Ferrara per dargli la città, ma sono scoperti, 5-17; si abbattono le case d. Gozzadini, 21-27; si fa il selciato d. Piazza, 507, 13-16; 510, 32-35; il card. prende Faenza, 507, 17-21; 510, 36-511, 6; e Crevalcore, 7-11; giunge la notizia d. † d. pp. Bonifazio IX, 507, 11-15; si celebrano perciò solenni funzioni religiose, 31-33; 511, 19-29; i Bolognesi cedono Piancaldoli ai Fiorentini (an. 1405), 512, 13-21; il card. Cossa andando contro Alberico da Barbiano lascia a Bologna come suoi luogotenenti il vescovo di Cervia e Nicolò de' Roberti, 29-31; vi si stringe la pace tra il card. e i nemici, 513, 35-40; grandissima nevicata in città e contado (an. 1406), 515, 8-9, 39-516, 9; si festeggia la pace tra il pp. e Ladislao di Napoli, 517, 4-8; 518, 39-41; † d. vescovo Raimondi, 517, 9-11; si riunisce il Consiglio d. Quattrocento, 44-518, 4; si scopre una congiura contro il card. Cossa e i capi di essa vengono giustiziati, 515, 39-516, 19; 518, 7-38; il card. Cossa fa coniare nuove monete, 521, 8-10; i Bolognesi mandano un'ambascieria al pp. (an. 1407), 29-36; si tiene un Consiglio d. popolo per comporre lo scisma, 522, 7-12; si fanno grandi feste al card. Cossa per la presa di Forll, 521, 21-25; 523, 44 sgg.; i Bolognesi si alleano ai Fiorentini contro Ladislao di Napoli (an. 1408), 526, 19-22; mandano truppe ai Fiorentini, 30-33; si festeggia a Bologna l'elezione di pp. Alessandro V (an. 1409), 532, 15-17; durante l'assenza d. card. Cossa per tale elezione Bologna è governata da Giacomino Ramponi e dall'Abate di S. Procolo, 18-20; vi entra so-

lennemente pp. Alessandro V (an. 1410), 26-35, 29-533, 9; 532, 36-533, 36; i numerosi Cardinali giunti con lui alloggiano presso le principali famiglie d. città, 5-25, 9-534, 22; 533, 36 sgg.; il pp. vi celebra la prima Messa papale, 534, 26-28; vi † forse avvelenato dal card. Cossa, 533, 31-534, 3, 33-535, 7; 536, 39-41; vi si tiene il conclave per l'elezione d. nuovo pp. Giovanni XXIII, 534, 5-13; 535, 21-536, 2, 42-537, 38; vi † il card. di Ravenna, 536, 28-32; vi ritorna il pp. dopo il suo giro nel contado, 37-537, 6; vi torna Luigi II d'Angiò (an. 1411), 7-10; vi † il card. di Mileto, 11-14; il pp. parte per Roma, 19-24; i Bolognesi cacciano il legato d. pp. e si reggono a popolo, 7-30, 25; 538, 28; 537, 40-538, 40; accompagnano il legato a Firenze, 537, 27-28; 538, 31-32, 40; tentano invano di prendere S. Giovanni in Persiceto, 537, 35-538, 10, 33-539, 5; 538, 41-539, 36, 38-43; altro vano assalto (an. 1412), 540, 4-19, 2-16; i Grandi tolgono il potere al popolo, 20-31, 34-37, 20-541, 35; parecchie milizie d. pp. si radunano a Bologna, 540, 32-541, 5; i nobili danno la città a un rappresentante d. pp., 540, 38-541, 38, 6-14; 542, 10-24; il pp. vi manda come suo legato il card. Fieschi, 541, 24-32; 542, 44-543, 41, 8-14; l'Abate di San Procolo è fatto vescovo di Bologna, 28-30; un'ambascieria bolognese va a Roma, 34-544, 7; sono decapitati alcuni Bolognesi come sospetti di tradimento con i Malatesta, 12-20, 14-24; il legato d. pp. imprigiona alcuni Bolognesi, 24-33; 545, 2-15; incendio d. Torre d. Asinelli, 544, 39-40; 545, 11-23, 22-32; sono condannati a † o mandati a confino molti Bolognesi sospettati di tentare un colpo di Stato, 24-546, 13; 545, 33-546, 23; si ordina a tutti gli abitanti d. contado di apprestare le difese contro i Malatesti, 24-27; giunge a Bologna il pp. Giovanni XXIII fuggito da Roma, 36-547, 6, 8-18; parte per Lodi per finire lo scisma, 11-20, 32-43; si scopre una congiura contro la Chiesa e se ne puniscono gli organizzatori, 21-33; 548, 6-18; il pp. mette una taglia sui congiurati, 18-21; torna a Bologna pp. Giovanni XXIII, 22-27, 39-549, 5; ne riparte diretto a Costanza, 548, 36-41; 549, 18-20; giunge notizia che il pp. è fuggito da Costanza (an. 1415), 551, 14-16, 14-17; i Bentivogli e i loro partigiani cacciano il rappresentante d. pp. e istituiscono un governo libero (an. 1416), 24-552, 17; 551, 24-552, 16; 551, 37-552, 35; Braccio da Montone tenta invano di riprendere Bologna per la Chiesa, ma poi viene ad accordi e le cede tutti i suoi castelli, 18-553, 26; 552, 36 sgg.; 553, 2-554, 13; moltissimi fuorusciti tornano a Bologna, 553, 31 sgg.; 554, 14 sgg.; 44 sgg.; sono eletti 16 Conservatori, 557, 11-29; si consegnano i gonfaloni, 30; sono mandati in bando alcuni cittadini, 31-558, 5; i Bolognesi prendono e abbattono il castello di porta Galliera, 557, 27-34, 40-558, 35, 13-21; Braccio da Montone consegna i castelli pattuiti, 7-14, 22-27, 36-38; perciò si fa una gran giostra, 15-18, 28-30, 38-39; i Bolognesi prendono la rocca di Cento. 19-24, 40-41, 31-559, 3; † d. vescovo Giovanni (an. 1417), 4-6, 9-10, 34; elezione d. vesc. Nicolò d. Albergati, 8-30, 11-33, 35-560, 35; i Bolognesi prendono S. Giovanni in Persiceto, 559, 31-560, 20; 2-25, 36-561, 44; giunge notizia d. elezione a Costanza d. pp. Martino V, 560, 21-27, 26-31; i Bolognesi si accordano col nuovo pp. mentre egli è a Mantova, 31-561, 18; i Bentivogli tentano un colpo di stato in seguito al quale i Canedolo sono banditi da Bologna (an. 1419 o 1420), 19-562, 38; 39 sgg.; 43 sgg.; pp. Martino chiede la consegna d. città, ma i Bolognesi si oppongono (an. 1420), 562, 39-563, 31; 564, 20-565, 15; giungono ambascierie d. Signori di Romagna a chiedere che i Bolognesi si sottomettano al pp., ma essi rifiutano, 563, 32-564, 15; 565, 16-41; il Consiglio si riunisce e chiede ai legati d. pp. che questi non s'impadronisca d. città, che per il resto risponderebbero alle sue richieste, 564, 16-565, 19; 566, 2-38; il pp. dà tempo ai Bolognesi per sottomettersi e poi manda truppe con Braccio da Montone a devastare il territorio e così si forma in città un partito favorevole al pp. e contrario ai Bentivogli, finchè anche questi cedono e la città si sottomette al pp. dopo precisi accordi, 565, 20-566, 30; 567, 2-568, 9; il nuovo legato d. pp. entra in Bologna, 566, 20-30; 568, 9-18; capita in città e vi si trattiene rubando un gruppo di Zingari (an. 1422), 20 sgg.; grande epidemia (an. 1423), 571, 6-7, 8-9; il card. di S. Eustachio lascia la città per paura d. contagio, 6-10, 9-11; vi entra il nuovo legato card. Condulmer, 10-21, 11-22; vi è decapitato per le sue crudeltà Antonio di Sicilia, esecutore di giustizia, 40-572, 19, 2-30; viene a Bologna il nuovo legato arciv. Ludovico (an. 1424), 573, 18-574, 9; 573, 19-574, 9; giunge notizia che la gente d. pp. ha vinto e ucciso sotto Aquila Braccio da Montone, 14-575, 3; 574, 15-575, 6; si incendia parte d. palazzo comunale (an. 1425), 576, 27-33, 30-36; è ricostruita in muratura, 34-37, 37-41.

Bologna (Abbazie) SS. Naborre e Felice, Abati, v. Raimondi Bartolomeo e Zambeccari Castellano.

- Albergo della Luna, era vicino alla torre d. Rolandi, 389, 37-39.
- Certosa, luogo ove si raccoglie il popolo alle armi per marciare contro Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 414, 38-415, 3.
- (Chiese) dei Servi, vi si iniziano nuovi lavori (an. 1383), 372, 17-20.
- DELLA CERTOSA, è consacrata (an. 1359), 88, 21-24; 98, 33-35; l'abate d. convento è fatto vescovo di Bologna (an. 1417), 559, 7-11, 11-14, 35-36.
- — DELLA MAGIONE [Masom], chiesa che aveva anche i cavalieri, 414, 44-45.
- San Domenico, è detta anche dei Frati predicatori e vi è sepolto Bonifacio Carbonesi (an. 1353), 24, 7-11; 29, 31-32; vi è sepolto Giovanni Pepoli e poi Giacomo Pepoli (an. 1367), 212, 34-37; una immagine d. Madonna vi fa parecchi miracoli, 266, 5-12; vi è sepolto Giovanni da Legnano (an. 1382 o 1383), 370, 30-371, 6; 372, 16-22, 39-42; viene

- aperta l'arca d. Santo e la testa di lui messa in un tabernacolo (an. 1383), 371, 34-372, 4; 371, 31-372, 7; 371, 39-372, 35; ottiene privilegi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 440, 21-441, 7; 445, 14-35; vi è sepolto Lunardo Malaspina (an. 1403), 491, 15-19; 497, 7-19.
- BOLOGNA (CHIESE) SAN FRANCESCO, vi è sepolto Ghirardo Conforti (an. 1403), 490, 31-38; vi è sepolto anche Corrado da Matelica (an. 1404), 508, 37-40; vi è sepolto il pp. Alessandro V (an. 1410), 533, 31-534, 2; 535, 2-4; 536, 39-40.
- — SAN GENESIO, sua costruzione (an. 1353), 19, 35; 21, 27-29.
- SAN GIACOMO, vi è tenuto prigioniero qualche giorno il Card. Noellet (an. 1376), 307, 38-39, 25-308, 4; 312, 31-40; ottiene privilegi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 440, 21-441, 6; 445, 14-35; vi è sepolto Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 485, 31-35.
- SAN GIOVANNI BATTISTA, è costruita nel 1352, 14, 34-36.
- SAN GIOVANNI BATTISTA, è la chiesa d. monastero d. Frati Celestini, stabiliti a Bologna nel 1368, 230, 33-36.
- SAN MARTINO DEL CARMINE, crolla per una forte nevicata (an. 1359), 87, 2-88, 9; 87, 28-88, 32.
- SAN PETRONIO, inizio d. costruzione (an. 1390), 400, 20-31, 26-401, 4; 404, 43-405, 43; 413, 20-37; vi si celebra la prima Messa (an. 1392), 439, 19-27; ottiene privilegi dal pp. Bonifacio IX, 440, 21-441, 22; 444, 41-445, 35; 446, 22-41; vi è incoronato pp. Giovanni XXIII (an. 1410), 534, 10-11; 535, 27-29.
- SAN PIETRO (CATTEDRALE), una immagine d. Madonna vi fa parecchi miracoli (an. 1371), 266, 5-12; il vescovo Bartolomeo Raimondi vi fa fare molti lavori (an. 1392), 438, 41-45; ottiene privilegi dal pp. Bonifacio IX, 440, 21-441, 6; 445, 14-35; vi è sepolto il Card. di Ravenna (an. 1410), 536, 28-33; vi è sepolto anche il Card. di Mileto (an. 1411), 537, 11-14.
- SAN PROCOLO, vi si pone la campana grossa d. Arengo (an. 1377), 347, 19-24, 40-41; vi si trovano parecchie reliquie di Santi (an. 1389), 398, 28-34; ottiene privilegi da! pp. Bonifacio IX (an. 1392), 440, 21-441, 6; 445, 14-35; l'Abate Giovanni è vicegovernatore di Bologna mentre il Card. Cossa è a Pisa per l'elezione d. nuovo pp. (an. 1409), 432, 18-20.
- SAN SIGISMONDO, ottiene privilegi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 440, 21-441, 6; 445, 14-35.
- - SANTA CATERINA DI SARAGOZZA, 446, 14-15.
- — SANTA CATERINA DI STRA' SAN DONATO, 446, 12-13.
- — SANTA MARIA DEGLI ANGELI, è la chiesa d'un convento d'eremiti, 257, 28-36; vi è sepolto il priore giustiziato per la congiura d. 1386, 382, 10-13.
- Santa Maria dei Rustigani, presso questa chiesa è poi costruito S. Petronio, 413, 20-25.
- SANTA MARIA DEI SERVI, annessa all'omonimo convento, vi è sepolto frate Andrea da Faenza (an. 1396), 460, 24-32.

- Bologna (Chiese) Santa Maria del Monte, la moglie di Astorre Manfredi vi si reca a sciogliere un voto (an. 1388), 387, 42-388, 4; ottiene privilegi dal pp. Bonifacio IX (an. 1392), 440, 21-441, 6; 445, 14-35.
- - Santa Maria Roversa, ric., 446, 18-19.
- — SANTO STEFANO, ottiene privilegi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 440, 21-441, 6; 445, 14-35.
- (CITTADELLE) DEL PRATELLO, è fatta costruire da Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 483, 30-484, 25; 488, 15-28; è abbattuta dal Card. Cossa (an. 1404), 506, 36-40, 41-43; 509, 43-510, 2.
- DI GALLIERA, è fatta costruire dal Card. Cossa (an. 1404), 507, 7-12; 508, 42-44; 510, 2-4; è abbattuta dai Bolognesi ribelli alla Chiesa (an. 1411), 537, 25-27; 538, 29-31, 39-40; è riedificata dal pp. Giovanni XXIII (an. 1413), 548, 28-34; 549, 6-12; i Bolognesi la prendono e abbattono (an. 1416), 557, 27-34, 40-558, 35, 18-21.
- (CONVENTI), SANTA MARIA DEGLI ANGELI, il Priore favorisce la congiura per il ritorno d. Pepoli a Bologna (an. 1386), 378, 30-41; è per questo giustiziato, 380, 10-15.
- (FONTANE), RIMONDA [Rimondato], ric., 8, 5.
- (LEGATI PONTIFICI), v. Albornoz Egidio, Androino di Cluny, Condulmer Gabriele, Cossa Baldassarre, Lodovico arciv.
- PIAZZA SANTO STEFANO, era vicina alla Torre dei Rolandi, 389, 37-40.
- (Podesta), v. Adimari Filippo, Alberti Giacomo, Angoselli Bernardo, Antonio di Ascona, Armani (degli) Bartolomeo, Baligan da Jesi, Blasco Fernando, Buondelmonti Andrea, Buondelmonti Uguccione, Calboli (de') Francesco, Campello Francesco, Camposampiero (de') Guglielmo, Castellani Vanni, Cavalcanti Enrico, Cicona (da) Giovanni, Conte da Pomena, Corvi (de') Francesco, Dotti (de') Francesco, Fantino Giorgio, Gabrielli Francesco, Ghirardini Guelfo, Giacomo d'Andreuccio, Mastafani Guidone, Mellentino (da) Bernardo, Michele da Volterra, Miramons Stefano, Monterocco Giovanni, Panciatichi Giovanni, Poppi (da) Carlo, Porciglia (de) Ludovico, Rizzi (de') Rosso, Rogerio da Perugia, Sanguinazzi Ilario, Sassoferrato (da) Francesco, Scala Nicola, Schapoli (da) Polo, Scotti (de') Francesco, Scrovegni Ugolino, Squarcialupi Pietro, Tolomei Raimondo, Zappo da Armiso, Zazoni Rodolfo.
- (PORTE) CASTIGLIONE, è fatta guardare da Lunardo Malaspina (an. 1403), 591, 2-5.
- — CHIAVATURE, è costruita nel 1351, 6, 13-17, 9, 26-28.
- Galliera, l'esercito d. lega contro il Visconti arriva fino a questa porta, ma non vi penetra (an. 1354), 39, 18-21; 42, 33-34; i nemici di Giovanni I Bentivogli tentano invano di penetrarvi (an. 1402), 479, 13-22; il Card. Cossa vi fa costruire una fortezza (an. 1404), 507, 7-12; 508, 42-44; 510, 2-4; è abbattuta dai Bolognesi ribelli alla Chiesa (an. 1411), 537, 25-27; 538, 29-31, 39-40.
- LAMBERTINI, è costruita nel 1351, 6, 13-17; 9, 26-28.

- BOLOGNA (PORTE), MALPERTUSO, presso questa porta è giustiziato Giacomo Bondi (an. 1300), 96, 9-22, 29-33.
- Pratello, porta a ovest, verso Bazzano, 282, 20-23; vi passa la compagnia d. Hawkwood (an. 1378), 349, 13-16; di qui comincia la cittadella fatta costruire da Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 483, 30-484, 25; 488, 15-28; è fatta abbattere dal Card. Cossa (an. 1404), 506, 36-40, 1-43; 509, 43-510, 4.
- RAVEGNANA, gli abitanti di questo quartiere si ribellano agli ordini d. Oleggio (an. 1354), 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 34-37, 27; 39, 19-25; si sottomettono, 33, 26-34, 4, 37; 28-30; sono obbligati a recarsi a Castelfranco, 44, 9-20.
- SAN PIETRO, i popolani di questo rione escono al campo (an. 1351), 6, 2-5; 8, 31-32; si ribellano agli ordini d. Oleggio (an. 1354), 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 34 sgg.; 39, 19-25; si sottomettono, 33, 26-34, 4; 37, 28-30; sono obbligati a recarsi a Castelfranco, 44, 9-20.
- San Procolo, i popolani di questo rione escono ad assediare Conselice (an. 1351), 6, 18-22; 9, 29-30; si ribellano agli ordini d. Oleggio (an. 1354), 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 34 sgg.; si sottomettono, 35, 22-36, 7; devono uscire con l'esercito o pagare una tassa, 8-12; si sottomettono, 40, 31-32; sono obbligati a recarsi a Castelfranco, 41, 21-25.
- STIERA, gli abitanti di questo quartiere si ribellano agli ordini d. Oleggio (an. 1354), 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 34 sgg.; si sottomettono, 35, 22-36, 7; devono uscire con l'esercito o pagare una tassa, 8-12; si sottomettono, 40, 31-32; sono obbligati a recarsi a Castelfranco, 41, 21-25.
- (STRADE) BROCCAINDOSSO, Facino Cane vi compie devastazioni e incidenti per far perder tempo ai Bolognesi e poter fuggire (an. 1403), 491, 20-492, 30, 38 sgg.; 500, 2-501, 10.
- — CASTIGLIONE, vi si fa un mulino, 130, 24-131, 7, 33-37.
- MAGGIORE, è devastata al tempo di Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 4, 16-20; 5, 40-6, 28; è devastata dai Brettoni (an. 1376), 310, 21-26, 32-33; 324, 35-45.
- MASCARELLA, è fatta chiudere da Lunardo Malaspina (an. 1403), 491, 2-5.
- SAN DONATO, si toglie il serraglio di questa strada (an. 1352), 36, 13-15; 40, 33; è devastata dai Brettoni (an. 1376), 310, 21-26, 32-33; 324, 36, 45.
- Santo Stefano, vi si combatte tra i Gozzadini e il Card. Cossa (an 1403), 503, 20-504, 4; vi sono impiccati alcuni partigiani d. Gozzadini, 43-45.
- SAN VITALE, è devastata al tempo di Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 4, 16-20; 5, 40-6, 28; vi si combatte con Facino Cane (an. 1403), 491, 20-492, 30, 38 sgg.; 500, 2-501, 10.
- (STUDIO), ottiene alcuni privilegi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 441, 23-29; 443, 18-34, 39-44.

- Bologna (Torri), Asinelli (Degli), vi si comincia a lavorare (an. 1353), 20, 24-26; 21, 38-39; vi si fa un ballatoio, 23, 27-29; 28, 2-8, 32-33; vi si pone una campana per annunziare gli incendi (an. 1388), 389, 7-14; vi scoppia un incendio che la danneggia molto (an. 1399), 463, 25-464, 16; 463, 37 sgg.; 467, 5-13; è rovinata da un incendio (an. 1413), 544, 39-40; 545, 11-23, 22-32.
- Garisenda, se ne comincia la costruzione (an. 1353), 23, 30-32; 28, 34; si fanno alcune fortificazioni fra questa torre e quella d. Asinelli, 2-8.
- ROLANDI (DEI), crolla uccidendo due persone. (an. 1389), 389, 37 sgg.; 389, 41-390, 36.
- RUSTIGANI (DEI) è fatta crollare perchè impediva la costruzione di San Petronio (an. 1390), 403, 21-27, 2-4.
- (VESCOVI), v. Albergati Nicolò, Bonavalle Bernardo, Carafa Filippo, Chatty Almerico, Galerada Giovanni, Giovanni da Bologna, Nasi Giovanni, Raimondi Bartolomeo, Rolando da Imola.
- (VICARI DELLA CHIESA), v. Albornoz Gomez, Del Carretto Daniele, Grimaud Anglico.
- Bolognini (de') Bartolomeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; 16-474, 9; deve fare un prestito forzoso a Facino Cane (an. 1403), 498, 29-33; custodisce Gabione Gozzadini prigioniero (an. 1404), 508, 14-17; si offre di sostenere per sè e per alcuni uomini d'arme la lotta contro Alberigo da Barbiano (an. 1505), 511, 40-42; è mandato ambasciatore al pp., 514, 27-515, 2.
- Bolognini (DE') Francesco, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.
- BOLOGNINI (DE') MARCHIONE, rende onori al nuovo Vescovo di Bologna (an. 1412), 543, 28-33.
- BOLOGNINO BOCCATORTA, v. Boccatorta Bolognino.
- Bom Tura, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.
- Bombarone Bartolomeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35.
- Bombeccari Giuliano, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 21-35, 5; 42, 14-43, 3. Bonacciara, v. Bonazzara.
- Bonaguida Giovanni, capo e direttore d. festeggiamenti bolognesi al Card. Cossa per la presa di Forlì (an. 1407), 524, 6-7.
- Bonaldi Bindo [Monaldi], ambasciatore d. Perugini che guida verso la sua città la compagnia di Giovanni Acuto (an. 1369), 246, 30-42; 248, 15-249, 6; † nella battaglia di Arezzo, 246, 43-247, 37; 249, 7-43.
- Bonavalle Bernardo (Vescovo di Bologna), capitato a Perugia durante la sommossa popolare si chiude nella rocca e poi s'arrende ai Perugini (an. 1375), 299, 43-300, 39, 24 sgg.; gli abitanti di Cento si ribellano contro di lui, 304, 44-305, 35, 8-25; va ambasciatore d. Bolognesi ad Avignone (an. 1376), 320, 24-29.

BONAVERE (DI) MICHELE, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

Bonazzara, località presa dai Bolognesi a Tordino da Panico (an. 1363), 166, 25-167, 3; 168, 33-34.

Pondanello, località presso Bologna, per dove passa Carlo di Durazzo con gli Ungari, diretto in Puglia (an. 1380), 369, 34-370, 5.

Bondeno, località d. Ferrarese devastata dalla gente di Bernabò Visconti (an. 1371), 267, 16-26.

Bondi Giacomo dalle Pianelle, è giustiziato per tradimento contro l'Oleggio (an. 1360), 96, 9-22, 29-33.

Bonfolmino [Conte de' Bonfolmin], è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-29.

BONGIOVANNI BARTOLOMEO, correttore d. notari, d. partito d. Maltraversi (an. 1394), 455, 8-41.

Bonifazio IX pp., è eletto nel 1389, 426, 1-4; fa molte concessioni alla città di Bologna (an. 1392), 439, 5-15; 440, 21 sgg.; 442, 21 sgg.; in questo tempo soggiorna a Perugia, 446, 20-21; privilegi particolari da lui concessi alla Chiesa di S. Petronio (an. 1393), 22-41; lascia Perugia, 32-34; riceve in dono dai Bolognesi un cavallo, 39-43; manda a Bologna un esercito col card. Baldassare Cossa, contro Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 485, 38-40; per opera d. card. Cossa la Chiesa riprende Bologna (an. 1403), 491, 20-492, 30; 38 sgg.; 500, 2-501, 10; riprende anche Perugia, 505, 5-9; sua † (an. 1404), 507, 26-28; 511, 11-18.

Bonifazio di Castagnolo, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-46.

BONINO DA ZENA, v. Zena (da) Bonino.

Bonsapere Domenico, bolognese decapitato per accusa di tradimento (an. 1404), 506, 41-507, 4, 37-38.

Bonsignori Bonsignore, marito di Giovanna Bianchetti, 43, 20-44, 4.

Bonsignori Simone, ufficiale alla costruzione di S. Petronio (an. 1390), 400, 31-401, 3.

BONUCCI (DE') DOMENICO, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

Borghesani Giacomo [dito Mengheto], partecipa alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 9; perciò è decapitato, 12-14; 518, 27-30.

Borghesan Mengheto, v. Borghesani Giacomo.

BORGHETTO [Al Borghetto] località presso il ponte di S. Ambrogio sul Panaro, dove il Signore di Bologna fa costruire una bastia (an. 1372), 263, 40-41; 272, 39-42.

Borgoforte, località presso Mantova assediata dalle forze d. Visconti (an. 1356), 69, 6-8; 70, 34; è ancora danneggiata dalle stesse (an. 1368), 226, 33-227, 27; 233, 7-20; in questa località Bernabò Visconti riporta una vittoria, 224, 30-32; 229, 17-230, 8; è molto danneggiata da Carlo IV di Boemia, 226, 33-38; vi passa la gente d. Chiesa diretta in Lombardia per unirsi col Conte di Savoia contro i Visconti (an. 1373), 285, 30-36.

Borgo Panigale, è devastato dalle truppe d. Veneziani e Fiorentini (an. 1354), 36, 39-37, 36; 39, 8-12; 42, 28-30; 46, 7-9, 11-12; ancora danneggiato dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 55, 25 sgg.; 59, 12-27;

60, 31-37; vi passa, facendo danni, la compagnia di Lando d'Alemagna, 75, 13-22; 76, 31-35; vi passano le forze di Bernabo Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22 e devastato dii mercenari Ungari an 1300, 116, 32-35; 27-117, 6; è devastato da Ambrogio Visconti (an. 1372), 279, 23-36; è preso dalla compagnia di Brettoni (an. 1376), 309, 30-32, 17-310, 3; 321, 10-13; vi passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-38, 30-371, 3; la gente di Giangaleazzo Visconti vi fa notevole danno (an. 1390), 412, 2-9; vi si accampano i nemici di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 480, 2-7.

Borgo San Sepolero, è presa da Giovanni d'Olegno ai Perugini (an. 1351), 11, 22-24; v. 1352; è quasi distrutta da un forte terremoto (an. 1353), 19, 11-18, 31-20, 34; è tolta ai Perugini da Branca Guelfuzzi e poi da lui restituita alla Chiesa (an. 1368), 230, 27-30; 237, 6-12.

BORRI VITTORINO [Utorino Boro, Ottollino Lordo], podestà di Bologna (an. 1353), 22, 6-8; 24, 34-35; è accusato di adulterio (an. 1355), 49, 25-50, 18; 32-51, 34.

Boscaretto, v. Bostaretto.

Boschetti Baldone, è impiccato per la congiura contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 463, 16-23, 33-36.

Boschetti Marco, è impiccato per la congiura contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 463, 16-23, 33-36; 466, 18-467, 4.

Bostaretto (DA) Nicolò [Boscharetto], capitano d. Perugini, vinto e fatto prigioniero dal card. Albornoz (an. 1367), 212, 29-213, 6; ancora capitano d. Perugini è nuovamente preso (a. 1369), 252, 4-7.

BOTTRIGARI, famiglia bolognese che aveva le case presso il palazzo d. Anziani, 318, 44-319, 2.

BOTTRIGARI FRANCESCO, partecipa alla congiura bolognese d. 1389 a favore di Giangaleazzo Visconti, 391, 15-17; 395, 44-396, 45; 399, 19-22.

Bottrigari Lando [Lando da Barone], è mandato ambasciatore d. Bolognesi al pp. (an. 1377), 332, 2-21.

Boucicauld [Buzichaldo], governatore di Genova per la Francia, fa decapitare Gabriele Visconti (an. 1408), 527, 13-16; promette aiuti a Giovanni Maria Visconti (an. 1409), 529, 27-34.

Boulogne (Cardinali), v. Solamieri Guido.

BRACCIO DA MONTONE, va col card. Cossa contro i Raspanti di Perugia (an. 1407), 521, 40-522, 6; con gli altri espulsi da Perugia prende il castello di Rocca Contrada al nipote d. pp., 41-46; provoca una sommossa contro la Chiesa per le forti tasse a Castel San Piero (an. 1414), 548, 22-26; pp. Giovanni XXIII gli dà Medicina per denari, 549, 13-14; prende Cento (an. 1415), 551, 17-23; tenta invano di riprendere Bologna per la Chiesa, ma poi viene ad accor i e le cede tutti i suoi castelli (an. 1416), 552, 18-553, 26; 552, 36 sgg.; 553, 2 sgg.; 558, 7-14, 22-27, 36-38; lascia Castel S. Piero è va in Romagna, poi a Perugia di cui si fa Signore, 2-5; va a devastare la Romagna per ordine d. pp. Martino V (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35; è vinto ad Aquila dalle genti d. pp. e ucciso in battaglia (an. 1424), 574, 14-575, 3; 574, 15-575, 6.

BRANCA DE GUELFUZI, v. Guelfuzzi Branca.

Brandeburgo (Marchese DI) Luigi VI II. Romano [Brondilor], riceve in Germania Cangrande II d. Scala (an. 1354), 29, 18-22; lo anuta a ritogliere Verona a-Frignano, 30, 16-18; 31, 34-35; 35, 22-36, 2.

Braschi Fernando di Belviso (Marchese d. Marche), è capitano d. gente d. Chiesa che occupa Bologna (an. 1360), 95, 35-37; 96, 18-22.

BRAZZAROLA (DALLA) GIACOMO, è nominato gonfaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

Brescia, alla † d. arciv. Giovanni Visconti tocca al nipote Bernabò (an. 1354), 43, 3-4; l'esercito d. lega lascia quel contado diretto a Modena, 44, 5-8; Pandolfo III Malatesta vi manda alcune milizie contro Ottobon Terzi (an. 1409), 528, 5-9.

BRETTANORO, v. Bertinoro.

Brettoni [Bertoni], compagnia di ventura comandata dal card. Roberto di Ginevra, che commette ruberie e stragi nel contado bolognese (an. 1376), 309, 17-310, 19; 309, 30-310, 31; 320, 37 sgg.; passano poi sul Faentino, 323, 7 sgg.; 328, 2-10; continuano le devastazioni qua e là, 323, 12-16, 17-26, 27-324, 3; devastano con scorrerie Stra' Maggiore e Strada San Donato a Bologna, 36-45; saccheggiano Cesena (an. 1377), 331, 17-332, 4, 27-333, 37; 332, 34-333, 39; saccheggiano Osimo, 332, 24-26; quelli rimasti a Cesena passano a Perugia, 343, 37-39; sono vinti dalla Compagnia di S. Giorgio assoldata dal pp. Urbano VI (an. 1379), 357, 25-29.

BREXIVEGLI (DE') OTTO, v. Brunswich (di) Ottone.

Brichi, sicario d. Gozzadini, prende e conduce a Cento Pietro de' Piatesi (an. 1404), 507, 23-27; scappa da Massumatico portando con sè i due Piatesi, 508, 41-509, 4.

Bricio della Fratta, difensore d. fortezza di Molinella (an. 1360), 99, 13-18, 30-32.

Brisighella, località d. Romagna dove si rifugia Giovanni Manfredi (an. 1368), 234, 35-39; 239, 38-240, 3.

Broaldo o Beroaldo Nicolò, bolognese mandato a confino nel 1413, 546, 17-23.

Broccardo, capo d. Tedeschi d. esercito d. Conte di Romagna, non ricevendo la paga stabilita, offre al Visconti di dargli i Pepoli, che tenevano in ostaggio, in cambio d. somma corrispondente alla paga mancata (an. 1351), 3, 2-4, 12; consegna a Bernabò Visconti i castelli di S. Pietro, Fagnano e Dozza, 15-20; † nella sconfitta subita dalla Gran Compagnia in Val di Lamone (an. 1358), 82, 7-8.

Brondolo, porto d. litorale di Venezia dove i Veneziani catturano e incendiano alcune galere genovesi (an. 1380), 362, 28-36.

Brunelleschi Francesco, è mandato da Aldobrandino d'Este ambasciatore al cugino Francesco per indurlo a tornare a Ferrara (an. 1352), 18, 17-19, 10.

Brunswich (di) Ottone [Otto de Brexivegli], tutore d. figli di Giovanni Paleologo di Monferrato, 270, 13-18.

BRUSCOLI, castello tra il territorio Bolognese e quello Fiorentino, ceduto dai Signori d. luogo ai Bolognesi e da questi ai Fiorentini (an. 1380), 362, 28-36, 40-42; 366, 29-367, 40.

Bruscoli (DA) Alberto, cede il proprio castello ai Bolognesi e va a dimorare a Bologna (an. 1380), 362, 28-36, 40-42; 366, 29-367, 40.

BRUSCOLI (DA) ANTONIO, con altri nobili bolognesi depone e caccia il card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 19-22; 312, 32-35; cattura alcuni mercenari diretti in Toscana (an. 1377), 331, 14-18; è nemico al proprio fratello Alberto, 366, 29-40; va a Firenze a prender gente contro i Bolognesi (an. 1380), 40-367, 36; è ucciso da furor di popolo (an. 1399), 307, 23-25, 36-38; 467, 9 sgg.; 470, 2-22, 43 sgg.

BRUZ, v. Bruzio.

Bruzio [Bruz] figlio di Luchino, comanda parte d. forze d. Bolognesi contro i Visconti (an. 1356), 69, 9-18; 70, 35-71, 29.

BRUZZA (DI) MISSER, v. Estaing (d') Pietro.

BUDA, città d. Ungheria presso la quale erano prigionieri i principi di Taranto e di Durazzo, 20, 28-32.

Budrio, è liberata dalle truppe d. Conte di Romagna (an. 1351), 4, 6-10, 26-27; 5, 35-36; è vicino al castello di Cavalli, 6, 12-15; è devastato dalle truppe de' Veneziani e Fiorentini (an. 1354), 36, 39-37, 36; 38, 7-10; 41, 32-40; vi passa l'esercito d. lega, 44, 11-13; 46, 5-7; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 14 sgg.; vi passa l'esercito d. lega diretto contro i Visconti (an. 1356), 70, 26-71, 7; 72, 28-33; vi passa la Compagnia di Lando d'Alemagna facendo danni, 75, 13-22; 76, 31-35; è fortificata dai Bolognesi (an. 1363), 170, 23-171, 3, 36-39; è danneggiata da Lucio di Lando (an. 1387), 383, 2-9; vi si svolge una scaramuccia tra i Malatesta e la gente d. borgo (an. 1413), 546, 26-34, 36-547, 7.

BUGLIARDI SALVATICO, v. Boiardi Salvatico.

Bulgarelli Rinaldo, tenta invano di strappare agli Alidosi la Signoria di Imola (an. 1365), 196, 6-18; 197, 20; 196, 34-197, 41; 32-198, 32.

Buoi (de') Andrea, è uno d. anziani di Bologna d. 1377, 335, 33-336, 9; è mandato ambasciatore al pp., 347, 6-18.

Buoi (DE') Giacomo, va ambasciatore d. Bolognesi al pp. (an. 1362), 147, 19-24; 148, 38-39; ancora ambasciatore d. Bolognesi al pp. Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 29-31.

Buondelmonti Andrea, podestà di Bologna nel 1407, 524, 23-24.

Bussolari Giacomo, frate di Pavla nominato reggitore d. città che consegna per tradimento ai Visconti (an. 1359), 91, 9-20; 92, 31-36.

BUVALELLI (DE') Azzo, è ucciso nel tumulto tra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

CABASSOLE FILIPPO (CARD. DI GERUSALEMME), è mandato dal pp. a reggere Perugia al posto del card. d'Estaing (an. 1371), 269, 2-9.

CABURAZZO [Chà buraza] località d. montagna bolognese danneggiata dall'Hawkwood (an. 1375), 295, 22-296, 3, 35-36.

CACCIANEMICI, v. Cazzanemici.

CACITI NERIO, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

- CALAMELLO, località d. provincia di Ravenna ribelle alla Chiesa (an. 1375), 301, 37-40; 302, 28-303, 5.
- CALBOLI [Chalvoli], località occupata dai Bolognesi (an. 1378), 351, 25-352, 34.
- CALBOLI (DA) FRANCESCO, è nominato podestà di Bologna (an. 1366), 209, 14-16, 33-34; è riconfermato podestà di Bologna (an. 1367), 211, 2-5; va come ambasciatore d. Bolognesi a Urbano V per il suo ritorno da Avignone, 214, 29-36; è riconfermato in carica per il secondo semestre, 215, 30-40; conservatore di Siena è preso dai Grandi durante il colpo di stato (an. 1368), 232, 32; 238, 22-24.
- CALCARA, località d. Bolognese dove si accampano le milizie d. Visconti (an. 1357), 76, 2-3; 77, 33; vi si accampa la gente di Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 400, 6-9; 401, 43-44.
- CALCINA (DALLA) GIACOMO, fa mettere le gabelle a Bologna dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 486, 5-12.
- CALCINA (DALLA) GIOVANNI, è vestito a lutto per la † d. vescovo di Bologna Caraffa (an. 1389), 393, 2-16; è confinato per la congiura a favore di Giangaleazzo Visconti, 391, 2-3; 393, 42; 396, 29-40; 397, 14-21; è richiamato dal confino (an. 1392), 436, 45-437, 6; ma vi è subito rimandato, 7-17; è richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.
- CALCINATO, località presso Brescia dove giunge la gente d. lega antiviscontea (an. 1391), 433, 45-434, 2.
- CALDERINI (DE') CALDERINO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 11; 28; 556, 34-35; si oppone al tentativo d. Bentivogli di afferrare il potere a Bologna (an. 1419 o 1420), 562, 3; 563, 20; 565, 43.
- CALDERINI (DE') GASPARE, va in ambascieria al pp. Gregorio XI ad Avignone, 261, 15-262, 4; è mandato ambasciatore al pp. dal card. Noellet, signore di Bologna (an. 1375), 303, 36-38; 304, 9-13; è arrestato e condannato a una multa per segreti armeggi col pp. (an. 1388), 388, 32-42; è mandato ambasciatore a Genova (an. 1390), 425, 11-15; torna dall'ambascieria, 426, 47-427, 7.
- CALDERINI (DE') GIOVANNI, ambasciatore alla Chiesa per offrirle la città di Bologna (an. 1360), 103, 31-104, 26, 11-21; va ancora ambasciatore al pp. (an. 1362), 153, 2-7, 32-34.
- CAMBIO (MAESTRO), ufficiale agli estimi (an. 1390), 399, 31-400, 18.
- CAMBIO D'ALBERTO, bolognese arrestato per tradimento (an. 1404), 510, 5-11; liberato ritorna a Bologna (an. 1416), 554, 24; 40-41; 555, 42.
- CAMBIO (DI) ANDREA, ufficiale alla costruzione di S. Petronio (an. 1390), 400, 31-401, 3; è proposto come correttore d. notari dalla parte d. Ramponi (an. 1393), 449, 31 sgg.; è arrestato in casa di Giovanni Gozzadini dal luogotenente d. Visconti (an. 1403), 491, 24-37.
- CAMERA (DA LA) PIERO DE SIMONE, v. Piero de Simone da la Camera.
- CAMERINO, si ribella alla Chiesa (an. 1376), 306, 10-12; 307, 27-28.

- CAMERINO (DA) ANTONIO, v. Antonio da Camerino. CAMERINO (DA) RODOLFO, v. Varano (da) Rodolfo.
- Campanazzi Benvenuto, fa mettere le gabelle a Bologna, dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 486, 5-12; è creato confidoniere (an. 1412), 541, 19-30.
- CAMPELLO FRANCESCO [Francesco de Spolete], podestà di Bologna nel 1374, 293, 10-12, 4-8.
- Comportegoso (DA) Bartolomeo, difensore d. rocca di Castel Bolognese, la cede poi al legato d. pp. (an. 1423), 570, 36-571, 4; 570, 40-571, 7.
- Campofregoso (DA) Domenico (Doge di Genova), è deposto dal popolo irritato per la sconfitta toccata dai Veneziani (an. 1378), 351, 5.
- CAMPOFREGOSO (DA) GIACOMO (DOGE DI GENOVA), succede ad Antoniotto Adorno nel 1390, 421, 29-35, 14-17.
- CAMPOFREGOSO (DA) ROLANDO, luogotenente d. card. Cossa a Forll (an. 1406), 517, 18-20.
- CAMPOGALLIANO [Campognano], castello restituito dagli Estensi al Signore di Carpi (an. 1358), 85, 18-23, 37-39.
- CAMPOGNANO, v. Campogalliano.
- CAMPOSAMPIERO (DA) GUGLIELMO, è eletto podestà di Bologna nel 1356, ma rinuncia subito, 64, 11-13, 32-33; 65, 2-6.
- CANCELLIERI 'CARLO, un suo fratello è creato cavaliere da Nicolò III d'Este (an. 1406), 519, 31-34.
- CANCELLIERI GIOVANNI, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-26.
- CANCELLIERI LAZZARO, accompagna a Bologna il pp. Giovanni XXIII dopo il suo giro nel contado (an. 1410), 537, 2-5.
- CANCELLIERI RIZZARDO, è cacciato da Pistoia da Giovanni Panciatichi (an. 1351), 6, 24-7, 3.
- CANDIA, i Candioti si ribellano e si sottraggono al dominio di Venezia (an. 1363), 171, 24-172, 9, 38-173, 29; sono risottomessi dai Veneziani (an. 1364), 178, 17-25; 192, 19-26, 31-34.
- CANDIA (ARCIVESCOVO DI), va a Bologna come ambasciatore di Pietro I di Lusignano Re di Cipro per cercare di concludere la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti (an. 1363), 162, 23-163, 9, 41-164, 6; va a Milano per la stessa ragione, 168, 29-169, 20, 41-170, 36; torna a Bologna (an. 1364), 179, 17-25, 35; passando per il territorio bolognese prende per la Chiesa alcune fortezze prima tenute da Bernabò Visconti, 179, 26-180, 11, 31-35; conferma Daniele del Carretto Vicario di Bologna, 181, 22-182, 11, 37-44.
- CANE FACINO [Fazim Cane] è preso dai Bolognesi che inseguivano l'esercito d. Visconti (an. 1390), 416, 8-17; è vinto da Prospero Corrà (an. 1391), 432, 8-25; è mandato dal Visconti contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 10-480, 7; fa prigioniero a Casalecchio Giacomo da Carrara alleato di Giovanni Bentivogli, 481, 10-22; entra in Bologna, 483, 15-26; muove guerra contro i Fiorentini, 487, 23-27; fa patti con Bulgaro Beccatorta a S. Agata (an. 1403), 494, 32-36; va a Castel S. Pietro, 37-41; è chiamato a Bologna, 495, 19-21; respinge da Bolo-

gna il Card. Cossa e i suoi alleati, 496, 8 sgg.; succede al Malaspina come luogotenente d. Visconti a Bologna, 497, 18-19; fa impiccare un cittadino sospetto di aver favorito l'assalto d. nemici, 20-26; prende severe misure di polizia, 30-35; favorisce gli Scacchesi, 499, 32-33; tenta invano di impedire che Bologna si dia alla Chiesa, 491, 20-492, 30; 494, 43 sgg.; 500, 2-501, 10; consegna la città al card. Cossa e parte, 492, 29-32; 501, 16-23; 502, 45-503, 49; è vinto da Giacomo Dal Verme e Ottobon Terzo (an. 1407), 522, 13-21; prende Novara e la saccheggia (an. 1408), 526, 42-44; viene ad accordi con Giovanni Maria Visconti (an. 1409), 527, 34-528, 4; gli domanda somme esorbitanti per servirlo, 529, 22-27; fa un accordo con Pandolfo Malatesta contro il Bucicault e gli altri Francesi che minacciavano il Ducato di Milano, 530, 22-29.

CANE FILIPPO, fratello di Facino, con lui respinge da Bologna il Card. Cossa e i suoi alleati (an. 1403), 496, 8-497, 6.

CANETOLI O DA CANETOLO [Chanedoli], famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

CANETOLO (DA) BALDASSARE, è mandato a confino in seguito alle lotte tra Bentivoglio e Canetoli a Bologna (an. 1419 o 1420), 562, 34-38; 564, 13-16.

CANETOLO (DA) BATTISTA, è mandato a confino in seguito alle lotte fra Bentivogli e Canetoli a Bologna (an. 1419 o 1420), 562, 34-38; 564, 13-16.

CANETOLO (DA) GALEOTTO, processa e condanna a morte Antonio di Sicilia (an. 1423), 571, 2-8, 2-15.

CANETOLO (DA) GASPARE, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

Canetolo (da) Giovanni, è uno d. ambasciatori bolognesi a Bonifazio IX (an. 1392), 440, 12-18; è scelto a parlamentare con gli anziani in carica per ottenere la loro deposizione (an. 1394), 453, 7-40; gode la protezione di Francesco Ramponi (an. 1398), 462, 26-35; legge al Consiglio le comunicazioni portate a Milano dagli ambasciatori (an. 1402), 483, 24-28; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 492, 13-493, 3; è mandato ambasciatore al pp. (an. 1405), 514, 27-515, 2; è mandato ambasciatore all'antipp. per indurlo a comporre lo scisma (an. 1407), 522, 27-32.

Canetolo (da) Lambertino, gode la protezione di Francesco Ramponi (an. 1398), 462, 26-35; è mandato da Giovanni I Bentivogli ambasciatore a Firenze (an. 1402), 481, 5-9; è tolto di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21; accoglie festosamente il Card. Cossa in Bologna, 501, 23-31; è mandato ambasciatore al pp., 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40; parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-24; uccide la moglie adultera (an. 1409), 528, 10-17; accompagna il pp. Giovanni XXIII a Bologna dopo il suo giro nel contado (an. 1410), 537, 2-4; accompagna per un tratto il pp. che parte per Roma (an. 1411), 19-24; è nomi-

nato d. Consiglio d. Dodici (an. 1412), 542, 25-39; accompagna per un tratto pp. Giovanni XXIII alla partenza da Bologna (an. 1413), 548, 2-5; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

CANETOLO (DA) MARCO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 36; 555, 14; 45; è fatto cavaliere dal legato d. pp. Arciv. Lodovico (an. 1424), 574, 10-13.

Canetolo (da) Matteo, gode la protezione di Francesco Ramponi (an. 1398), 462, 26-35; con i suoi partigiani caccia da Bologna il governatore d. Chiesa e istituiscono di nuovo il Comune (an. 1416), 551, 29; è eletto uno d. Nove, 43; 552, 6; 8; va a colloquio con Braccio da Montone e stabilisce accordi tra lui e Bologna, 42-43, 30-553, 4, 16-21; va ambasciatore d. Bolognesi al pp. Martino V a Mantova (an. 1417), 561, 5-14; si oppone al tentativo di colpo di stato d. Bentivogli (an. 1419 o 1420), 29 sgg.; 562, 39 sgg.; 43 sgg.

CANETOLO (DA) PIETRO, partecipa alla conquista di Cento da parte d. Bolognesi (an. 1378), 362, 23-26; è creato cavaliere per questo fatto, 27-34.

CANOLI, v. Torre di Canoli.

CANONICA (LA) [Chalonegha], località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; è assediata dal Malatesta (an. 1360), 117, 15-22, 32-35; è rinforzata per timore di attacchi da parte di Bernabò (an. 1370), 254, 7-12.

CANOSSA (DA) ROLANDINO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 16, 3-9.

Cansaldi Giovanni, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è confinato a Milano (an. 1403), 493, 26-494, 3; è mandato ambasciatore al pp. dal card. Cossa, 505, 36-44; ritorna a Bologna (an. 1404), 506, 33-40.

CANTORBERY [Contorbia] (CARD. DI), v. Langam Simone. CANTUCCI GIOVANNI (SIGNORE DI GUBBIO), si dà a Giovanni Visconti, 15, 20-22; 17, 29-30.

Canudi, località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22.

CAPELLETTO, compagnia mercenaria al soldo d. Fiorentini sconfitta dai Senesi (an. 1363), 172, 10-20; 173, 30-34

CAPITANI (DE') BALDONE, è impiccato per la congiura contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 466, 18-467, 4.

CAPITANI (DE') GIOVANNI è confinato dopo il tumulto tra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

CAPOCCI NICOLÒ [Chapuri] è uno d. tre cardinali italiani, i soli che desiderano il ritorno d. sede pontificia a Roma, 213, 28-32; creato card. nel 1350, 13-15.

CAPRARA [Chavrara], località appartenente ai conti da Panico, 147, 15-18; 148, 36-37.

CAPRENO, v. Cavreno.

CARABINI (DE') BARTOLOMEO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 28; 555, 5; 43.

CARABINI (DE') GIOVANNI, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 27; 555, 4; 42-43.

CARABINI (DE') NANNINO, è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 12-20; fuoruscito, rientra in patria (an. 1416), 555, 2; 42-43.

CARABINI (DE') PIERO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 26; 555, 3; 42-43.

CARACCIOLO CORRADO (MONSIGNORE DI MILETO CARD. DI NAPOLI), va a Pisa per il concilio (an. 1409), 529, 45-530, 2; va a Bologna col pp. Alessandro V (an. 1410), 533, 5-7, 12, 36-37; è nominato legato a Bologna dopo l'elezione a pp. d. card. Cossa, 534, 11-12; 536, 2-3; 537, 38-39; sua † (an. 1411), 11-14.

CARAFFA FILIPPO DI TORCELLO (VESCOVO DI VENEZIA), va a Ferrara e poi a Bologna per reggere la città col Vescovo d'Imola, secondo i patti stretti col pp. (an. 1377-78), 346, 5-13; 347, 19-36; ottiene la rocca di Cesena per la Chiesa (an. 1379), 355, 35-356, 9; va ai solenni funerali di Giovanni da Legnano (an. 1382), 370, 30-34; era stato eletto Card. nel 1378, 392, 5-6; sua † a Bologna (an. 1389), 33-43; 443, 1-3.

CARATI UGHETTO, conduce a Bologna i frati di Monte Oliveto e lascia loro molti beni, 192, 38-45; 193, 5-20.

CARBONESI BONIFACIO, † andando da Verona a Ferrara (an. 1353) ed è sepolto a Bologna, 24, 7-11.

CARCASSONA DI CARDINALE, v. Alberti Stefano.

CARI ANDREA [Chari], amico d. Cavalcabò di Cremona è preso e ucciso con loro a tradimento da Gabrino Fondulo (an. 1406), 517, 24-29.

CARLO DI DURAZZO, è ucciso da Luigi d'Ungheria per vendetta d. assassinio di Andrea d'Ungheria (an. 1348), 19, 14-18.

CARLO II DI DURAZZO (III DI NAPOLI) [Charlo della Paxe], è nemico d. Veneziani (an. 1379), 359, 20-25; 360, 16-19; 361, 18-21; riconduce la maggior parte d. Ungari al grosso d. forze d. Re d'Ungheria, 44-362, 3; passa da Verona con milizie Ungheresi, diretto a Napoli per strappare il regno a Giovanna I d'Angiò (an. 1380), 369, 7-14; parte per il Marchesato di Mantova a dispetto d. Marchese e di Bernabò Visconti, 17-33; passa per il Bolognese, facendo danni, 34-370, 5.

CARLO VI (RE DI FRANCIA), durante il suo regno i Genovesi si danno alla Francia (an. 1396), 460, 33-37.

CARMIGNOLA, soldato d. Visconti morto presso l'Oglio (an. 1391), 433, 25-33.

CARNEVALE (DE) BEDORE è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

CAROBIN NANINO, bolognese mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 40-544, 7; torna a Bologna (an. 1413), 28-36.

CARPI, vi passano le milizie d. Visconti sconfitte dalla lega (an. 1357), 76, 27-77, 4; 78, 36-39; è devastata dalla compagnia d. Hawkwood (an. 1374), 292, 26-30; i Pio, suoi Signori, si sottomettono al marchese d'Este, 31-40.

CARPI (SIGNORI), v. Pio Galasso, Pio Marco.

CARRARA (DA) ARTIZONE, v. Artizone da Carrara.

CARRARA (DA) FRANCESCO (SIGNORE DI PADOVA), aiuta

Cangrande II a riprendere Verona a Frignano (an. (354), 29, 38-30, 38; si stringe in lega con Veneziani, Estensi, Scaligeri, 36, 14-37, 3; 41, 32-40; è fatto capitano generale d. esercito d. lega e va contro i Visconti a Vighizzolo, 39, 2-11, fa prendere di sorpresa e incarcerare lo zio Giacomo, per essere Signore di Padova (an. 1355), 55, 6-23; fa parte d. lega contro Bernabò Visconti (an. 1364). 180, 11-17, 35-181, 30; fa pace con lar, 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; fa guerra col Duca d'Austria (an. 1365), 201, 15-27; 202, 35-40; va a Bologna dal nuovo legato, card. Anglico Grimaud (an. 1 368), 219, 2-20; 220, 33-35; 221, 15-222, 6; 221, 38-222. 38; entra nella lega contro Bernabò Visconti, 14-221, 11; 222, 23-26; 225, 23-27, 17-226, 5; 230, 22-231, 12; torna coi suoi e assedia Vicenza assoldando la gente di Alberto III La Treccia duca d'Austria, 229, 26-27; 236, 10-12; passa da Bologna diretto a Roma, 235, 32-33; 240, 10-13; va a parlamento col pp., l'Imper. ecc., 235, 38-39; 240, 22-26; aderisse alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; ha uno scontro con i Veneziani (au. 1372), 277, 44-278, 12; il suo territorio è da loro invaso, 280, 40-44; le truppe mandategli in aiuto dal Re d'Ungheria sono arrestate dai Veneziani, 45; 281, 6; vince i Veneziani a Piove di Sacco, 287, 21-23; scopre e soffoca la congiura ordita contro di lui dal fratello Marsilio, 290, 2-9; fa pace con i Veneziani, 24-40; danneggia il territorio di Treviso per ostilità ai Veneziani (an. 1378), 353, 18-40; aiuta i Genovesi a prendere Chioggia, 355, 20-33, 39 sgg.; 359, 40-360, 3; e ad assediare Venezia, 4-15; 361, 18-32; ritrae molto vantaggio dalla guerra di Chioggia tra Genova e Venezia, 366, 6-10.

CARRARA (DA) FRANCESCO III, figlio di Francesco Novello, è mandato dal padre in aiuto di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 26-35; 480, 8-11; è vinto e fatto prigioniero a Casalecchio da Gianfrancesco Gonzaga, 481, 10-22; è strangolato in prigione a Venezia (an. 1406), 516, 14-19.

CARRARA (DA) FRANCESCO NOVELLO (SIGNORE DI PADOVA), si accorda con l'Hawkwood, con i Bolognesi e i Fiorentini contro Giangaleazzo Visconti (an. 1388), 386, 34-387, 3; fa tregua con lui e va in Germania a chieder aiuti al duca di Baviera, 4-18; aiuta la gente di Giangaleazzo a saccheggiare Verona (an. 1390), 401, 16-26; 406, 46-407, 45; con un colpo di mano prende Padova, 416, 44-417, 29; lascia le milizie con cui era assoldato dai Bolognesi sotto Prospero Corrà, 419, 17-21; va a fare scorrerie nel Polesine, 420, 22-29; annunzia ai Bolognesi di aver ottenuto la Signoria di Padova e contado, 423, 42-424, 27; due suoi figlioletti di ritorno da Firenze sono assaliti a Loiano e a stento salvati, 34-41; prende Lendinara agli Estensi, 425, 16-20; fa pace con gli Estensi, 426, 32-42; si raccolgono a Padova con le sue le truppe di Bologna, di Firenze, di Astorre Manfredi, 427, 17-23, 28-35; fa pace con i Visconti (an. 1392), 436, 36-44; fa di nuovo lega con Bolognesi, Fiorentini ecc., 437, 26-34; manda milizie in aiuto d. Bolognesi (an. 1402), 478, 29-35; manda anche i figli Giacomo e Francesco, 479, 9-12, 26-27; 480, 8-11; fa lega con Giovanni Gozzadini per togliere Bologna al Ducá di Milano, 487, 28-488, 11; si accorda col nuovo duca Giovanni Maria, 490, 22-23; i Veneziani gli tolgono Verona (an. 1405), 512, 14-16, 32-35; e anche Padova, 513, 10-13; 515, 36-38; † in prigione a Venezia (an. 1406), 516, 10-14.

CARRARA (DA) GIACOMO, è fatto incarcerare a tradimento dal nipote Francesco (an. 1355), 55, 6-23.

CARRARA (DA) GIACOMO, fratello bastardo di Francesco Novello, alleato di Giovanni I Bentivogli, è vinto e fatto prigioniero da Facino Cane (an. 1402), 481, 10-22.

CARRARA (DA) GIACOMO III (SIGNORE DI PADOVA) figlio di Francesco Novello, è mandato dal padre in aiuto di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 9-12; 480, 8-11; è vinto e fatto prigioniero a Casalecchio da Gianfrancesco Gonzaga, 481, 13-22; è imprigionato dai Veneziani (an. 1406), 516, 19-23.

CARRARA (DA) MARSILIO, va a Bologna a parlamentare con il nuovo legato, card. Anglico (an. 1368), 219, 2-20; 220, 33-35; 221, 15-222, 6; 221, 38-222, 38; ordisce invano una congiura contro il fratello Francesco per impadronirsi d. Signoria (an. 1373), 290, 2-9.

CARRARA (DA) RODOLFO, fratello bastardo di Francesco Novello, è prigioniero d. Veneziani e compie un vano tentativo di fuga (an. 1417), 516, 23-29.

Casaglia, località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22.

CASAGLIA (DA) GUERRETTO, impiccato per tradimento (an. 1360), 108, 33-38; 110, 12-22.

CASALECCHIO [Chasalechio], è devastata dalle truppe d. lega contro il Visconti (an. 1354), 39, 8-16; 42, 28-31; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 9; vi si accampano le forze di Bernabò dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; abbandonano questa località (an. 1360), 97, 26-98, 4, 26-27; i Bolognesi incendiano una parte d. paese, 7-17, 29-33; vi si accampano milizie bolognesi, 2-6; si arrende alla Chiesa, 99, 12-18: 102, 41-44; Paganino la consegna agli Ungari, 120, 18-30, 32-37; vi entrano le truppe d. Albornoz, 30-31, 35-37; vi si accampa l'esercito bolognese contro la gente di Giangaleazzo (an. 1390), 415, 4-11; vi è sconfitta la gente di Giovanni Bentivogli da quella di Giangaleazzo (an. 1401), 475, 35-39; vi si accampa di nuovo (an. 1402), 479, 23-25; 480, 12-16; Giovanni I Bentivogli vi è gravemente sconfitto, 21-28; 481, 10-482, 8; vi si accampa Facino Cane (an. 1403), 494, 32-36; è presa dalla gente d. pp. (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35.

CASALE FIUMANESE, località perduta dai Bolognesi e presa dalla Chiesa (an. 1403), 498, 8-9; è presa dal card. Cossa (an. 1408), 525, 30-31.

CASALGRANDE, località nel contado di Reggio E. presa

dal March. di Ferrara a Carlo da Fogliano (an. 1409), 531, 42-46.

CASELLE (LE), località presso Bologna ove è mandato a confino Ostesano Piantavigna (an. 1413), 545, 24-28.

CASELLE (DALLE) ANTONIO, è bandito da Bologna e i suoi beni sono confiscati per aver ceduto il castello di Solarolo ad Astorre Manfredi (an. 1399), 471, 16-27.

CASENTINO, alcuni castelli di questa valle sono venduti da Giovanni Gambacorti ai Fiorentini (an. 1406), 519, 35-36.

CASIMIRO III DI POLONIA [Zuber] dà la figlia in sposa a Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 25-31; 43, 11-20.

Casio [Chasi, Caxi], castello del bolognese da cui passa Giovanni d'Oleggio diretto a Pistoia, 7, 20-24; 10, 27-29.

CASTAGNOLO ALBERTINO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-18, 36-38; 37, 32-38, 28; 42, 14-43 4.

CASTAGNOLO (DA) BONIFAZIO, v. Bonifazio da Castagnolo. CASTAGNOLO (DA) PRINDIPARTE, è nominato d. dodici d. Balia (an. 1394), 451, 18-33.

CASTEL BOLOGNESE, è edificato nel 1382, 371, 23-30; è ripetuta la stessa notizia pel 1388, 386, 2-6; Matteo Griffoni vi fa costruire una cappella col suo nome, dedicata alla Santa Croce (an. 1397), 460, 38-461, 4, 3-5; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo con il Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; gli rimane dopo la pace definitiva; 515, 9-14; è preso dal Card. Cossa (an. 1408), 525, 23-28; 527, 3-10; è tenuto da Antonio Bentivogli che poi lo rende al legato d. pp. (an. 1423), 570, 7-36, 11-40; rimane a questi quando lascia la legazione di Bologna, 571, 21-26, 22-28.

CASTEL D'AIANO [Agliano] due capitani di questo comune sono decapitati per la congiura contro Giovanni d'Oleggio (an. 1356), 66, 9-11; 67, 30-31.

CASTEL DE' BRITTI, località d. Bolognese tenuta da Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è ripreso dai Bolognesi, 114, 32-33; 115, 18-22; è fatto diroccare dai Bolognesi, 124, 4-9, 31-33; è danneggiato dalla Compagnia d. Brettoni (an. 1376), 323, 12-14.

CASTEL DURANTE, località d. Marche devastata dalla Compagnia di Ambrogio Visconti (an. 1366), 210, 12-27.

CASTEL FIUMANESE, si ribella al Signore di Imola e si dà alla Chiesa (an. 1404), 508, 34-36.

Castelfranco Emilia, vi soho mandati dall'Oleggio alcuni quartieri di Bologna (an. 1354), 44, 9-20; è consegnato per tradimento a Bernabò Visconti da Ardizzone (an. 1360), 98, 18-99, 8, 23-27; è assediato da Galeotto Malatesta, 123, 11-19, 33-36; è dato alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; 180, 5-11, 31-35; si ribella ai Bolognesi con l'aiuto di Bernabò Visconti, 222, 33-36; 226, 19-227, 7; i Raspanti vi costruiscono una bastia che è distrutta da quelli di

Crespellano (an. 1377), 331, 10-15, 37-39; i Bolognesi vi si recano per muovere contro il Marchese di Ferrara (an. 1390), 407, 31-37; rimane al Card. di S. Eustachio quando lascia la legazione di Bologna (an. 1423), 571, 21-26, 22-28.

CASTELFRANCO VENETO, vi giunge Carlo IV di Boemia (an. 1368), 226, 24-25; 232, 17-20.

CASTELFRANCO (DA) GIOVANNI, v. Giovanni da Casteltranco.

CASTELLANI VANNI, podestà a Bologna nel 1390, 401,

CASTELLO (DA) ANTONIO, bolognese che risponde agli Ambasciatori d. pp. che Bologna non gli si vuol sottomettere (an. 1420), 565, 8-11; 566, 32-36.

CASTELLO (DA) LUNARDO, parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-25.

CASTELLO (DA) NICOLÒ, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 336, 42.

CASTELLO DEL PONTE, località d. Frignano sottomessa ai Bolognesi nel 1390, 421, 23-28.

CASTELLO SAN PIERO (DA) FIRIAM, v. Fioriano da Castel San Pietro.

CASTEL SAN GIOVANNI, fortezza presso Piacenza presa dal Card. d'Estaing ai Visconti (an. 1373), 285, 9-22.

CASTEL SAN PIETRO, è ripreso al Conte di Romagna dall'esercito dell'arciv. Giovanni Visconti (an. 1351), 3, 18-23; 4, 15-20; vi giunge il Card. Albornoz solennemente accolto dall'Oleggio (an. 1358), 86, 22-23, 41-87, 26; è tenuta da Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; vi si recano le milizie Bolognesi contro Lucio di Lando (an. 1387), 383, 18-24; Alberico da Barbiano tenta invano di prenderlo (an. 1403), 494, 28-31; vi giunge Facino Cane, 37-41; vi si reca il card. Cossa per trattare con Alberigo da Barbiano e gli altri nemici (an. 1405), 513, 27-31; vi si reca il pp. Giovanni XXIII (an. 1410), 536, 26-27; si solleva contro la Chiesa per le forti tasse (an. 1414), 548, 22-26; è abbandonata da Braccio da Montone (an. 1416), 558, 2-3; vi si rifugia il legato d. pp. a Bologna per paura d. epidemia (an. 1423), 571, 9-10, 8-11; rimane a lui quando lascia la legazione di Bologna, 21-26, 22-28.

CASTEL SAN PIETRO (DA) GIACOMO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 15; 32; 556, 36.

CASTEL SAN PIETRO (DA) PAOLO, è mandato ambasciatore d. Bolognesi al pp. (an. 1377), 347, 6-18.

CASTENASO [Chastenase], vi era accampato l'esercito di Bernabò Visconti (an. 1360), 97, 2-5, 36-37; è presa dai Bolognesi, 7-16, 37-98, 36; è fortificata, 113, 37-38; 114, 21-23.

CASTRACANI, figli di Castruccio, tentano di prender Lucca ai Pisani, ma sono sconfitti (an. 1355), 59, 8-11; 60, 29-30.

CASTRACANI ARRIGO [Arigho Trivinegli], è giudicato per aver partecipato alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 22-25; 34-37; 65, 9-12; 30.

CASTRACANI CASTRUCCIO, i suoi figli tentano invano di

riprendere Lucca ai Pisani (an. 1355), 59, 8-11; 60, 29-30.

Castracani Francesco, capitano d. gente di Giovanni Visconti che devasta il territorio modenese (an. 1354). 32, 2-5; 34, 34-35.

Castrocaro, paese d. territorio remagnolo, tenuto in pegno dall'Hawkwood (an. 1370), 307, 10-13, 328, 6-8; 343, 31-36.

CATALANI (DE') MARINO, fuoruscito bologuese riammesso in patria (an. 1416), 555, 31; 556, 15; 40.

CATALOGNA, i Catalani mandano galee ad accompagnare con molto onore Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma, 211, 16-22.

CATTANI (DE') MARCO, consegna ad Alberico da Barbiano il castello di Dozza (an. 1401), 475, 23-34.

CATTANEO ALBERTO, torna a Bologna dall'ambascieria a Roma (an. 1413), 547, 24-31; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13.

CAVADIZZO, parte fortificata d. mura a Bologna, 484, 5; 486, 16-18.

CAVALCABÒ CARLO (MARCHESE DI CREMONA), è preso a tradimento da Gabrino Fondulo, imprigionato e ucciso con molti d. suoi (an. 1406), 517, 24-39.

CAVALCABÒ GUGLIELMO, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 154, 2-20.

CAVALCABÒ MARSILIO, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 154, 2-20.

CAVALCABÒ UGOLINO, è preso con Carlo e altri d. famiglia e ucciso a tradimento da Gabrino Fondulo (an. 1406), 517, 24-39.

CAVALCANTI ENRICO, è nominato podestà di Bologna (an. 1360), 106, 41-42; 108, 21-24.

CAVALIERI (DE') GALEAZZO, podestà di Firenze, sua † (an. 1406), 518, 5-6.

CAVALLI, si arrende al Signore di Bologna (an. 1351), 5, 7-11; 6, 36-37.

CAVALLI (DE') BETTINO, nominato Anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9.

CAVALLI GIACOMO, capitano d. Veneziani all'assedio di Chioggia (an. 1380), 363, 16-18; 365, 44-45.

CAVESTRANO GIACOMO, è decapitato per la ribellione all'Oleggio (an. 1354), 36, 21-37, 3.

CAVEZZE (DALLE) BERTIGNANO [Bertignano dai Chavizi], è condannato per aver partecipato alla congiura d. Pepoli contro Giovanni da Oleggio (an. 1351), 9, 11-10, 18; è giustiziato (an. 1354), 34, 7-16, 36-38; 37, 32-38, 28; 42, 14-22.

CAVEZZE (DALLE) GIOVANNINO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio, 34, 36-38; 37, 32-38, 28; 42, 14-21.

CAVIZZI (DAI) BERTIGNANO, v. Cavezze (dalle) Bertignano.

CAVRENO, fortezza d. montagna bolognese ceduta da Guglielmo da Loiano ai Bolognesi (an. 1377), 341. 14-15, 19-26; località fra Bologna e Firenze dove giunge Facino Cane in guerra contro i Fiorentini (an. 1402), 487, 23-27.

CAVRIANA, è assediata da Bolognesi e Visconti (an. 1354), 38, 21-24.

CAXI, v. Casio.

CAZZANEMICI BRAIGUERRA, è eletto conservatore d. Stato a Bologna (an. 1416), 557, 11-29.

CAZZETTI (DEI) GIOVANNI, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 557, 8; 19; 38.

CAZZETH (DEI) LIPPO, è uno d. Auziani d. 1377, 335, 33 336, 9.

CELESTINI (FRATI), si stabiliscono a Bologna nel 1368, 230, 33-36.

CELESTINO, notaio veronese, costretto da Frignano d. Scala ad aiutarlo a impadronirsi di Verona durante l'assenza di Cangrande (an. 1354), 30, 25-31, 18.

CENTO, resiste alle truppe di Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 31-35; 111, 2-11; vi † il vescovo di Bologna Giovanni Nasi (an. 1361), 135, 24-27; 136, 32-33; vi passa la gente d. Chiesa diretta in Lombardia per unirsi col conte di Savoia contro i Visconti (an. 1373), 285, 30-33; gli abitanti si ribellano contro il vescovo Bonavalle (an. 1375), 304, 44-305, 35, 8-25; è presa e fortificata dai Bolognesi (an. 1378), 351, 25-352, 34; alcune milizie di questo comune aiutano i Bolognesi alla presa di Visdomini (an. 1390), 412, 19-413, 4; è concessa in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 441, 45-46; 442, 21-44; è tenuta da Giovanni Gozzadini (an. 1402), 487, 28-38; vi è condotto Pietro de' Piatesi da due sicari d. Gozzadini (an. 1404), 507, 23-27; si arrende alla Chiesa, 508, 23-26; 509, 5-24; vi fanno una scorreria i Malatesta (an. 1413), 546, 15-25, 28-32; vi entra Braccio da Montone (an. 1414), 551, 17-23; si ribella ai Bolognesi (an. 1416), 558, 6-12; questi la riprendono, 19-24, 40-41, 31-559, 3.

CERETOLO [Zeredolo], località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; è danneggiato dal Visconti (an. 1373), 281, 30-282, 15; è assediato da Giangaleazzo contro Giovanni Bentivogli nuovo signore di Bologna (an. 1401), 474, 36-39; vi si riuniscono tutti i nemici di questo (an. 1402), 480, 2-7.

CERVIA, Galeotto Malatesta la prende a Guido III da Polenta (an. 1382), 371, 19-24.

Cervo, modenese somigliantissimo ad Azzo d'Este, viene ucciso in vece sua dai congiurati (an. 1395), 458, 44 sgg.

CESE [Gesi, Ziesela, Ziexi], località d. Modenese, che invano la gente di Bernabò tenta di prendere (an. 1363), 165, 6-12; 166, 34-37; Bernabò vi fa costruire una bastia ai danni d. marchese d'Este (an. 1371), 4-18; di fronte ad essa la gente d. Chiesa e d. Marchese ne fa costruire un'altra (an. 1372), 264, 38-44; 273, 23-37.

Cesena, è assalita dalla gente d. card. Albornoz (an. 1355), 59, 5-7, 41-42; è bandita una crociata contro di essa e d. altre città d. Manfredi (an. 1356), 66, 16-25; 67, 34-68, 29; è assediata e presa dalle forze d. Albornoz (an. 1357), 74, 20-75, 6; 74, 39-75, 36; è presa da Galeotto Manfredi (an. 1376), 316, 40-42; vi entra il card. Roberto di Ginevra e la tiene per sè, 328, 11-18; è saccheggiata dai Brettoni in seguito a una loro zuffa col popolo (an. 1377), 331, 17-332, 4, 27-333, 37; 332, 34-333, 39; una compagnia di mercenari d. Chiesa lascia la città, passando al soldo d. Scaligeri (an. 1378),

350, 11-40; è presa dalla Chiesa (an. 1379), 356, 4-9; vi † Galeotto Malatesta (an. 1385), 373, 19-21; vi si riuniscono i Malatesta, il card. Cossa, il Marchese di Ferrara ecc. per far lega contro Ottobon Terzo (an. 1409), 528, 49-529, 7.

CESENATICO [Zesenadego] Gentile da Mogliano vi si imbarca per arrivare a Fermo per mare temendo il Malatesta (an. 1353), 22, 25-23, 3.

CHABRINO FONDULLO, v. Fondulo Gabrino.

CHA BURAZA, v. Caburazzo.

CHAIBOLLA, v. Gaibola.

CHALAJS (DI) PIETRO (VESCOVO DI MONTAUBAN), rimane a Bologna come Vicario d. card. Anglico quando questo va a Roma (an. 1369), 245, 20-34; 246, 16-248, 4.

Chalcha, promontorio d. Sardegna presso cui si scontrano le flotte Veneziana e Genovese (an. 1353), 25, 15-18; v. Loiera.

CHALONEGHA, v. Canonica.

CHALVOLI, v. Calboli.

CHANTI DA PARMA, v. Grapaldi Cante.

CHAPURI, v. Capocci.

CHASALECHIO, v. Casalecchio.

CHASI. v. Casio.

CHASTENASE, v. Castenaso.

CHASTRE, castello sulle coste di Sardegna presso il quale si uniscono le flotte Veneziana e Aragonese (an. 1353), 25, 2-9.

CHATELANI, v. Pietro IV d'Aragona.

CHATELOGNA, v. Avagona.

CHATTY O CATTI ALMERIGO (VESCOVO DI BOLOGNA), è eletto vescovo di Bologna (an. 1361), 139, 7-12, 19-31; arriva a Bologna da Avignone (an. 1364), 181, 9-10; 182, 31; fa fare un consiglio in cui frate Daniele è confermato Vicario di Bologna, 181, 22-182, 11, 37-44; fa presidiare le fortezze che ha avuto da Bernabò Visconti, 19-30; 183, 32-37; era stato intermediario d. pace tra Venezia e Candia, 2-10, 38-41; ospita a Cento i card. di Pamplona e di Carcassona che vanno a raggiungere pp. Urbano V tornato da Avignone a Roma (an. 1367), 215, 16-22.

CHAVIZI, v. Cavezze.

Checca (della) Andrea, è tenuto ostaggio a Bologna con alcuni d. Pepoli (an. 1351), 9, 31-36; è poi impiccato, 8, 13-9, 6, 11-10, 18; 11, 25-32; 13, 2-22.

CHECCA (DELLA) NANINO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43; è incaricato da Giovanni I Bentivogli di raccogliere armati (an. 1402), 480, 12-33.

CHIARAMONTE (DI) CARD., v. Innocenzo VI pp.

CHIARESINI BETTINO, è condannato come partecipe a una congiura contro l'Oleggio (an. 1360), 96, 9-22, 29-33.

Chiavazzo, capitano di Castelfranco per Bernabò Visconti, 125, 15-17; 126, 26-27.

Chiodi (dai) Stefano, è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 12-26.

Chioggia, vi si ritira Francesco d'Este per paura di Aldobrandino, 18, 17-19, 10; è presa ai Veneziani

da Genovesi e Carraresi (an. 1379), 355, 20-33, 39-357, 42; 359, 40-360, 3; è ripresa dai Veneziani (an. 1380), 362, 21-36; 363, 2-22, 39 sgg.; 368, 6-26.

CHITARRA (DALLA) ANDREA, è tenuto ostaggio a Bologna con alcuni d. Pepoli (an. 1351), 6, 23-7, 10; 9, 31-36.

Сно' DI RONCHO, v. Codronco.

CHOAZI (DE') BOZZO, v. Poggio Coazzi.

Cносно, inglese preso e imprigionato a Bologna con Filippo Puer (an. 1376), 308, 32-34.

CODECÀ (DE') ANTONIO, bolognese che † nell'epidemia d. 1399, 464, 24-34.

CHOLOGNINO, v. Cluny.

CHOREZO, v. Correggio.

CHORTESELA, v. Corticella.

CHUNGNI, v. Cluny.

CHUSSI (CARDINALE DI), v. Enghiramo di Coucy.

CHUZI (SIRE DE), v. Coucy (di) Engherrando.

CICONA (DE) GIOVANNI [Cocona (da) Giovanni], podestà di Bologna (an. 1355), 49, 20-24.

CIPRIANO (DI) GIOVANNI, v. Giovanni di Cipriano.

CIPRO (CANCELLIERE DI), va a Bologna come ambasciatore d. Re di Cipro per cercare di concludere la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti (an. 1363), 162, 23-163, 9, 41-164, 6; va a Milano per la stessa ragione, 168, 29-169, 20, 41-170, 36; torna a Bologna (an. 1364), 179, 17-25, 35; passando per il territorio Bolognese prende per la Chiesa alcune fortezze prima tenute da Bernabò Visconti, 179, 26-180, 11, 31-35; conferma Daniele Del Carretto Vicario di Bologna, 181, 22-182, 11, 37-44.

CIPRO (RE), v. Lusignano (di) Pietro I.

CITTÀ DI CASTELLO, è invano assediata dalla gente di Giovanni Visconti (an. 1352), 17, 27-18, 16; è danneggiata da un forte terremoto (an. 1353), 19, 11-18, 31-20, 40; è tolta ai Perugini da Branca Guelfuzzi (an. 1368), 230, 27-28; 237, 6-9; è poi da lui restituita alla Chiesa, 230, 29-30; 237, 10-12; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 299, 38-39; 300, 16-17; 301, 28; 302, 10-20; 305, 39-41, 26-306, 5.

CLEMENTE VI PP. (PIETRO ROGER) manda a Bologna un abate il quale assume la Signoria d. città e poi la ridà a Giovanni Visconti come Vicario d. Chiesa (an. 1352), 16, 22-28, 23-28; 18, 35-37; sua †, 17, 9-16, 23-28; interviene presso Luigi d'Ungheria per far liberare i principi di Taranto e di Durazzo da lui fatti prigionieri, 19, 14-21, 4.

CLEMENTE VII ANTIPP., v. Roberto di Ginevra.

CLUNY (ABATI), v. Alberti Androynus.

CLUNY (CARDINALE DI) [Chungui Cholognino], v. Androino della Rocca.

COCENO, località d. Bolognese tenuta da Giovanni Gozzadini (an. 1402), 487, 28-488, 3.

COCONA (DA) GIOVANNI, v. Cicona (da) Giovanni.

CODAGNELLO LODOVICO, è chiamato al potere con i Grandi a Bologna (an. 1412), 541, 7-14, 34-542, 6; 543, 16-27, 41-544, 38.

Codronco [Cho' di Roncho] castello d. Imolese, da cui gli Alidosi danneggiavano i Bolognesi (an. 1377), 346, 20-25.

COGNOSCENTI ALBERTO, nominato a proposito d. provve-

dimenti annonari del 1361, 125, 25-126, 6, 32-34. COLA DI RIENZO, fa decapitare Frate Moriale (an. 1354). 41, 12-14; 44, 26-27; è ucciso dal popolo di Roma, 41, 15-18; 44, 28-29; 47, 9-14.

COLONIA, l'arciv. partecipa al congresso d. principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 6-31.

COLONNA GIOVANNI, in un tentativo di rientrare in Roma con le armi è respinto e catturato da Paolo Orsini (an. 1407), 523, 9-17.

COLONNA NICOLÒ, in un tentativo di rientrare in Roma con le armi è respinto e catturato da Paolo Orsini (an. 1407), 523, 9-17.

COLOREDO, vi son fatti prigionieri alcuni Bolognesi che fortificavano il luogo (an. 1361), 123, 10-14; 124, 34-36; la bastia è fatta rinforzare da Blasco Gomez, 129, 26-130, 7, 31-35.

COLTELLINI GIOVANNI (FRA') eletto confessore a San Francesco nel 1392, 445, 36-43.

COMPAGNIA (GRAN), esercito d. lega contro i Visconti (an. 1354), che danneggia il territorio bolognese, 45, 18-46, 22; passa in Lombardia, 47, 23-24, 26-31; da Ravenna va verso le Marche e la Puglia, 49, 8-11; riprende la guerra contro i Visconti (an. 1356), 67, 20-25; 70, 38-40; passa per il contado bolognese facendo danni, 75, 13-22; 76, 31-35; è sconfitta in Val di Lamone (an. 1358), 81, 36-82, 40; 81, 7-82, 8; 84, 10-25, 37-42; i resti d. Compagnia vanno a Dozza, 43; 85, 2-4; vanno poi in aiuto d. Signore di Forll, 5-9, 31-32; prendono con la forza Massalombarda, 86, 7-12, 34-36; passano sul contado di Rimini dove fanno grandi danni, 13-16, 37-38; passano in Toscana, 88, 19-20; 89, 32; 90, 13-28; 91, 35-41; vanno a Pontremoli e a Parma sempre al soldo di Bernabò (an. 1370), 254, 20-25.

Compagnia della Stella, è costituita di mercenari italiani (an. 1379), 358, 34-40; vanno in territorio genovese ma poi si ritirano dietro compenso, 359, 14-19; passano dal Piemonte sul Reggiano, 360, 25-29; tornano in territorio Genovese e vi sono vinti, 361, 12-17.

COMPAGNIA DI S. GIORGIO, è costituita di mercenari italiani, al soldo d. Scaligeri (an. 1379), 356, 13-24; passa alla Chiesa e vince i Brettoni d. antipp., 357, 25-34; passa al soldo di Zanotto da Napoli per Carlo di Durazzo (an. 1380), 364, 12-17; si uniscono all'Hawkwood, 18-23; passano in Toscana, 23-32; è in Romagna quando vi passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 371, 36-37.

COMPAGNIA SANTA, denominazione d. Compagnia di Giovanni Hawkwood, 296, 7-9; v. Hawkwood Giovanni. Conciancho (DE) Dominus, v. Enghiramo di Coucy.

CONDULMER GABRIELE (CARD.), legato d. pp. a Bologna (an. 1423), 571, 11-13; sostituisce il Card. di S. Eustachio scappato per paura d. epidemia, 11-22; per aver fatto lega coi Fiorentini, è sostituito a Bologna da un altro legato (an. 1424), 573, 24-42, 27-41.

CONFORTI GHERARDO, è creato cavaliere dal Card. Albornoz (an. 1360), 98, 19-99, 7; 101, 40-43; 118, 40-119, 33, 10-21; resiste nel suo castello contro Ber-

nabò Visconti, 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; accompagna il card. Albornoz nel suo viaggio, 128, 6-9; la gente d. Visconti gli prende Confortino, 142, 40-41; 143, 14-17; è nominato anziano nel 1377, 335, 33-336; 9; è mandato ambasciatore al pp. Urbano VI (an. 1378), 349, 26-33; sua † (an. 1403), 490, 33-38.

Confortino, castello presso Bologna difeso da Ghirardo Conforti contro Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; il Visconti riesce a prenderlo (an. 1361), 142, 40-41; 143, 14-17; vi passano i Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 322, 37-39.

Confortino, località ignota nei pressi di Samoggia, dove i Bolognesi presero Facino Cane (an. 1390), 416, 8-17, 2-4.

CONOSCENTI, v. Cognoscenti.

Conselice, la frazione di San Patrizio è assediata dai Bolognesi (an. 1351), 5, 26-30; 8, 27-28; è assediata interamente, 6, 18-22; 9, 29-30; è resa al vescovo di Imola, 10, 4-7; 13, 26-27; è presa da Nicolò II d'Este ai conti di Cunio (an. 1385), 373, 22-25; è promessa ai congiurati che dovevano uccidere Azzo d'Este (an. 1395), 457, 31-459, 44.

CONTI GIACOMO [Iacomo di Cunti], tenta di far entrare i nemici in Bologna per tradimento contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 13-22.

CONTORBIA, v. Cantorbery.

CONTRARI (DEI) UGUCCIONE, tratta la pace col Card. Cossa (an. 1405), 513, 27-40; riparte da Bologna, 43-45; accompagna per un tratto pp. Giovanni XXIII che parte per Roma (an. 1411), 537, 19-24; capitano d. Bolognesi che muovono contro San Giovanni in Persiceto, 539, 13-18.

COPPARO, castello di Francesco d'Este che vi si rifugia per paura d. cugino Aldobrandino (an. 1352), 18, 17-19, 10.

COPPI (DAI) PAOLO, è vestito a lutto per la † d. vescovo di Bologna Caraffa (an. 1389), 393, 2-16.

CORAZZE (DALLE) GIOVANNI, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-17.

CORNETO TARQUINIA, Urbano V nel riportare la sede pontificia da Avignone a Roma, vi sbarca (an. 1367), 211, 32-35; vi sbarca pp. Gregorio XI nel ritornare da Avignone a Roma (an. 1376), 328, 42-329, 9.

Corrà Prospero, tedesco, capo di una brigata di cavalleria che aiuta Lucio di Lando contro i Bolognesi a Barbiano (an. 1385), 377, 8-15; va al soldo d. Bolognesi (an. 1388), 387, 4-10; e d. Fiorentini, 10-11; è sconfitto con i Bolognesi dai Malatesta (an. 1390), 402; 39-403, 4; è fatto prigioniero da Pandolfo Malatesta, 16-18; il Conte da Carrara lo lascia capo d. suoi uomini a Bologna, 419, 17-21; dopo la pace torna a Bologna, 427, 13-16; poi va a Padova, 17-19; vince i Viscontei di Facino Cane (an. 1391), 432, 8-25; è fatto cavaliere, 434, 19-28; fa una scorreria a Parma e a Reggio, 435, 21-24; è capo d. partito bianco in un torneo a Bologna (an. 1392), 436, 26-35; va ad arruolar soldati in Romagna (an. 1393), 447, 8-12; tiene prigioniero Azzo d'Este (an. 1395), 459, 45-460, 12.

CORRADO (FRA'), eletto nel 1392 confessore a S. Domenico, 445, 36-446, 3.

Correggio [Chorezo], vi entrano i Bolognesi col consenso d. Signori d. luogo (an. 1391), 428, 20-25; 430, 44-46; 435, 30-38; Giovanni da Barbiano vi fa buon bottino, 431, 16-18.

CORREGGIO (DA) Azzo, era stato lasciato a guardia di Verona da Cangrande (an. 1354), 30, 17-24; è preso da Frignano d. Scala e costretto a lasciargli usurpare il dominio di Cangrande, 25-31, 8; con le truppe d. Oleggio danneggia il contado di Parma (an. 1356), 68, 9-13, 34-35; un figlio gli toglie il dominio (an. 1371), 269, 10-21.

Correggio (DA) GIBERTO, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20; 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

CORREGGIO (DA) PIETRO, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 156, 7-28; 157, 30-158, 37; col fratello cede la Signoria ai Bolognesi (an. 1391), 428, 20-25; 430, 44-46; 435, 30-38.

Correggio (da) Rizzardo, acconsente a che i Bolognesi entrino in Correggio e vi mettano un loro governatore (an. 1391), 428, 20-25; 434, 44-46; 435, 30-38.

CORRER ANGELO, v. Gregorio XII pp.

Corsica, vi si fermano le galee genovesi che inseguono la flotta Veneto-Aragonese (an. 1353), 25, 9-15.

Corsone da Monterotondo, † nella battaglia in Romagna tra la gente di Filippo Maria Visconti e Carlo I Malatesta (an. 1424), 576, 2-3, 4-11.

CORTICELLA BOLOGNESE, la gente di Bernabò Visconti vi erige una bastia (an. 1361), 131, 16-23; 132, 33-36; Gomez Albornoz vi fa costruire una bastia (an. 1363), 153, 8-17, 36-37; vi passa la Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1369), 246, 30-42; 248, 15-249, 6.

CORTICELLA MODENESE [Chortesela], località d. modenese toccata dai Bolognesi nelle loro scorrerie (an. 1354), 31, 2-17; 33, 35; 34, 29; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 12.

CORTONA, si ribella ai Perugini (an. 1352), 15, 23-26; 17, 31-32; assediata dai Perugini, è abbandonata dalla gente di Giovanni Visconti (an. 1352), 17, 27-18, 16; è nuovamente assediata dai Perugini (an. 1358), 82, 8-11, 33-34.

CORTONA (SIGNORI), v. Ranieri Bartolomeo.

CORVI (DE') CORVOLINO, parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-37.

Corvi (de') Francesco, podestà di Bologna nel 1378, 349, 24-25.

COSPI LORENZO, è eletto confaloniere di Bologna (an. 1411), 538, 12-17; è mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 34-39; torna a Bologna (an. 1413), 544, 12-13; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

Cospi Pietro, è creato confaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-24.

Cospi Zordino, costruisce il suo palazzo vicino alla Torre d. Rolandi (an. 1389), 390, 3-11; † nella carica d. dieci d. balia (an. 1390), 425, 4-10.

COSSA BALDASSARE (CARDINALE DI S. EUSTACHIO), è

mandato dal pp. Bonifazio IX con un esercito a Bologna contro Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 485, 38-40; con gli alleati assalta Bologna ma è respinto (an. 1403), 490, 37 sgg.; 490, 40 sgg.; 496, 8-497, 6; prende Imola all'Alidosi, 27-29; e Medicina, 36-37; prende Piumazzo, Galliera, Pergola e Poledrano, 498, 6-7; e Piancaldoli e Sassonero, 16-17; si accorda con Caterina Visconti per avere Bologna, 34-499, 3; 491, 26-30; 492, 39-493, 38; entra solennemente in città, 492, 29-32; 501, 16-23; 502, 45-503, 49; fa radunare il Consiglio d. Seicento e accusa Giovanni Gozzadini d'aver voluto impadronirsi di Bologna, 504, 27-42; la città gli consegna le chiavi, 505, 20-35; manda un'ambascieria al pp., 36-44; emana buone disposizioni annonarie (an. 1404), 507, 15-23; fa decapitare Gabione Gozzadini, 506, 33-35; 508, 11-23; riprende Pieve di Cento e Cento, 23-26; 509, 5-24, 28-34; ottiene in dedizione Castel Fiumenese e Galliera, 34-36; fa abbattere la fortezza d. Visconti, 506, 36-40, 41-43; 509, 43-510, 4; e ne fa costruire un'altra a Porta Galliera, 507, 7-12; 508, 42-44; 510, 2-4; rifiuta ad Alberico da Barbiano alcune concessioni richiestegli (an. 1405), 511, 30-35, 30-34; si accorda poi con lui e gli lascia i castelli che già occupava, 35-512, 13; va a guastarne le terre, 22-31; fa tregua con lui per il mese di luglio, 36-513, 3; tratta la pace col Marchese di Ferrara, con Carlo Malatesta e con Uguccione de' Contrarii, 27-40; sfida Alberico da Barbiano, 512, 21-23; muove contro di lui, 24-25; gli riprende Liano, Fagnano, Sant'Andrea, Montecaduno, Mazzincollo e Granarolo, 25-29; 514, 21-26; manda un'ambascieria al pp. invitandolo a stabilirsi a Bologna, 27-515, 2; fa pace con Alberico da Barbiano, 512, 30-32; 514, 9-14; fa decapitare come traditore Francesco da Sanseverino, 512, 33-36; assedia Forll, 36-37; fa prendere e decapitare Astorre Manfredi a Faenza, 513, 2-7; 515, 23-35; assedia Forll e ne danneggia il territorio finchè ne ottiene la dedizione alla Chiesa (an. 1406), 516, 30-41; vi manda Rolando Campofregoso come suo luogotenente e Giovanni Ghisleri come podestà, 517, 18-23; fa riunire a Bologna il Consiglio d. Quattrocento, 44-518, 4; si scopre a Bologna una congiura contro di lui e i capi di essa sono giustiziati, 515, 39-516, 19; 518, 7-38; parte per Roma in seguito alla † d. pp. Innocenzo VII, che pare lui stesso abbia fatto avvelenare, 516, 24-27; 520, 7-40; torna a Bologna perchè i Fiorentini non lo lasciano passare per le loro terre, 41-43; fa coniare a Bologna nuove monete, 521, 8-10; va contro i Raspanti che usurpano Perugia (an. 1407), 40-522, 6; manda ambasciatori all'antipp. per indurlo a comporre lo scisma, 27-30; prende Forlì dove erano scoppiati d. tumulti, 521, 10-20; 523, 23-37; ritorna trionfalmente a Bologna, 521, 21-25; 523, 44-524, 12; favorisce gli espulsi da Perugia, 33-35; va a Poggiorenatico per far concludere la pace tra Ottobon Terzo e il Marchese d'Este (an. 1408), 525,

stringe una lega con i Fiorentini contro Ladislao di Napoli, 19-22; fa ottenere a Bologna le insegne di pp. Gregorio XII, 28-30; va a Pisa al concilio, dove è eletto Vicario d. Chiesa e priore d. Cardinali, 525, 9-13; 526, 33-39; per accordi con Lodovico da Zagonara ottiene Tossignano e Castel Bolognese, 525, 15-30; 526, 7, 45-527, 10; prende anche Riolo e Casal Finninese, 525, 30-31, va in Romagna con le milizie per impedire ad Alberico da Bubiano di entrarvi (an. 1499), 527, 17-21, fa lega col marchese di Ferrara contro Ottobon Terzo, 28-30, riceve per ciò milizie dai Fiorentini, 30-33; va a Cesena con altri signori per questioni d. lega, 528, 49-529, 7; manda a Firenze contro Ladislao d'Angiò Galeotto Malatesta, 530, 17-21; prende Barbiano, Cotignola e Solarolo, 527, 17-24; 531, 3-10; fa uccidere a Rubiera Ottobon Terzo, 24-33; va a Pisa al concilio, 527, 25-26; 531, 47-532, 3; torna a Bologna col pp. Alessandro V (an. 1410), 533, 5-8, 9-15, 36-37; lo avrebbe fatto morire di veleno, 534, 2-3; 535, 4-7; 536, 40-41; è eletto pp. col nome di Giovanni XXIII, 534, 5-11; 535, 21-29; 536, 42-537, 38; v. Giovanni XXIII pp.

Cossa Bisetto, zio di Giovanni XXIII, Signore d. Castello di Galliera, prende Cento, ma la riperde subito (an. 1415), 551, 17-23; cede ai Bolognesi il castello di Porta Galliera (an. 1416), 557, 27-34, 40-558, 35, 13-21.

Cossa Gaspare, fratello bastardo d. card. Baldassarre, è da lui lasciato suo luogotenente a Bologna quando va a Roma per la † d. pp. Innocenzo VII, 520, 17-19.

Cossa de' Bianchi Giovanni, è condannato a Bologna per tradimento (an. 1361), 124, 13-23; 32-33.

Cossolino (di) Piero, è uno d. principali Bolognesi nella cacciata d. legato d. pp. da Bologna (an. 1411), 537, 7-21, 25-33, 40-43; è eletto confaloniere, 538, 12-19; è privato d. potere dai nobili (an. 1412), 540, 33-541, 3; è preso prigioniero, 34-35.

Costabili Tagliaferro, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este, 15, 19-24.

COSTABILI TIBALDO, pare che partecipi al complotto per dare Ferrara a Francesco d'Este (an. 1353), 22, 18-23, 2; 24, 36-26, 28.

COSTABILI UGUCCIONE, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 19-24.

COSTANZA, vi si tiene un concilio per metter fine allo scisma (an. 1414), 548, 36 sgg.; 549, 18 sgg.; pp. Giovanni XXIII fugge da questa città (an. 1415), 14-16, 14-17; vi si elegge pp. Martino V (an. 1417), 560, 21-27, 26-31.

Cottgnola [Chudignola], vi passa l'esercito di Bernabò Visconti contro la Chiesa (an. 1360), 101, 38-102, 28, 17-25; rimane ad Alberico da Barbiano per l'accordo col card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; è presa dal card. Cossa (an. 1409), 527, 21-22; 531, 9.

va a Poggiorenatico per far concludere la pace tra Cotignola, castello presso Lugo preso da Giovanni Ottobon Terzo e il Marchese d'Este (an. 1408), 525.

38-40; è avverso al pp. Gregorio XII, 526, 5-12; Coucy (di) Engherrando [Site de Chuzi], capitano d.

gente d. collegati contro il Visconti insieme con l Hawkwood (an. 1373), 286, 7-10.

COUCY (DI) ENGHIRAMO, v. Enghiramo di Coucy.

CREMONA, alla † d. arciv. Giovanni Visconti tocca al nipote Bernabò Visconti (an. 1354), 43, 3-4; vi passa Carlo IV di Lussemburgo nel suo ritorno in Germania (an. 1355), 54, 25-55, 2; Gabrino Fondulo la toglie con tradimento ai Cavalcabò che imprigiona e uccide (an. 1406), 517, 24-39.

CREMONA (SIGNORI), v. Cavalcabo Carlo e Fondulo Gabrino.

CRESPELLANO, località del territ. di Bologna ove arrivano le forze d. Visconti contro l'Oleggio (an. 1355), 56, 7; 59, 12-27; 60, 31-37; vi si combatte tra Bolognesi e Viscontei (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è assediato dai Bolognesi (an. 1363), 167, 4-11; 168, 35-37; la gente d. lega ne lascia libero il territorio, 169, 21-23; 170, 37-38; è dato alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; 180, 5-11, 31-35; vi si accampa la gente d. Visconti (an. 1370), 256, 8-15; è presa dalla Compagnia d. Brettoni (an. 1376), 309, 17-23, 30-31; 321, 34-37; ancora s'azzuffano i Brettoni coi Bolognesi nei dintorni di questa località, 324, 27-35; gli abitanti d. luogo vanno a distruggere la bastia di Castelfranco (an. 1377), 331, 10-15, 37-39; i Bolognesi vi si accampano, 334, 7-13; è incendiato a tradimento, 14-17; è preso dai Bolognesi (an. 1377), 341, 31-41.

CREVALCORE, è consegnata dai Pepoli a Giovanni da Oleggio (an. 1351), 7, 2-6; 9, 31-35; 10, 19-11, 3; vi passano le milizie d. Visconti sconfitte dalla lega (an. 1357), 76, 27-77, 4; 78, 36-39; è presa dalla gente di Bernabò Visconti e d. suoi alleati (an. 1359), 87, 16-23; 88, 37-89, 41; 92, 8-24; 93, 28-35; è data alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; 180, 5-11, 31-35; si ribella ai Bolognesi con l'aiuto di Bernabò Visconti, 222, 33-36; 226, 19-227, 7; vi si accampa la gente di Giangaleazzo (an. 1390), 400, 6-10, 36-402, 46; 409, 8-11; tenta di prenderla per tradimento ma non vi riesce, 20-38; se ne va senza averla presa, 410, 37-411, 25; vi scoppia una ribellione contro il dominio milanese (an. 1403), 491, 38-492, 3; si danno al Marchese di Ferrara, 493, 23-25; è presa dal card. Cossa (an. 1404), 511, 7-11.

CRIVELLI MASINO, capitano d. gente mandata dai Fiorentini in aiuto d. Bolognesi (an. 1402), 478, 36-479, 8.

CROCE (DALLA) GIACOMO, sostituisce a Bologna il Dal Verme recatosi a Milano per la † di Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 489, 21-30, 42-490, 7.

CROCE (LA) [Crose de Servia], località tra Casalecchio e il Meloncello, ove avviene uno scontro tra i Brettoni e altri mercenari (an. 1376), 309, 17-310, 15; 309, 30-310, 30; 321, 14-26.

CROCIALI [Croxadi], località presso Bologna dove i Bolognesi vanno a incontrare il card. Cossa di ritorno dalla presa di Forlì (an. 1407), 524, 7-10; vi giunge il pp. Alessandro V diretto a Bologna (an. 1410), 532, 25-28.

CROSE DE SERVIA, v. Croce (La).

CROXADI, v. Crociali.

Cucherla, località presso Monteveglio presa dai Bognesi (an. 1363), 163, 17-164, 16, 40-165, 33; depresa dai Brettoni d. card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 322, 3-5.

Cunio (conti di), perdono il castello di Conselice (an. 1380), 373, 22-25.

CUZZANO (DA) MAZZARELLO, v. Mazzarello da Cuzzano.

CUZZANO (DA) TADEO, v. Tadio da Cuzzano.

DAGLIO (DI) GIACOMO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-381, 7.

DAGNIAM GIACOMO, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

DAINESI SANTO, è mandato ambasciatore d. Bolognesi al march. di Ferrara (an. 1377), 338, 40-339, 10; è mandato ambasciatore al pp. per confermare la tregua, 340, 8-16; † a Bologna (an. 1386), e avvengono prodigi che sono interpretati a suo biasimo, 377, 26-34.

DALCOLINI BENVENUTA, commette adulterio con Vittorino Borri (an. 1355), 49, 25-50, 18, 32-51, 34. DALCOLINI PERINO, marito di Benvenuta, adultera, 50,

14-18; 51, 32-34.

DALLA SETA GIACOMO, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

DALMAZIA, i Veneziani devono cederla al Re d'Ungheria in seguito a guerra sfortunata (an. 1358), 68, 2-23.

DAL VERME FILIPPO, capo di un reparto di cavalleria, lascia Lucio di Lando e passa al soldo d. Scaligeri (an. 1387), 383, 25-31.

DAL VERME GIACOMO, capitano di Giangaleazzo Visconti, è sconfitto dai Bolognesi (an. 1390), 400, 10-18, 36-402, 46; s'avvicina con le sue milizie a Bologna, 408, 11-24; punisce Verona d. tentativo di sottrarsi a Giangaleazzo, 418, 22-419, 2; combatte ad Alessandria contro il conte d'Armagnac (an. 1391), 431, 6-9, 22-30; e contro la gente d. lega antiviscontea presso l'Oglio, 433, 33-45; è mandato dal Visconti contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 10-480, 7; vince la gente di Giovanni Bentivogli, 21-28; 481, 10-482, 8; entra in Bologna in seguito alla sommossa contro il Bentivogli, 21-29; 483, 15-26, 35-484, 3; lascia Bologna e torna a Milano, 482, 29-33; torna a Bologna dove riceve le chiavi d. città per il Visconti, 36-483; 486, 13-20; va a Milano per la † di Giangaleazzo Visconti, 489, 21-30; con Ottobon Terzo vince Facino Cane (an. 1407), 522, 13-21; acconsente che Carlo Malatesta vada a Milano come intermediario fra i partiti, 35-40.

DAL VERME LUCHINO, capitano d. gente di Giovanni Visconti (an. 1352), 17, 2-7; 18, 39-41.

DANDOLO DOMENICO, è uno d. anziani di Bologna (an. 1377), 335, 33-336, 9.

Danti, sicario d. Gozzadini, prende e conduce a Cento Pietro de' Piatesi (an. 1404), 507, 23-27; fugge da Massumatico portando con sè i due Piatesi, 508, 41-509, 4.

DEL CARRETTO DANIELE, frate d. Ordine d. Tempio che l'Albornoz manda a Bologna come Vicario d. Chiesa

(an. 1364), 175, 14-19, 39-41, 17-176, 7; 175, 35-176, 25; riceve da Gomez Albornoz le chiavi e il dominio d. città, 177, 16-23, 33-36; cede il vicariato di Bologna all'arcivescovo di Candia e al vescovo di Bologna, 8-17, 41-178, 38; è confermato Vicario per Bologna, 181, 22-182, 11, 37-44; cede l'ufficio di Vicario e lascia Bologna, 182, 12-18; 183, 29-31.

DEL CARRETTO MANNELLO, v. Del Carretto Daniele.

DELFINI, famiglia bolognese che partecipa al tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 333, 40-334, 44.

DELFINI AGHINOLFO, lascia un testamento che esprime ostilità ai Maltraversi (an. 1378), 354, 19-26.

DELLA TORRE FRANCESCHINO, fa prigioniero il capitano di Bernabò Visconti nella battaglia di S. Rufillo (an. 1360), 124, 23-125, 3; 127, 43-128, 40.

DEL PREVEDE, v. Preti.

DINAZZANO, castello nel contado di Reggio E. assalito e incendiato da Nicolò III d'Este (an. 1409), 529, 41-44; è da questo preso a Carlo da Fogliano, 531, 42-46.

DINO DA GLUCO, è bandito da Bologna in seguito alla congiura d. 1386, 380, 16-30.

Disperati Lodovico, difende per Bernabò Visconti la bastia di Solara che gli è presa dalla lega (an. 1363), 153, 38-41.

DOADOLA (DA) CARLO, v. Dovadola (da) Carlo.

Dolfi Biagio, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

Dolfolo (Cartolaro), è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16; è privato d. potere dai nobili con gli altri d. popolo a Bologna (an. 1412), 540, 33-541, 5; è arrestato e confinato (an. 1413), e poi decapitato, 545, 24-35, 33-546, 15.

DOLFOLO (DI) GUGLIELMO, v. Guglielmo de Dolfolo.

Domenico [Maestro Domenego rachamadore], è mandato dai Bolognesi ambasciatore a Firenze (an. 1390), 423, 2-6; torna dall'ambascieria, 32-37; è deposto dal suo ufficio (an. 1394), 451, 34-452, 18.

DOMINICI GIOVANNI, è fatto cardinale dal pp. Gregorio XII (an. 1408), 526, 12-17.

Donati Tassino, è eletto podestà di Bologna nel 1356, 64, 14-17; 65, 6-8, 26-27; è fatto capitano d. forze che l'Oleggio manda in aiuto al card. Albornoz (an. 1359), 89, 5-10, 36-39.

DONATI ZACCARIA, è ucciso da un servo, a Bologna (an. 1361), 137, 13-16, 41-42.

DORETTO GIOVANNI, è uno d. dieci di balia, che va con Giovanni da Barbiano a devastare il territorio ferrarese (an. 1390), 419, 31-39; va ambasciatore a Faenza, 426, 13-16; gli è tolta la carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43; è mandato a confino, 451, 10-17; è richiamato in patria (an. 1394), 455, 22-23; i suoi nipoti fanno ribellare Crevalcore al dominio Visconteo (an. 1403), 491, 38-492, 3; è confinato a Milano, ma va a Carpi, 493, 26-494, 10.

DORETTO ZACCARONE, preso a Forlì e mandato prigioniero a Bologna (an. 1407), 523, 38-39; vi è impiccato come traditore, 524, 20-23.

DORIA PAGANINO [Paganino Oria], comandante d. flotta

genovese che va a soccorrere Pera dalle violenze d. Veneziani (an. 1351), 5, 2-12, assedia Negroponte e libera i prigionieri genovesi, 24-6, 7; vince i Veneziani a Sapienza (an. 1354), 44, 18-25; 47, 32-48, 24.

Dotti (DE') Francesco, podestà di Bologna nel 1377 o 1378, 345, 23-24, 3-4.

Dotti (DE') Mastino, quoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1410), 555, 10; 27; 556, 34.

DOVADOLA (DA) CARLO [Doadola], signore di alcuni castelli d. contado di Forlì (an. 1355), 55, 23-27

Dozza, è ripresa al conte di Romagna dall'esercito di arciv. Giovanni Visconti (an. 1351), 3, 18-23; 4, 15-20; vi arrivano i resti d. Gran Compagnia disfatta in val di Lamone (an. 1358), 84, 43; 85, 2-4; è tenuta da Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; il capitano Marco dei Cattani la consegna ad Alberico da Barbiano (an. 1401), 475, 23-34; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo col card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; gli rimane anche dopo la pace definitive, 515, 9-14.

Dunino, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-31.

DUPUIS GERARDO (ABATE DI MONTEMAYEUR, GOVERNATORE DI PERUGIA), si rinchiude nella cittadella di Perugia' in seguito alla sommossa popolare e poi s'arrende ai Perugini (an. 1375), 299, 43-300, 39, 24 sgg.

DURAZZO (DI) CARLO, v. Carlo di Durazzo.

DURAZZO (DI) FILIPPO, v. Filippo di Durazzo.

DURAZZO (DI) ROBERTO, v. Roberto di Durazzo.

DURINCH (DI) ARMANO, creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-29.

Eclissi, v. Bologna e 1354 settembre 17.

EDOARDO III D'INGHILTERRA, sconfigge a Poitiers i Francesi (an. 1356), 71, 8-15; 72, 34-37.

ELEFANTE (DELL') GIOVANNI, è confinato a Milano per sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16.

ENGHIRAMO DI COUCY (CARDINALE), aiuta Luigi I d'Angiò (an. 1384), 373, 14-18.

ERBERA, v. Rubiera.

Esculo, v. Ascoli.

ESTAING (D') PIETRO (VESCOVO BITURICENSIS) [messer di Bruzza], vincitore di Perugia ribelle alla Chiesa, ne è fatto Signore per la Chiesa (an. 1370), 259, 34-41; prende anche Todi, 265, 27-30; entra solennemente in Bologna (an. 1372), 261, 25-35; 271, 2-21; aiuta la difesa d. Modenese contro Bernabò Visconti, 264, 32-34; 273, 9-15; si muove lui stesso verso il campo (an. 1373), 284, 25-45; prende la fortezza di Castel San Giovanni, 285, 9-22; torna dal campo a Bologna, 23-26; va a parlamentare col conte di Savoia e lo fa entrare in Bologna, 289, 34-39; 291, 18-20; lascia il governo di Bologna (an. 1374), 292, 15-18.

ESTE (DA) ALBERTO (SIGNORE DI FERRARA), figlio di Obizzo II, 15, 2-16; fa uccidere il nipote Obizzo, la madre di quello, un fratello e la moglie (an. 1388), 385, 32-38, 42-386, 43, 25-33; è nominato Signore

di Ferrara alla morte di Nicolò II, 21-24; con Giangaleazzo e Gianfrancesco Gonzaga siida i Bolognesi, ma la sua gente è sconfitta (an. 1390), 399, 34-400, 18, 36 sgg.; 406, 35-407, 30; fa saccheggiare Medicina, 422, 5-10; perde Lendinara che gli vien tolta dai Carraresi, 425, 16-20; fa pace con i Bolognesi e loro alleati, 426, 32-42; va a Bologna dove è accolto con grandi onori (an. 1391), 429, 14-32; fa lega con i Bolognesi, Fiorentini ecc. (an. 1392), 437, 26-34; va a Bologna, 438, 10-13; ha un colloquio con i reggenti d. città, con l'Estense e col Gonzaga, 18-24; manda ambasciatori a Giangaleazzo, 440, 2-6; sua † (an. 1393), 448, 26-449, 4.

ESTE (DA) ALDOBRANDINO, figlio di Obizzo II, gli succede nel 1352, 14, 2-5, 31-32; 16, 18-21; pp. Clemente VI gli riconosce il dominio su Ferrara come vicario d. Chiesa, 29-17, 3; tenta invano di persuadere il cugino Francesco a ritornare a Ferrara, 18, 17-19, 10; questi cerca di prendergli Argenta con l'aiuto di Malatesta da Rimini (an. 1353), 24, 2-26; manda aiuti a Frignano d. Scala (an. 1354), 32, 12-22; si stringe in lega con i Carraresi, Veneziani, Scaligeri, 36, 14-37, 3; 41, 32-35; aiuta l'Oleggio a usurpare la Signoria di Bologna (an. 1355), 54, 9-11, 30-31; lo aiuta ancora a resistere al Visconti, 59, 12-27; 60, 31-37; manda contro i Visconti una compagnia comandata da Lando d'Alemagna (an. 1356), 67, 20-25; 70, 38-40; va a Bologna a colloquio con l'Oleggio, 69, 35-70, 11; 71, 37-41; va a Milano per una festa in casa d. Visconti, 85, 12-17, 34-36; fa pace con i Signori di Carpi, 18-23, 37-39; va a Bologna, poi a Modena, 24-28, 40-42; † nel 1361, 125, 16-21; 140, 40-41; 141, 13-16; prima d. † crea alcuni cavalieri, 140, 42-141, 27, 17-23.

Este (d') Azzo, figlio di Francesco, lo aiuta nel tentativo di prendere Ferrara (an. 1353), 22, 18-22; 25, 36-37; con l'appoggio di Giangaleazzo Visconti aspira a succedere ad Alberto d'Este (an. 1393), 448, 36-449, 4; Giovanni da Barbiano e altri tentano di sopprimerlo, ma uccidono un altro (an. 1395), 457, 31 sgg.; è vinto dalla gente d. Marchese Nicolò III d'Este, 459, 45-460, 12; prigioniero di Astorre Manfredi, è poi da lui consegnato a Nicolò III d'Este (an. 1400), 472, 2-16.

ESTE (DA) FOLCO, figlio di Obizzo II, 15, 2-14.

ESTE (DA) FRANCESCO, lascia nascostamente Ferrara per timore d. cugino Aldobrandino (an. 1352), 14, 14-19; 15, 35-37; va a Copparo, ad Adria e a Chioggia e rifiuta di tornare a Ferrara, 18, 17-19, 10; tenta di riprender Ferrara con l'aiuto di Malatesta II (an. 1353), 22, 18-23, 2; 24, 2-26; 25, 36-26, 28; aiuta il Malatesta nel tentativo di prendere Fermo, 23, 22-33; aiuta i Visconti a danneggiare il contado di Bologna e nel tentativo di riprendere la città, 55, 29 sgg; invade il Bolognese con la gente di Bernabò Visconti (an. 1359), 87, 16-23; 88, 37-89, 41; è capo d. forze che combattono contro l'Oleggio, 95, 6-11, 25-27; è fatto prigioniero dalla gente d. Chiesa nella battaglia di Montichiari (an. 1373), 287, 13-15.

ESTE (D') GIOVANNI è fatto uccidere da Alberto d'Este (an. 1388), 385, 32-38, 42-386, 43, 25-33.

ESTE (DA) NICOLÒ, figlio di Aldobrandino, è creato cavaliere dal padre prima d. sua morte (an. 1361), 150, 42-151, 24, 17-23.

Este (d') Nicolò II (Marchese di Ferrara e Duca di MODENA), figlio di Obizzo II, 15, 2-13; va a Bologna col fratello Aldobrandino (an. 1358), 85, 24-28, 40-42; succede ad Aldobrandino nella Signoria (an. 1361), 125, 16-21; 141, 30-32; 142, 6-10; sposa una sorella di Cane d. Scala, 145, 9-14, 30-32; crea parecchi cavalieri, 146, 2-5, 31-32; fa parte d. lega contro Bernabò Visconti (an. 1364), 180, 11-17, 35-181, 30; accompagna il Card. Androino a Bologna, 178, 2-8; 180, 37-39; 185, 19-25, 44-46; fa pace con Bernabò Visconti, 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; va a Bologna a colloquio col signore d. città (an. 1365), 198, 7-9, 39-40; crea dodici cavalieri in nome di Urbano V per celebrare il ritorno d. sede pontificia in Roma (an. 1367), 212, 14-20; lo accompagna solennemente a Roma, 218, 17-22; accompagna a Bologna il nuovo legato card. Anglico Grimaud (an. 1368), 219, 2-13; 220, 17-18, 27; 221, 37; fa una tregua con i Veneziani, 35-222, 17; entra nella lega contro Bernabò Visconti, 220, 14-221, 11; 222, 23-26; 225, 23-27, 17-226, 5; è nominato capitano d. forze d. lega, 227, 35-40; accoglie solennemente a Modena Carlo IV di Lussemburgo, 231, 28-29; va a Roma a parlamento col pp., con l'Imper. ecc., 235, 38-39; 240, 22-26; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; tenta di prendere a Feltrino Gonzaga la città di Reggio, ma questa è data per tradimento di Lucio di Lando a Bernabò (an. 1371), 263, 15 sgg.; la sua gente è sconfitta da Bernabò a Rubiera (an. 1372), 265, 38-44; 274, 8-22; fa costruire due bastie fra Modena e il Panaro, 269, 22-25; saccheggia Mirandola e Sassuolo e ottiene Sassuolo e Fiorano (an. 1373), 288, 21-30; partecipa alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1376), 310, 34-38; 311, 2-19; 324, 2-19; riceve gli ambasciatori bolognesi per trattare la tregua (an. 1377), 338, 40-339, 10; ottiene dall'Hawkwood e dalla Chiesa Faenza, 340, 2-7; Astorre Manfredi gliela riprende, 342, 37-343, 10; fa lega coi Bolognesi (an. 1379), 359, 12-13; ritrae molto yantaggio dalla guerra di Chioggia tra Genova e Venezia, 366, 18-22; prende ai conti di Cunio il castello di Conselice (an. 1385), 373, 22-25; fa costruire una rocca a Ferrara per difesa dalle rivolte popolari, 374, 22-35; sua † (an. 1388), 386, 12-14.

ESTE (D') NICCOLÒ III (SIGNORE DI FERRARA E MODENA) succede ancor minorenne al padre Alberto (an. 1393), 448, 36-449, 4; la sua gente vince Azzo d'Este (an. 1395), 459, 45-460, 12; tiene prigioniero qualche tempo Giangaleazzo Manfredi (an. 1400), 472, 2-16; Crevalcore ribelle ai Visconti si dà a lui (an. 1403), 493, 23-25; dichiara guerra a Caterina Visconti, 494, 42-495, 4; prende e saccheggia Poggiorenatico, 5-8; prende la Torre del-

l'Uccellino, 9-12; dichiara guerra al dominio Visconteo in Bologna, 496, 5-7; assalta Bologna con gli alleati ma ne è respinto, 490, 37-491, 14; 490, 40-492, 37; 496, 8-497, 6; giunge a Bologna dopo la dedizione d. città alla Chiesa, 502, 4-5; favorisce la ribellione d. Gozzadini, 504, 9-15; manda un ambasciatore al Card. Cossa, 506, 7-13; gli chiede il cavallo di Bonifazio Gozzadini, 26-32; fa una congiura con alcuni Bolognesi per avere la città (an. 1404), 510, 5-17; va a Bologna e si accorda col Card. Cossa (an. 1405), 513, 27-40; fa cavaliere il fratello di Carlo Cancellieri (an. 1406), 519, 31-34; manda lo Sforza a difendere Modena contro Ottobon Terzo (an. 1408), 525, 20-25; fa lega col Card. Cossa per la stessa ragione, 528, 40-44; va a Cesena pure per questo, 49-529, 7; assalta Dinazzano e non potendo averne il castello lo incendia, 41-44; fa uccidere a Rubiera Ottobon Terzo, 531, 24-33; prende Dinazzano e Casalgrande a Carlo da Fogliano, 42-46; giunge in una scorreria fino a Gaibola (an. 1413), 556, 24-27; si accorda con la Chiesa e non aiuta più i Malatesta, 15-26, 28-36; per danaro aiuta i Bolognesi a prendere S. Giovanni in Persiceto (an. 1417), 560, 6-13, 12-17, 38-561, 40; fa decapitare la moglie Parisina Malatesta e il figlio Ugo per adulterio e Aldobrandino Rangoni per complicità (an. 1425), 576, 15-26, 15-29.

ESTE (DA) OBIZZO II, sentendosi presso alla morte crea alcuni cavalieri e nomina suo successore il figlio Aldobrandino, 14, 5-7; 32-15, 34; 6-16, 11; sua †, 14, 2-5; 31-32; 16, 15-18.

ESTE (DA) OBIZZO, nipote di Alberto, è da questo fatto uccidere (an. 1388), 385, 32-38; 42-386, 43; 25-33.

ESTE (DA) RINALDO, nipote di Obizzo II, 15, 2-18; scappa a Bologna per paura di Aldobrandino (an. 1352), 16, 18-21; 18, 33-34.

ESTE (DA) Ugo, figlio di Obizzo II, 15, 2-15; sposa una figlia di Malatesta Ungaro (an. 1362), 145, 19-22; 146, 29-30; accompagna a Bologna il nuovo legato, card. Anglico Grimaud (an. 1368), 219, 2-13; 220, 17-18, 27; 221, 37.

ESTE (DA) UGO, figlio di Nicolò III, è da questi fatto decapitare per aver amato la matrigna Parisina Malatesta (an. 1425), 576, 15-26, 15-29.

EUSTACHIO (SANT') (CARDINALE DI), v. Cossa Baldassarre. FABRIANO, Gentile da Mogliano vi si ferma ad assoldare uomini per difendersi da Malatesta da Rimini (an. 1353), 22, 18-22; si ribella alla Chiesa passando alla lega (an. 1377), 346, 43-347, 5.

FABRIZIO DA PERUGIA, va col card. Cossa contro i Raspanti di Perugia (an. 1407), 521, 40-522, 6; con gli altri espulsi da Perugia prendono il Castello di Rocca Contrada difeso dal nipote d. pp., 41-523, 3.

FACCIOLI PIETRO, è nominato anziano (an. 1394), 454, 5-8. FACINO CANE, v. Cane Facino.

FAENZA, si scopre in città una congiura contro il signore Giovanni Manfredi (an. 1354), 45, 9-13; è colpita da interdetto (an. 1356), 65, 35-37; 66, 16-25; 5-10; 67, 34-68, 29; si arrende alla Chiesa, 65, 37-66, 35; 10-15; 67, 2-7; 70, 32-33; è presa dal Card. Albornoz (an. 1356), 71, 27-72, 6; 44-73. 19; tenta di ribellarsi alla Chiesa (an. 1375), 302, 31-35; 303, 15-25, è ferocemente saccheggiata dalla compagnia d. Hawkwood accampata a Granarolo, 308, 6-16; 28-31; 315, 10-29; vi passano i Brettoni (an. 1376), 328, 2-5; il Marchese di Ferrara ne occupa la rocca (an. 1377), 340, 2-7; Astorre Manfredi la riprende a Nicolo II d'Este, 342, 37-343, 10; vi è condotto prigioniero Azzo d'Este (an. 1395), 459, 45-460, 12; è assediata dai Bolognesi (an. 1400), 471, 28-39, 472, 16-23; è presa dal Card. Cossa (an. 1404), 507, 17-21; 510, 36-511, 6; vi è decapitato Astorre Manfredi (an. 1405), 513, 2-7; 515, 23-25; vi si reca il card. Cossa per danneggiare di là il territorio di Forll (an. 1406), 516, 30-33; è tolta da Giangaleazzo Manfredi alla Chiesa (an. 1410), 534, 17-18; 536, 13-17; stringe accordi col pp., 22-23; è assediata dalla gente d. pp. Giovanni XXIII (an. 1413), 544, 21-23; 25-27.

FAENZA (CHIESE) SAN FRANCESCO, vi è sepolto Astorre Manfredi (an. 1405), 515, 30-32.

- -- (Podesta), v. Ariosti Aldobrandino.
- (SIGNORI), v. Manfredi Astorre e Giovanni

FAGGIUOLA (DELLA) UGUCCIONE, prende Salto che era stata ribelle alla Chiesa (an. 1367), 218, 33-40.

FAGNANO, v. Fiagnano.

FALERO MARINO, v. Faliero Marino.

FALIERO MARINO (DOGE DI VENEZIA) [Marino Falero], è fatto decapitare perchè tentava di usurpare il potere di Venezia (an. 1355), 52, 19-53, 5; 55, 13-20; 56, 30-33.

FAMAGOSTA, vi si svolge un piccolo scontro tra Genovesi e Veneziani (an. 1354), 40, 13-17; 43, 28-30.

FAMIGLIOLE (DALLE) MATTEO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 12; 29; 556, 35.

Fano, il contado di tale città appartenente ai Malatesti · è devastato da Frate Moriale (an. 1353), 26, 9-13; rimane ai Malatesta dopo la pace con la Chiesa (an. 1365), 204, 4-10, 35-37.

FANO (DA) GUIDO, v. Guido da Fano.

Fantuzzi, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 33.

FANTUZZI COLLO, è vestito a lutto per la † d. vescovo di Bologua Caraffa (an. 1389), 393, 2-16.

FANTUZZI FANTUZZO, è confinato da Bologna e multato (an. 1389), 398, 35-40.

FANTUZZI GIOVANNI, è mandato ambasciatore di Bologna a Giangaleazzo Visconti (an. 1389), 390, 26-34.

FANTUZZI NICOLÒ, bolognese che scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 374, 9-21.

FANTUZZI PONARO, è arrestato in casa di Giovanni Gozzadini dal luogotenete d. Visconti (an. 1403), 491, 24-37; partecipa a tutte le azioni contro il Card. Cossa, 503, 4-8; tenta di rovesciare il governo popolare (an. 1412), 539, 22-31, 22-29; per questo è decapitato, 33-34, 34-540, 2.

FANTUZZI PONARO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 30; 556, 11; 39.

FANTUZZI TUZOLO [Puzolo], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 31; 556, 10; 3.

FARINARA, località d. pianura bolognese che Giovanni da Barbiano tenta invano di prendere (an. 1390), .123, 27-31.

FARNESE (DA) PIETRO NICOLA [Fornese, Farnase], capitano d. Chiesa, emette un bando a Bologna per la tranquillità pubblica, 100, 27-32, 16-101, 7; è uno d. capitani d. Bolognesi nella battaglia di S. Rufillo (an. 1361), 124, 4-7; 125, 36-126, 37; va a Bologna con parecchie soldatesche, 132, 3-9, 39-42; è ferito nella battaglia di S. Rufillo, 133, 21-22; 134, 30-31; vince la gente d. Visconti a Granarolo (an. 1362), 151, 5-152, 14, 36-153, 27; vince i Pisani a Peccioli come capitano d. Fiorentini (an. 1363), 159, 25-160, 20; 161, 35-44.

FEBUS DALLA TORRE, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-26.

FELICINI FILIPPO, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-18; 40; 554, 4.

FELICINI PIERO, è mandato ambasciatore al pp. per chiedere che non s'impadronisca di Bologna (an. 1420), 565, 14-19; 567, 2-10.

FELICINI RIGO, è scelto a parlamentare con gli anziani in carica per ottenere la loro deposizione (an. 1394), 453, 7-40; è nominato confaloniere, 454, 23-455, 5.

FENT FEDERICO, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-30.

FERACIERO NOBILE, è uno d. principali autori d. cacciata da Bologna d. legato d. pp. (an. 1411), 537, 7-21.

Fermo, è assediata da Malatesta II Malatesti (an. 1353), 20, 17-20; 21, 34-35; 23, 10-15; di nuovo sta per essere assediata e il suo contado è occupato dal Malatesti, 22-33; i castelli di questo contado sono poi presi al Malatesti da Frate Moriale, 26, 2-9; si arrende all'Albornoz e Gentile da Mogliano fugge (an. 1355), 58, 23-25; 59, 37-38; l'Albornoz la dà a Giovanni d'Oleggio in cambio di Bologna (an. 1360), 69, 12-18, 36-39; il vescovo va ambasciatore per il pp. all'Albornoz, 141, 33-37; 142, 11-21; dopo la † d. Albornoz passa alla Chiesa (an. 1366), 209, 17-210, 11, 32-41; si ribella e uccide il Podestà (an. 1376), 305, 26-28, 37-38.

FERMO (SIGNORI), v. Gentile da Mogliano.

FERRANTE BERTO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

FERRARA, è riconosciuta dal pp. Clemente IV ad Aldobrandino d'Este come Vicario d. Chiesa (an. 1352), 16, 29-17, 3; vi passano i principi di Durazzo e di Taranto di ritorno della prigionia in Ungheria (an. 1353), 20, 32-21, 3; vi si riuniscono a colloquio i componenti la lega antiviscontea (an. 1363), 160, 21-161, 6; 162, 29-34; è inondata della piena d. Po (an. 1365), 199, 17-200, 13; 33-201, 35; vi è condotto il Card. Noellet cacciato da Bologna (an. 1376), 307, 38-39; 25-308, 4; 314, 20-27; scoppia una sommossa contro il Vicario d. marchese Nicolò II d'Este (an. 1385), 374, 22-35.

FERRARA (PORTE) DE LIOM, Niccolò II d'Este vi fa costruire una rocca contro le rivolte popolari (an. 1385), 375, 22-35.

FERRO (DAL) GUGLIELMO, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

FERZELIM, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1331), 434, 19-30; fa una scorreria a Parma e a Reggio, 435, 21-24.

FIAGNANO [Fiagnano, Flagnano, Frignano], è ceduta da Broccardo a Bernabò Visconti (an. 1351), 4, 15-20; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; ma questi poi gliela toglie, 21-29; 514, 21-26.

FIAMMINGHI GIACOMO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

FIERAMOSCA, bolognese impiccato per il tentativo d. Chiesa di prender Bologna (an. 1403), 497, 20-26.

FIESCHI, famiglia genovese guelfa, che ritorna in patria dal confino quando la città si dà ai Francesi (an. 1396), 460, 33-37.

FIESCHI LODOVICO (CARD.) [Monsignor dal Fiesco], è mandato dal pp. Giovanni XXIII come suo legato a Bologna (an. 1412), 541, 24-32; 542, 44-543, 41, 8-14; fa imprigionare parecchi bolognesi, 544, 24-33; 545, 2-15.

Fiesso, località presso Bologna dove c'è una croce miracolosa, 372, 21-22.

FIGLINE, è presa ai Fiorentini da alcuni mercenari forse al servizio d. Pisani (an. 1363), 170, 15-22; 171, 32-35; i Fiorentini tentano invano di riprenderla e sono sconfitti, 173, 4-25, 39-174, 35.

FILIBER, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-24.

FILIPPO DI DURAZZO, è condotto prigioniero in Ungheria dal re Luigi, 19, 14-24; è poi liberato per intervento di pp. Clemente VI, 24-21, 4.

FILIPPO DI DURAZZO [ma FILIPPO DI TARANTO] è condotto prigioniero in Ungheria dal re Luigi, 19, 14-24; è poi liberato per intervento d. pp. Clemente VI, 24 sgg.

FILIPPO DI TARANTO, è condotto prigioniero in Ungheria dal re Luigi il Grande, 19, 14-24; è poi liberato per intervento d. pp. Clemente VI, 24 sgg.

FILIPPO DI TORCELLO (VESCOVO DI VENEZIA), v. Caraffa

FIORANO, località d. Modenese presa da Nicolò II d'Este (an. 1373), 288, 21-30.

FIORE (DE) FIORENTINO, v. Fiorentino de Fiore.

FIORENTINO DE FIORE (STRAZAROLO), fuoruscito fiorentino riammesso in patria (an. 1416), 556, 14; 32; 44.

FIORENZUOLA, località presso Firenze fortificata dai Fiorentini (an. 1373), 289, 21-22.

Firenze, i Fiorentini assediano e prendono Pistoia (an. 1351), 7, 3-30; partecipano alla congiura d. Pepoli contro Giovanni d'Oleggio a Bologna, 9, 11-24; la gente d. Visconti strappa ai Fiorentini Barberino, 10, 8-9; 13, 28-29; vi si tenta una congiura per dare la città all'Oleggio, 12, 15-20; stringe la pace di Sarzana col Visconti (an. 1353), 20, 7-11, 41-42;

vi giunge il Card. Egidio Albornoz, 23, 20-26; 27, 29-31; i Grandi tentano di togliere il potere al popolo minuto e di dare la città a Bernabò Visconti, 99, 21-100, 13; 103, 37-40; 122, 17-21, 39, 41; i Fiorentini prendono Monte Carelli, 108, 28-29; 110, 4-6; ottengono Volterra (an. 1361), 137, 21-26; 138, 28-30; devastano il territorio pisano (an. 1362), 148, 15-21; 150, 33-35; sconfiggono i Pisani a Peccioli (an. 1363), 159, 25-160, 20; 161, 35-44; il loro territorio è devastato dai Pisani, 166, 2-16; 167, 33-39; una epidemia fa molte vittime, 166, 21-24; 168, 31-32; i Fiorentini perdono Figline, 170, 15-22; 171, 32-35; tentano di riprenderlo ma sono sconfitti, 173, 4-25, 39-174, 35; per questi fatti scoppia il malcontento popolare, 173, 26-174, 9, 36-40; i fiorentini sconfiggono i Pisani (an. 1364), 193, 21-28, 32-35; fanno la pace coi medesimi, 194, 25-195, 8; 194, 39-195, 33; mandano galee e ambasciatori ad accompagnare con molto onore pp. Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-22; 214, 9-15; fa una sosta a Firenze il Re di Cipro (an. 1368), 221, 12-222, 2; 229, 40-230, 42; i Fiorentini si rifiutano di entrare nella lega contro i Visconti, 228, 22-23; fanno pace con l'imper. Carlo IV, 244, 33-36; 246, 2-8; assediano S. Miniato tenuto dal Card. Solanieri, 252, 10-28; fanno pace con la Chiesa, 32-42; sono sconfitti a Sarzana dalla compagnia d. Hawkwood, 253, 15-27; prendono S. Miniato, 32-254, 3; prendono Susinana e decapitano Maghinardo (an. 1373), 288, 37-289, 20; fortificano Fiorenzuola, 21-22; pagano l'Hawkwood perchè non devasti il loro territorio, ma poi insospettiti d. Chiesa fanno lega con i Visconti (an. 1375), 296, 17-297, 7, 31-36; 298, 41-42; 299, 6-8; i Fiorentini mandano a Bologna truppe e due gonfaloni (an. 1376), 313, 47-314, 8; mandano anche quattro consiglieri al governo di Bologna; sono in lega con tutti i nemici e i ribelli d. Chiesa, 316, 27-32; mandano aiuti ai Bolognesi, 322, 17-19; sono condannati dal pp. e cacciati perciò da molti stati (an. 1377), 335, 20-29; comincia il tumulto d. Ciompi (an. 1378), 352, 45-353, 17; 41-354 10; i Fiorentini fanno una lega con Bologna e Perugia (an. 1379), 361, 33-37; si uniscono ai nemici di Giangaleazzo Visconti (an. 1388), 385, 24-33; 386, 34-387, 3; fanno tregua con lui, 4-8; entrano in guerra con i Senesi perchè questi vogliono darsi a Giangaleazzo, 388, 10-14; mandano un ambasciatore a Padova con uno dei Bolognesi per pagare il Duca di Baviera da loro assoldato (an. 1390), 422, 37-43, 12-14; fanno pace con gli Estensi, 426, 32-42; mandano truppe a Padova, 427, 17-19; scoppia a Firenze una grave epidemia (an. 1391), 430, 16-19; i Fiorentini fanno pace col Visconti (an. 1392), 436, 36-44; fanno di nuovo la lega con i precedenti alleati, 437, 26-34; mandano ambasciatori a Giangaleazzo Visconti, 440, 2-6; scoppia a Firenze una sommossa d. popolo minuto (an. 1394), 452, 22-30; vi † Giovanni Hawkwood (an. 1395), 457, 25-30, 23-32; i Fiorentini

e il Marchese di Ferrara Nicolò III si uniscono contro Azzo d'Este, 459, 45-460, 12; mandano in aiuto di Giovanni I Bentivogli alcune milizie con Bernardone di Bretagna (an 1402) 476, 33-477, 11; 478, 36-479, 8; Facino Cane muove loro guerra, 487, 23-27, fanno lega con Giovanni Gozzadini per togliere Bologna al Duca di Milano, 28-488, 11, lo vincono, 12-14; prendono al loro soldo Malatesta III Malatesti (an. 1403), 491, 6-8. respingono i Bolognesi dal contado di l'istora, 493, 17-22; per opera d. Gozzadini fanno atti d'ostilità ai Bolognesi (an. 1404), 510, 28-31; ottengono Piancaldoli dai Bolognesi (an. 1405), 512, 13-21; comprano Pisa da Giovanni Gambacorti (an. 1400), 516. 20-23; 519, 35-46; non lasciano passare dal loro territorio il card. Cossa diretto a Roma, 520, 41-43, stringono lega con i Bolognesi contro Ladislao di Napoli (an. 1408), 526, 19-22; mandano milizie al card. Cossa contro Ottobon Terzi (an. 1409), 527, 30-33; il card. manda loro in aiuto contro Ladislao Galeotto Malatesta, 530, 17-21; vi si ferma pp. Martino V (an. 1420), 562, 42-563, 2; 564, 22-23; milizie fiorentine capitanate da Carlo I Malatesta sono vinte in Romagna dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 40-41; 576, 4-6.

FIRENZE (PODESTA), v. Cavalieri (de') Galeazzo.

FIRIAM DAL ZESSO, v. Gesso (dal) Firiano.

FIXI (DE') IACOMO, v. Giacomo de' Fixi.

FLAGNANO, v. Fiagnano.

FLORIANO DA CASTEL SAN PIETRO O SAMPIERI [Firiam], è creato cavaliere a Bologna (an. 1412), 541, 19-20; è eletto Conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29; va ambasciatore d. bolognesi al pp. Martino V a Mantova (an. 1417), 561, 5-14.

FOGLIA (DALLA) NICOLÒ, fu uno d. due gonfalonieri che compirono la posa d. prima pietra di S. Petronio (an. 1390), 413, 26-37.

Fogliano (DA), signori d. territorio di Reggio, nemici di Bernabò Visconti, 254, 17-19; 255, 17-28.

Fogliano (da) Carlo, difende il castello di Dinazzano contro Nicolò III d'Este (an. 1409), 529, 41-44; evita la † con la fuga quando è ucciso a Rubiera Ottobon Terzo, 531, 33; il march. di Ferrara Nicolò III gli prende Dinazzano e Casalgrande, 42-46.

Fogliano (da) Francesco, capo d. forze del marchese Nicolò II d'Este sconfitte da Bernabò Visconti a Rubiera (an. 1372), 266, 30; 275, 29-31; è fatto impiccare da Bernabò Visconti, 281, 7-23; 293, 13-25; v. 1374 ottobre.

Fogliano (da) Guglielmo, è preso con lo zio Francesco da Bernabò Visconti (an. 1372), 281, 10-23; 293, 13-25.

Folco (di) Bartolomeo, è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16; è eletto al governo di Bologna dopo la cacciata d. legato d. pp. (an. 1411), 538, 2-6; è privato d. potere dai nobili (an. 1412), 540, 33-541, 6; è mandato ambasciatore a Roma, 543, 40-544, 7; torna a Bologna (an. 1413), 28-36; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13.

FONDAZZA (DALLA) FRANCESCO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 10, 27-28, 43.

FONDAZZA (DALLA) PIERO, fuoruscito bolognese richiamato in patria (an. 1416), 556, 9; 27-28; 43

FONDI, vi si riuniscono i Cardinali stranieri dissidenti ed eleggono antipp. Roberto di Ginevra (an. 1378), 354, 44-355, 5.

FONDULO GABRINO [Chabrino Fondullo], imprigiona a tradimento Carlo Cavalcabò signore di Cremona con molti d. suoi e li uccide (an. 1406), 517, 24-39.

FONTANA BARTOLOMEO, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-28.

FONTANA (DELLA) ANTONIO, v. Antonio (della) Fontana.

FONTANA DI GANZANIGO, località d. Bolognese concessa in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 442, 41-44.

FORALDA MARTINO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 390, 16-34.

FORCIELLA, v. Torre de Forciella.

Foresin Antonio, calzolaio bolognese, decapitato per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 14-18.

Forlit, Gentile da Mogliano vi si ferma ad assoldare uomini per difendersi da Malatesta II Malatesti da Rimini (an. 1353), 22, 18-23; è assalita dalla gente d. card. Albornoz (an. 1355), 59, 5-7, 41-42; è colpita da interdetto (an. 1356), 65, 35-37; 66, 16-25, 5-10; 67, 34-68, 29; si arrende alla Chiesa, 66, 16-18, 35-36; 67, 7-9; è assediata dalla gente d. Chiesa e di Roberto Alidosi, 68, 22-26; 69, 40-41; è bandita la crociata contro di essa, 79, 6-25; 80, 38-40; è assediata dallo stesso legato, 82, 4-7, 38-39; vi convengono a colloquio il card. Androino e il card. di Saragozza (an. 1364), 191, 37-40, 28-192, 6; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 301, 41-44; 303, 6-14; Sinibaldo Ordelaffi ne assume la signoria (an. 1376), 306, 4-7, 32-33; ne è cacciato dai nipoti (an. 1385), 374, 43-46; è assediata dal card. Cossa (an. 1405), 512, 23-36; è da lui fatta assediare finchè si arrende alla Chiesa (an. 1406), 516, 30-41; i Forlivesi mandano il vescovo e quattro cittadini in ambasceria a Bologna, 517, 13-17; il card. Cossa vi nomina luogotenente Rolando Campofregoso e podestà Giovanni Ghisleri, 18-23; è presa dal card. Cossa per tradimento di Giovanni da Lardiano (an. 1407), 521, 10-20; 523, 23-37; ne è signore Filippo Maria Visconti le cui milizie respingono dal contado quelle di Carlo Malatesti e d. Fiorentini (an. 1424), 575, 4-9, 14-17.

- (Podesta), v. Ghisleri Giovanni.
- (SIGNORI), v. Ordelaffi Francesco, Ordelaffi Sinibaldo, Visconti Filippo Maria.

FORLIMPOPOLI, resta a Francesco Ordelaffi, in seguito agli accordi con la Chiesa (an. 1356), 66, 17-18, 35-36; 67, 8-9; è punita con la perdita d. Vescovado che passa a Bertinoro, 18-21, 4-6; 68, 36-37; è fortificata per volere d. Albornoz (an. 1363), 171, 4-11; 172, 28-30; è presa da Giorgio Ordelaffi alla Chiesa (an. 1410), 533, 26-28; 534, 23-25,

giura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1376), 310, 24-28; 311, 2-19; 326, 38-44.

FORNACE, località vicina a Bologna danneggiata dalla gente d. Visconti (an. 1370), 256, 8-18.

FORNEXE, v. Farnese.

FOSCHERARI FRANCESCO, è uno d. dodici confalonieri eletti nel 1376 a Bologna, 319, 9-40; è nominato anziano alla pace (an. 1377), 335, 2-11; è uno d. nuovi anziani, 33-336, 9; è mandato ambasciatore al pp. per confermare la tregua, 340, 8-16; è scelto a parlamentare con gli anziani in carica per ottenere la loro deposizione (an. 1394), 453, 7-40.

Foscherari Raffaele d. partito d. Scacchesi, uccide il figlio di Nicolò dei Lodovisi, Maltraverso (an. 1403), 499, 37-44; fuoruscito, ritorna in Bologna (an. 1416), 554, 18; 35; 555, 41.

Foscherari Romeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; è tolto di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21; è mandato dal card. Cossa come podestà a Faenza (an. 1404), 510, 36-44; torna a Bologna dall'esilio (an. 1416), 554, 17; 34; 555, 41.

Fossa Cavallina, località presso Bologna, fino alla quale sono accampati i Bolognesi mandati a confino (an. 1413), 546, 2-13.

Fossavecchia, località d. Bolognese dove si accampano le milizie d. Visconti (an. 1357), 76, 2-3; 77, 33.

Fossombrone, resta ai Malatesta dopo la pace fra la Chiesa e i Signori ribelli (an. 1365), 204, 4-10, 35-37.

FRA' CARLO, è vinto da Astorre Manfredi e Androlino Trotti (an. 1390), 417, 33-39.

Francesco (Parolaro), è deposto del suo ufficio (an. 1394), 451, 34-452, 18.

FRANCESCO (STUDENTE), impiccato a Bologna nel 1387, 382, 30-37, 41-43; 384, 34-385, 11.

FRANCESCO DA SPOLETI, v. Campello Francesco.

Francesco di Sicilia, esecutore di giustizia a Bologna, è processato e decapitato per le sue crudeltà (an. 1423), 571, 40-572, 19, 2-30.

FRANCIA (RE), v. Carlo VI di Francia.

FRATE MORIALE [Munale], è un capitano tedesco che devasta le terre d. Malatesti e prende loro il castello d. Pergola presso Fano (an. 1353), 26, 4-13; è fatto decapitare in Roma da Cola di Rienzo (an. 1354), 41, 12-14.

FRATTA (DELLA) BRICIO, v. Bricio della Fratta.

FRATTANIS (DE') IOHANNES, v. Giovanni da Perugia.

FREGNINO DA LA SCALA, v. Scala (della) Frignano.

FRIANO, barbiere, infierisce sul cadavere di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 485, 29-31.

FRIGNANO, regione montana appartenente ai Marchesi di Ferrara, dove i Bolognesi fanno una spedizione (an. 1390), 405, 29-31; vi fanno ricco bottino, 409, 39-45.

FRIGNANO, v. Fagnano.

Fucci Matteo, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

GABRIELLI (DE') FRANCESCO, podestà a Bologna nel 1390, 426, 43-46.

FORMAGLINI PIETRO, bolognese che partecipa alla con- GAIBOLA [Chaibolla], località d. Bolognese dove passano

- le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; vi giunge il Marchese Nicolò III d'Este in una scorreria (an. 1413), 546, 24-27.
- GALEAZZO DA MANTOVA, è uno d. condottieri d. milizie alleate contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 10-480, 7; entra in Bologna dopo la vittoria sul Bentivogli, 483, 35-484, 33; respinge da Bologna la gente d. Chiesa e i suoi alleati (au. 1403), 496, 8-497, 6; partigiano d. Maltraversi, 499, 22-44.
- GALEOTTO DALLA STUFA, custodisce Giovanni I Bentivogli per conto d. rivoltosi e lo uccide (an. 1402), 481, 9-16.
- GIOVANNI DA GALLARATE, v. Naso Giovanni.
- Gallico [Ghallego, Fluvius Gallicus], fiumicello presso S. Giovanni in Persiceto, 282, 35-36, 11-12; la gente d. Visconti vi è vinta da quella d. Chiesa, 283, 11-12.
- GALLIERA, località presso Bologna dove passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-40, 30-371, 7; è presa dalla gente di Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 476, 26-29; è tenuta da Giovanni Gozzadini, 487, 28-488, 2; è presa dal Card. Cossa (an. 1403), 498, 6-7; si dà alla Chiesa (an. 1404), 508, 34-36; vi si reca il pp. Giovanni XXIII (an. 1410), 536, 34-36.
- GALLUZZI, famiglia bolognese che aiuta Giovanni d'Oleggio a impadronirsi di Bologna (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5; depongono e cacciano con altri nobili il Card. Noellet rettore d. città per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 10.
- Galluzzi Alberto, è creato cavaliere dal Card. Albornoz (an. 1360), 98, 19-99, 7; 101, 40-43; 118, 41-119, 31, 10-17; è mandato ambasciatore dai Bolognesi al pp. (an. 1377), 347, 6-18; è capitano di truppe Bolognesi nel 1379, 359, 4-10; organizza la congiura d. 1389 a favore di Giangaleazzo, 391, 18-20; 394, 5 sgg.; si unisce alle forze di Giangaleazzo contro Bologna (an. 1390), 408, 11-24.
- GALLUZZI ANTONIO, fa andare a Bologna i Frati Celestini e fabbrica per loro un monastero (an. 1368), 230, 33-36; 237, 18-25; accompagna a Roma dal pp. il Card. Anglico Grimaud (an. 1369), 245, 20-24; 247, 14; è confinato a Pianoro perchè partecipe alla congiura d. Maltraversi (an. 1376), 327, 28-43; è richiamato da confino (an. 1398), 461, 24-463, 15.
- GALLUZZI ANTONIO, fuoruscito fiorentino riammesso in patria (an. 1416), 556, 15; 44; 557, 2.
- GALLUZZI ANTONIOLO, va come sindaco d. Bolognesi al pp. nel 1351, 3, 9-11; 4, 28-31; è fatto cavaliere nell'occasione d. incoronazione di Carlo IV a Milano (an. 1355), 48, 12-17; va ambasciatore al Card. Albornoz (an. 1361), 128, 15-19; 129, 31-33.
- GALLUZZI BRANDELISE, è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 461, 24-463, 15.
- GALLUZZI FRANCESCO, si unisce ai nemici di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 479, 10-480, 7; tenta di rovesciare il governo popolare (an. 1412), 539, 22-31, 22-29; è richiamato dall'esilio (an. 1416), 555, 2; 20; 47.
- GALLUZZI GIACOMO, è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 461, 24-463, 15.

- Galluzzi Lippo, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 21; 36, 29-37, 24; 42, 2-8.
- Galluzzi Nero, è esiliato e multato per la congiura bolognese d. 1389 a favore di Giangaleazzo, 390, 19-391, 10; 394, 46-47; 396, 2940, 397, 22-33, è richiamato dal confino (an. 1398—163, 12-13.
- Galluzzi Obizzo, è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 463, 6.
- GALLUZZI UGOLINO, è creato envidere dal Card. Albornoz (an. 1360), 98, 19-99, 7; 101, 40-43; 118, 41-42; 119, 10-15; va come ambasciatore d. Bolognesi al pp. Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 29-32; va in ambasciatoria al pp. Gregorio XI ad Avignone (an. 1371), 261, 15-262, 4; è uno d. dodici confalonieri eletti nel 1376 a Bologna, 319, 9-40; è nominato anziano alla pace (an. 1377), 335, 2-11; è mandato ambasciatore al pp. per confermare la tregua, 340, 8-16.
- GAMBACORTI, famiglia di Pisa, che tenta di toglicre la città all'imper. Carlo IV per conto d. Visconti e d. Fiorentini, ma sono vinti e parecchi condannati a morte (an. 1355), 53, 7-13; 56, 16-29; 58, 28-24.
- GAMBACORTI GIOVANNI, vende Pisa ai Fiorentini con alcuni castelli d. Casentino e Val d'Ambra (an. 1406), 519, 35-46.
- GAMBACORTI PIETRO, si adopera per sottrarre Pisa all'imper. Carlo IV (an. 1369), 241, 12-14; 243, 45-46; è gridato Signore dai Pisani, 245, 35-246, 27; 248, 5-10; sua † (an. 1392), 439, 28-37.
- GANDONI GASPARE, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 38; 556, 18, 41.
- GANZANIGO, v. Fontana di Ganzanigo.
- GARELLO (DE) POLO, v. Polo de Garello.
- GARFAGNINI BARTOLO, è eletto confaloniere di Bologna (an. 1411), 538, 12-15.
- GARFAGNINI MENGOLINO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 3; 39, 28-31; 43, 5-9, 9.
- GARGANELLI (DE') ANDREA, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 30; 555, 8; 43-44.
- GARGANELLI (DE') PIERO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 31; 555, 9; 43-44.
- GARISENDI BECHETTO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 21-35, 5; 38, 28-30; 42, 14-23.
- GARISENDI FRANCESCO, è uno d. anziani d. 1377, 335, 33-336, 9; è arrestato per la congiura d. 1389 a favore di Giangaleazzo Visconti, 396, 29-40; è confinato, 397, 14-33.
- GARISENDI GIOVANNI, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-19, 36-38; 37, 32-38, 28; 43, 5-10.
- GARISENDI GIOVANNI, è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-40.
- GARISENDI NICCOLÒ [Garsandino Niccolò], è nominato anziano alla pace a Bologna (an. 1377), 335, 2-11; è confinato per la congiura d. 1389 a favore di Giangaleazzo Visconti, 390, 19-34; 392, 45; è richiamato dal confino (au. 1392), 436, 45-437, 6.
- GARNAROLLO, v. Granarolo.

GARSANDINO NICCOLÒ, v. Garisendi Niccolò.

Carrone, castellano di Monteveglio che gli è preso dalla Chiesa e perciò è decapitato da Bernabò Visconti (an. 1303), 155, 9-18; 156, 43-157, 39; 164, 7-16; 165, 29-33.

GASPARE DA COMO, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20.

GASPARE DI BERNARDINO, Bolognese nominato confaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9; cede il castello di Solarolo ad Astorre Manfredi e perciò è bandito da Bologna come traditore e i suoi beni sono confiscati (an. 1399), 471, 16-27.

GASPARINO DA MUGLIO, è arrestato per falso e condannato a una multa (an. 1409), 528, 24-39.

GENOVA, fa guerra coi Veneziani per la questione di Pera (an. 1351), 5, 2-6, 20; i Genovesi vincono Veneziani e Aragonesi a Pera (an. 1352), 14, 2-21; 15, 27-16, 12; sono vinti dai Veneziani e Aragonesi alla Loiera (an. 1353), 23, 6-19; 24, 27-25, 24; 26, 30-27, 28; passa in signoria al Visconti, 23, 33-24, 6; 25, 25-30; 28, 35-37; una nave Aragonese carica di prigionieri genovesi affonda per una tempesta, 27, 10-17; una nave genovese su cui si trovano mercanti milanesi è catturata dagli aragonesi e i mercanti suppliziati, 18-26; scaramuccie coi Veneziani presso Famagosta (an. 1354), 40, 13-17; 43, 28-30; i Genovesi fanno una scorreria a Parenzo, 40, 17-18; 43, 30; alla † d. arciv. Giovanni Visconti Genova conserva la forma comunale, 43, 7; 45, 33; i Genovesi vincono i Veneziani a Sapienza, 44, 18-25; 47, 32-48, 24; si sottraggono al dominio d. Visconti (an. 1356), 72, 12-16; 73, 22-23; fanno lega con l'Oleggio, 72, 17-24; 73, 24-27; i Visconti prendono Spezia (an. 1365), 204, 25-205, 7; 27-32; Urbano V pp. fa una sosta a Genova nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-31; 215, 3-5; i Genovesi fanno pace con Bernabò Visconti, 41-216, 5; entrano nella lega contro di lui (an. 1368), 222, 23-26; 225, 23-27; 17-226, 5; navigano verso Cipro, destando i sospetti d. Veneziani (an. 1373), 290, 37-40; sono vinti dai Veneziani (an. 1378), 351, 10-16; perciò depongono il doge, 17-24; sono sempre nemici d. Veneziani e d. Visconti, 12-14; 355, 34-35; alleati d. Carraresi, prendono Chioggia ai Veneziani (an. 1379), 355, 20-33; 39 sgg.; 359, 40-360, 3; li vincono a Pola, 357, 38-40; assediano Venezia, 360, 4-15; 361, 18-32; perdono Chioggia (an. 1380), 362, 21-36; 363, 2-22, 39-40; 368, 6-26; loro precarie condizioni, 363, 6 sgg.; 365, 41-366, 28; i Genovesi con l'aiuto d. patriarca di Aquileia fanno ribellare a Venezia alcune città d. Istria, 368, 27-36; si danno al Re di Francia (an. 1396), 460, 33-37; vi è decapitato Gabriele Visconti (an. 1408), 527, 13-16.

GENOVA (DOGI), v. Adorno Antoniotto, Boccanegra Simon, Campofregoso Domenico, Campofregoso Giacomo.

- (GOVERNATORI), v. Boucicauld.

Gentile da Mogliano (Signore di Fermo) [Gentile da Moliano, Miniano], è molto timoroso di Malatesta II Malatesti da Rimini e va a chiedere aiuti contro di lui a Giovanni Visconti (an. 1353), 22, 9-16; respin-

to, assolda uomini a Forlì e a Fabriano, 17-23; per timore d. nemico si imbarca a Cesenatico e va per mare al porto di Fermo, 23-23, 3; la sua gente è vinta dal Malatesta, 3-9; 20, 17-20; 21, 34-35; scappa da Fermo quando la città si arrende all'Albornoz (an. 1355), 58, 23-25; 59, 37-38; è assediato in Fermo dal medesimo, ma salvato per l'intervento d. Visconti, 10-15; rischia nuovamente di perdere la sua città ma questa volta interviene l'Albornoz, 22-23.

GEROLAMO [Zeronimo gallegaro], è deposto dalle cariche pubbliche (an. 1394), 451, 34-452, 18.

GEROLAMO DA RIMINI, è fatto prigioniero dai Bolognesi nella battaglia di San Rufillo (an. 1361), 125, 4-5; 128, 40-42.

Gerolamo di Miralsole (Bidello), è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 377, 33-378, 3; 42-379, 44; 32-380, 5.

GERRA (DEL) MATTEO, è tenuto ostaggio a Bologna con alcuni d. Pepoli (an. 1351), 6, 23-7, 10; 9, 31-36. GERUSALEMME (CARD. DI), v. Cabassole Filippo.

GESI, v. Cese.

Gesso [Zesso], località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25; 28-95, 22.

GESSO (DAL) CARLINO, bolognese arrestato con molti altri nel 1413, 545, 33-546, 7.

GESSO (DAL) FLORIANO [Firiam dal Zesso], partecipa alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 6; va in esilio, 518, 42-519, 4; è escluso dal ritorno in Bologna, 16-19; è decapitato come sospetto d'accordi con i Malatesta (an. 1413), 544, 12-20, 14-24.

Gesso (DAL) MATTEO, è eletto fra i Nove a Bologna (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13.

GESSO (DAL) SILVESTRO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 11; 29; 43-44.

GHALLEGHO, v. Gallico.

GHINO DA SAN GIOVANNI, v. San Giovanni (da) Gino.

GHIRARDINI GUELFO, è nominato podestà di Bologna nel 1363, 174, 24-175, 4, 24-27.

GHIRARDO STRAZAROLO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 16; 33; 556, 36.

GHISILARDI GIOVANNI, è eletto tra i reggitori di Bologna (an. 1411), 535, 2-9.

GHISILARDI STEFANO, correttore d. notari, d. partito d. Maltraversi (an. 1394), 455, 8-41; è creato confaloniere (an. 1412), 541, 19-21.

CHISILIERI O GHISIGLIERI O GHISLERI, famiglia bolognese che con altri nobili depone e caccia il Card. Noellet rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 13; si uniscono ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 31.

GHISILIERI FRANCESCHINO, partecipa alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 20-24.

GHISILIERI GHERARDO, è decapitato per la congiura contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 463, 16-23, 33-36; 466, 18-467, 4.

GHISILIERI GIACOMO, parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-31;

è preso ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

GHISILIERI GIOVANNI, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è confinato a Milano (an. 1403), 493, 28-494, 3; va podestà a Perugia, 505, 5-9; è mandato dal Card. Cossa podestà a Forlì (an. 1406), 517, 20-23.

GHISILIERI GUALENGO, capitano d. Bolognesi, † nella presa di Pieve di Cento (an. 1380), 364, 2-5; 368, 41-42.

GHISILIERI LIPPO, ospita onorevolmente la moglie di Astorre Manfredi (an. 1388), 387, 42-388, 4; è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli, fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è confinato a Milano (an. 1403), 493, 26-494, 3; è richiamato in patria per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa, 499, 7-21; accompagna a Bologna il pp. Giovanni XXIII dopo il suo giro nel contado (an. 1410), 537, 2-6; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13; interviene contro il tentativo di colpo di stato d. Bentivogli (an. 1419 o 1420), 561, 35.; 563, 15; 565, 42.

GHISILIERI LUNARDO, è incaricato da Giovanni I Bentivogli di raccogliere armati (an. 1402), 480, 12-33.

GHISILIERI MASO DI Puzzo [Maxe de Puzzo di Ghixilieri], è fatto cavaliere in occasione d. ingresso solenne d. Card. Androino di Cluny a Bologna (an. 1364), 178, 4-8; 180, 38-39; 185, 19-25, 44-46.

GHISILIERI MERCATANTE, è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-40.

GHISILIERI TOMASO, parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-32.

GHISILIERI UGOLINO, bolognese, capitano di Chioggia al tempo d. guerra tra Genova a Venezia (an. 1380), 363, 15-16; 364, 44-365, 44; è sconfitto con i Bolognesi dai Malatesta (an. 1390), 402, 39-403, 4; è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35; 16-474, 9.

GIACOMO D'ANDREUCCIO, è nominato podestà di Bologna (an. 1394), 452, 31-34.

GIACOMO DA SAN TOMASO DELLA BRAINA (DON), è eletto confessore a S. Giacomo nel 1392, 445, 36-446, 13.

GIACOMO (FRA') DA SASSONEGRO, simula un miracolo ed è condannato (an. 1384), 372, 25-373, 3.

GIACOMO DE' FIXI, manda a morte i due condannati d. 1387 a Bologna, 385, 9-11.

GIACOMO DELL'ARCIPRETE, v. Arcipreti (dei) Giacomo. GIACOMO DEL PROVVEDITORE (MAESTRO), è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-40.

GIACOMO DI DOMENICO, è deposto dalle sue cariche (an. 1394), 451, 34-452, 18.

GIAZZOLO [Iazolo], conte romagnolo non altrimenti nominato, 55, 23-27.

GIGLIOLI (DE') USEPPO, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 7; il card. gli permette il ritorno in città, 16-24.

GILIO DE SPAGNA, v. Albornoz Egidio.

GINEVRA (CONTE DI), passa da Bologna con Amedeo VI

di Savoia, tornando dalla guerra d'Oriente (an. 1367). 213, 15-17, 36-37, † a Pavia, 19-22, 214, 41-42.

GIOVANNI, beccaio, bolognese, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an 1400), 518, 42-46, enza l'intervento dei beccai sarebbe stato condannato a morte, 519, 13-16, è decapitato (an. 1407), 521, 21-23.

GIOVANNI XXIII PP. (COSSA (BALDASSARRE, CARD DI SANT'EUSTACHIO), v. prima ( ... a Balla are, sua elezione al papato (an 1410.531, 5-11, 535, 21-29; 536, 42-537, 38; stringe accordi con Facutini, 536, 22-23, va a San Michele in Bosco, 24-25; va a Castel San Pietro, 26-27; poi a Galliera, 34-36; torna a Bologua, 37-537, 2; accoglie Luigi II d'Angiò a Bologna (an. 1411), 7-10; parte per Roma, 1924; i Bolognesi si ribellano alla Cinesa e si reggono a popolo, 7-30, 25-538, 28; 537, 40-538, 40; manda a Bologna parecchie milizie (an. 1412), 540, 32-541, 5; i nobili consegnano Bologna a un suo rappresentante, 540, 32-541, 38, 6-14; 542, 10-24; dona San Giovanni in Persiceto ad Alvise da Prato, 541, 18-21, 41; 543, 2-5; manda a Bologna come suo legato il card. Fieschi, 541, 24-32; 542, 44-543, 41, 8-14; imprigiona a Roma alcuni ambasciatori bolognesi (an. 1413), 544, 33-36; Ladislao di Napoli gli prende Roma e lo costringe a fuggire, 545, 2-9, 16-21; giunge a Bologna, 546, 36-547, 6, 8-18; fa cardinale Giacomo Isolani, 19-23, 7-10; mette una taglia sui congiurati contro la Chiesa, 548, 18-21; torna a Bologna, 22-27, 39-549, 5; dà Medicina a Braccio da Montone per danari, 13-14; va a Costanza al concilio, 548, 36-41; 549, 18-20; è deposto e imprigionato dall'imper. Sigismondo, 550, 2-5; 44 sgg.; fugge da Costanza (an. 1415), 551, 14-16, 14-17; i Bolognesi ne scacciano il rappresentante e istituiscono un governo cittadino (an. 1416), 551, 24 sgg.; 551, 37-552, 35.

GIOVANNI (DON) DA BOLOGNA (ABATE DI SAN PROCOLO), è vicegovernatore di Bologna mentre il card. Cossa è a Pisa per il concilio (an. 1409), 532, 18-20; è creato vescovo di Bologna (an. 1412), 543, 28-30; sua † (an. 1410), 559, 4-5, 9-10, 34.

GIOVANNI DI CASTELFRANCO, è decapitato per i suoi rapporti coi Gozzadini (an. 1407), 522, 22-26.

GIOVANNI DA LEGNANO O LEGNANI GIOVANNI, dottore in legge dello studio bolognese, è mandato ambasciatore d. Bolognesi ad Avignone (an. 1376), 320, 24-29; tornato da Avignone va al campo per tentar di stringer la pace tra Roberto di Ginevra e Bologna, 324, 4-10; è mandato ambasciatore al pp. per confermare la tregua (an. 1377), 340, 8-16; è nominato dal pp. suo vicario a Bologna, 344, 37-345, 6; † ed è sepolto solennemente (an. 1382 o 1833), 370, 30-371, 12; 372, 16-22, 39-42.

GIOVANNI DAL FIENO (FRA'), eletto confessore a San Francesco nel 1392, 445, 36-42.

GIOVANNI DALLA RENGHIERA, è nominato d. dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33; è eletto anziano, 453, 37-454, 9; è mandato a confino (an. 1399), 463, 16-464, 15.

- GIOVANNI DA MILANO (VESCOVO DI BOLOGNA), v. Nasi
- GIOVANNI DA PERUGIA [Iohannes de Frattanis], podestà e capitano di Bologna nel 1380, 364, 33-36, 3-4.
- GIOVANNI DA RODI, v. Rod Giovanni.
- GIOVANNI DA SAN BENEDETTO (DON), è preso come congiurato contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 25-26; è condannato alla berlina, ma si uccide, 519, 25-30.
- GIOVANNI DA SAN GIOVANNI, sale al potere a Bologna con i Grandi (an. 1412), 541, 34-542, 2; 543, 16-27, 41-544, 38.
- GIOVANNI DI CIPRIANO, ufficiale agli estimi a Bologna (an. 1390), 399, 31-400, 18; va nel campo bolognese di S. Giovanni in Persiceto, 410, 5-30; è nominato d. dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33; è deposto dalla carica di anziano, 453, 7-40, 6-11; è mandato a confino (an. 1399), 463, 16-464, 15.
- GIOVANNI DI DESIDERIO, è deposto dalle sue cariche (an. 1394), 451, 34-452, 18.
- GIOVANNI DI GEROLAMO (BECCARO), è eletto tra i reggitori di Bologna (an. 1411), 538, 2-8; torna a Bologna dall'ambascieria a Roma (an. 1413), 544, 28-36; torna a Bologna dall'esilio (an. 1416), 555, 32; 556, 12; 40.
- GIOVANNI DI GIACOMO, bolognese nominato gonfaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9.
- GIOVANNI DI GUIDOTTO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 7; 25; 556, 33-34.
- GIOVANNI DI LUCHINO, bolognese mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 40-544, 7; torna da Roma (an. 1413) 28-36; è arrestato con molti altri, 545, 33-546, 7.
- GIOVANNI DI PIETRO (CALEGARO), fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 33; 556, 14-40.
- GIOVANNI DI Polo, bolognese, nominato gonfaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9.
- GIOVANNI (DON), è eletto nel 1393 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 15.
- GIOVANNI (FRA'), domenicano, nominato inquisitore (an. 1391), 436, 12-15; è nominato confessore a San Domenico (an. 1392), 445, 36-446, 2.
- [GIOVANNI II IL BUONO] (RE DI FRANCIA), è sconfitto a Poitiers da Edoardo III d'Inghilterra (an. 1365), 71, 8-15; 72, 34-37.
- GIROLAMO DI GIOVANNI D'ANDREA, è mandato ambasciatore d. Bolognesi ad Avignone (an. 1376), 320, 24-29; partecipa alla congiura per dare Bologna alla Chiesa e perciò è decapitato, 325, 26-326, 44.
- GLUCO (DA) DINO, v. Dino da Gluco.
- Gombruti Bartolomeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-38; 473, 28; è arrestato per aver partecipato alla congiura contro il suddetto (an. 1402), 478, 35; è tolto di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 18.
- Gonzaga Feltrino, è preso e imprigionato da Cangrande della Scala per aver aiutato l'usurpatore Frignano (an. 1354), 35, 6-12; è poi liberato per intercessione d. Veneziani, 36, 2-12; va a Bologna a colloquio con l'Oleggio (an. 1356), 69, 35-70, 11; 71, 37-41; co-

- manda le forze nemiche d. Visconti (an. 1357), 76, 2-8; 77, 35-36; vince e insegue i viscontei, 76, 10-14; 77, 9-15, 35-39; 78, 41-43; prende Reggio (an. 1359), 88, 14-15; 89, 29; è fatto capitano di tutte le forze d. lega contro i Visconti (an. 1363), 154, 24-155, 4, 34-36; si incontra a Ferrara con gli altri membri d. lega, 160, 21-161, 6; 162, 29-34; scopre un progetto di tradimento d. Ungari e ne punisce molti, 161, 17-25; 162, 40-163, 28; è sempre nella lega, 180, 11-17, 35-181, 30; fa pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 187, 26-27; 38; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 36; 243, 13; perde Reggio per il tradimento di Lucio di Lando (an. 1370), 263, 15 sgg.
- Gonzaga Filippo, fa impiccare alcuni cittadini di Reggio che volevano consegnare la città ai Visconti (an. 1355), 53, 20-22; 57, 19-23; 58, 42-43.
- GONZAGA FRANCESCO, assassina il fratello Ugolino (an. 1362), 145, 11-22; 147, 39-41.
- GONZAGA FRANCESCO I (SIGNORE DI MANTOVA), accompagna a Bologna il nuovo legato card. Anglico (an. 1368), 219, 17-18; 220, 19-221, 3; 220, 28; è vinto da Bernabò Visconti presso Mantova, 224, 28-32; entra nella lega contro di lui, 222, 23-26; 225, 17-20; con Giangaleazzo e Alberto d'Este sfida i Bolognesi e i Fiorentini (an. 1390), 399, 34-400, 46; manda ambasciatori a dichiarar la guerra ai Bolognesi come alleato d. Estensi e di Giangaleazzo Visconti, 406, 35-407, 30; passa da Bologna diretto a Roma (an. 1392), 437, 19-23; ripassa tornando da Roma, 438, 6-9; ha un colloquio con i Signori d. città, col Manfredi e con l'Estense, 18-24; si allea con i Senesi, 439, 16-18; passa da Bologna diretto a Firenze (an. 1393), 447, 35-38; sposa una Malatesta (an. 1394), 452, 39-42; si unisce con i nemici d. Bentivogli (an. 1402), 478, 18; 479, 24; vince e fa prigionieri a Casalecchio Francesco e Giacomo da Carrara, 481, 10-22; entra in Bologna, 483, 15-26; fa lega con Giovanni Gozzadini per togliere Bologna al Duca di Milano, 487, 28-488, 11; sua † e solenne sepoltura (an. 1407), 521, 11-17.
- Gonzaga Guido (Signore di Mantova) è complice d. assassinio d. figlio Ugolino (an. 1362), 145, 11-22; 147, 39-41; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 36; 243, 12.
- Gonzaga Luigi I (Signore di Mantova), aiuta Frignano d. Scala a usurpare Verona (an. 1354), 29, 26-27; 32, 12-22; † nel 1360, 95, 15-18.
- Gonzaga Luigi II (Signore di Mantova), assassina il fratello Ugolino (an. 1362), 145, 11-22; 147, 39-41; entra a far parte d. lega contro i Visconti (an. 1364), 174, 18-23; 175, 21-23; 180, 11-17, 35-181, 30; fa pace con Bernabò Visconti, 187, 20-21; 36; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 36; 243, 12.
- Gonzaga Ugolino (Signore di Mantova e Reggio), aiuta Frignano d. Scala nell'usurpazione d. Signoria di Verona ed è da lui mandato ambasciatore a Bernabò Visconti (an. 1354), 33, 2-9; è tenuto ostaggio da Bernabò, 9-10; partecipa alla guerra tra i Visconti e l'Oleggio (an. 1355), 61, 28-62, 5, 30-32; manda

contro i Visconti una compagnia comandata da Lando d'Alemagna (an. 1356), 67, 20-25; 70, 38-40; va a Bologna a colloquio con l'Oleggio, 69, 35-70, 11; 71, 37-41; i Visconti assaltano Mantova, 78, 8-15; 79, 37-40; va a Milano per una festa in casa d. Visconti, 85, 12-17, 34-36; rimane solo Signore di Mantova per la † di Luigi I (an. 1360), 95, 15-18; le sue milizie vincono i Bolognesi a Quarantoli (an. 1361), 140, 21-26, 32-34; è assassinato dai fratelli (an. 1362), 145, 11-22; 147, 39-41; 150, 2-11; 151, 33-37.

GOSILINGO, v. Goslini.

Goslini, paese tra Verona e Mantova, assediato da Bernabò Visconti (an. 1354), 32, 26-33, 2.

GOSOLINA, v. Goslini.

Gozzadini, famiglia bolognese che depone e caccia con altri nobili il Card. Noellet rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 14; sono contrari a coloro che vogliono il ritorno d. Pepoli a Bologna, 329, 10-23; sono accusati di malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38; si uniscono ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 24; coi loro partigiani ordiscono una congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 10; 518, 7-38.

GOZZADINI BATTISTA (ABATE), fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 30; 557, 10-12; 36-37.

GOZZADINI BONIFAZIO, figlio di Gievanni, v. Gozzadini Gabione.

Gozzadini Bonifazio, fratello di Giovanni, dà sua figlia in sposa a Giovanni Griffoni per placare le discordie tra le due famiglie (an. 1398), 462, 35-40; è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1409), 472, 34-473, 35, 26; si unisce ai nemici d. suddetto (an. 1402), 479, 33; con gli alleati assalta Bologna, ma è respinto (an. 1403), 490, 37-491, 14; 490, 40-492, 37; 496, 8-13; con i fautori d. Gozzadini tenta di strappar Bologna al card. Cossa per il fratello Giovanni, 493, 9-13; 503, 20-36; è catturato dal card., 493, 13-18; 504, 4-26; è decapitato, 505, 10-19.

GOZZADINI BRANDELISE O BRANDILIGI, sposa una figlia di Carlo Zambeccari, per calmare la rivalità tra le due famiglie (an. 1398), 462, 35-40.

GOZZADINI CALORO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 35-38; 37, 32-38, 28.

Gozzadini Carlino, uccide Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 485, 26-28.

GOZZADINI CARLO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 7-13; 37, 32-38, 28.

GOZZADINI CARLO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 18; 557, 17; 38.

GOZZADINI CASTELLANO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 21; 557, 4; 35.

GOZZADINI CORSINO, è uno d. anziani d. 1377, 335, 33-336, 9; scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 374, 9-21.

GOZZADINI DELFINO, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 16, 38; 36, 29-30; 42, 2-3.

GOZZADINI DELFINO (ABATE), fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 29; 557, 3; 35.

Gozzadini Fulcirolo, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1353), 34, 7-12, 36-38; 37, 32-38, 28.

GOZZADINI GABIONE [Bontfazio], figlio di Giovanni, tenta di sommuovere il popolo bolognese contro la Chiesa a favore d. padre, ma è preso dal Card. Cossa (an. 1403), 493, 5-8; 502, 18-503, 4; dà una somma a Giovanni da Montefalco perchè consegni la cittadella a Giovanni Gozzadini, 505, 45-506, 6; si dovrebbe eseguire la sua condanna, ma l'esecuzione è rimandata ad opera d. ambasciatori di Venezia e Firenze (an. 1404), 507,2 8-508, 10; è decapitato, 506, 33-35; 508, 11-23.

GOZZADINI GIACOMO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 22; 557, 5; 85.

GOZZADINI GIOVANNI [Nane], va a San Giovanni in Persiceto, nel campo bolognese (an. 1390), 410, 5-30; è nominato gonfaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6; scoppia contro di lui un tumulto, ma è salvo per la protezione di Francesco Ramponi (an. 1398), 461, 24 sgg.; tenta una rivolta contro Carlo Zambeccari, ma è scoperto e mandato a confino con i complici (an. 1399), 464, 35-465, 30; 468, 2-19; è richiamato dal confino, 469, 31-37; con gli amici provoca un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23-471, 27; è tradito con i Ramponi da Giovanni Bentivogli (an. 1400), 472, 16-23; per incapacità lascia che G. Bentivogli si insignorisca di Bologna (an. 1401), 473, 7-21; il suo tentativo di opposizione è inutile, 472, 24-473, 5; cacciato da Bologna va nel campo d. Visconti, 474, 36-39; prende in consegna Pieve di Cento per i Visconti (an. 1402), 476, 23-25; e così pure Massumatico, San Prospero, Galliera e la Torre de Verga, 26-29; si unisce ai nemici di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 32; dirige la sommossa contro il Bentivogli, ma poi si stacca da coloro che cedono la città al Visconti, 478, 36-37; 481, 20-25; 494, 4-23, 34-495, 38; è creato Anziano, ma non vuol accettare la carica di Signore, 484, 15-485, 3; va a Milano per ottenere dal Duca alcune provvigioni, ma non essendo accontentato torna a Cento dove stringe una lega di Stati contro il Visconti, 487, 28-488, 11; va a Roma a chiedere al pp. un esercito contro il Visconti, 484, 34-485, 38; sono arrestati in casa sua alcuni sospetti di ribellione (an. 1403), 491, 24-37; con gli alleati assalta Bologna ma è respinto, 490, 37-491, 14; 490, 40 sgg.; 496, 8 sgg.; torna a Bologna dopo la dedizione d. città alla Chiesa, 501, 39-42; si adopra per avere la Signoria d. città, 502, 8-17; si sospetta come organizzatore di un attentato a Malatesta III Malatesti (an. 1404), 507, 2-14; si abbattono le sue case, 510, 21-27; va a Firenze per inimicarla ai Bolognesi, 28-31; ordisce una congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 10; 518, 7-38; † a Ferrara dopo aver comprato Poggiorenatico (an. 1407), 524, 25-28.

GOZZADINI GIOVANNI, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 31; 557, 11-36.

GOZZADINI GOZZADINO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 4; 22; 47-556, 33; capi-

- tano d. Bolognesi a S. Giovanni in Persiceto (an. 1417), 560, 2-5, 9-11, 37-38; interviene contro i Bentivogli nelle lotte d. 1419 o 1420, 561, 34; 563, 14, 564, 42; risponde agli ambasciatori d. pp. che i Bolognesi non vogliono sottomettersi a lui (an. 1420), 564, 16-32; 566, 2-18.
- GOZZADINI LODOVICO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 557, 7, 18, 38.
- GOZZADINI MATTEO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-14; 37, 32-38, 28; 42, 14-19.
- GOZZADINI MATTEO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 557, 5, 15, 37.
- GOZZADINI NAPOLEONE, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 557, 6, 13, 37.
- GOZZADINI NICOLÒ, imprigionato da Giovanni I Bentivogli, è liberato dopo la caduta di lui (an. 1402), 485, 4-12; va ambasciatore al pp. (an. 1407), 521, 29-36; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13.
- GOZZADINI NICOLÒ, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 26; 557, 7; 35.
- GOZZADINI PINO, con altri solleva a Bologna un tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 332, 6-21; 334, 44.
- GOZZADINI SANDRO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 25; 557, 9; 35.
- GOZZADINI SCIPIONE, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 17; 557, 16; 37.
- GOZZADINI TESTA (EL) fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 24; 557, 8, 35.
- GOZZADINI TOMASO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 23; 557, 6, 35.
- GOZZADINI VINZILAGO, fuoruscito riammesso in Bologna (an. 1416), 556, 32; 557, 12, 36.
- Granarolo di Romagna, paese d. Faentino dov'erano accampati i militi d. Hawkwood (an. 1376), 308, 7-10, 28-31; 309, 6-8; 315, 10-11; si arrende ad Astorre Manfredi, 2-6; rimane ad Alberigo da Barbiano per l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13.
- Granarolo Emilia [Garnarollo] vi si scontrano i Bolognesi con la gente di Bernabò Visconti che rimane sconfitta (an. 1362), 152, 6; 41.
- GRAPALDI CANTE [Chanti da Parma] vice podestà di Bologna (an. 1377), 331, 35-36, 11-12.
- Grassoni (de') Gentile, col fratello Isacco e con l'aiuto di Giovanni da Barbiano prende Vignola ai Rangoni (an. 1396), 460, 13-23.
- Grassoni (de') Isacco, col fratello Gentile e con l'aiuto di Giovanni da Barbiano prende Vignola ai Rangoni (an. 1396), 460, 13-23.
- Gratoni (de') Bartolomeo, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 381, 4.
- Gratoni (DE') Giacomo, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 381, 5.
- Grazia (callegaro), ufficiale agli estimi a Bologna (an. 1390), 399, 31-400, 18; è nominato d. dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33; è mandato a confino (an. 1413), 546, 2-13.
- GRAZIOLO DA TOSSIGNANO, bolognese arrestato e mandato

- in bando per la congiura contro la Chiesa (an. 1413), 547, 21-33; 548, 6-18; rientra in patria (an. 1416), 554, 35; 555, 13; 45.
- GREGORIO, è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 12-27.
- Gregorio XI pp. (Roger Pietro), è eletto nel 1371, 261, 15-17, 38; sostiene i figli di Giovanni di Monferrato contro Galeazzo II Visconti nella contesa per Asti, 269, 43-270, 38, 24-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; scomunica Bernabò e Galeazzo Visconti, 10-22; fa tregua d'un anno con loro (an. 1373), 281, 24-32, 40-282, 40; fa tregua con i Visconti (an. 1374), 294, 8-24; vende a Galeazzo, contro i patti, Vercelli e le fortezze d. Piacentino (an. 1376), 322, 25-36; torna in Italia, 328, 22-24; sbarca a Corneto Tarquinia, 42-329, 9; fa una tregua con i Bolognesi (an. 1377), 339, 11-42; lancia la scomunica contro i Fiorentini, 345, 27-29; nomina successore di Carlo IV di Boemia il figlio di lui Venceslao, 29-31; sua † (an. 1378), 349, 10-12.
- Gregorio XII pp. (Angelo Correr), è eletto nel 1406, 516, 28-30; 520, 2-4, 44-521, 7; finge di andar a Savona al concilio per la composizione d. scisma, ma si ferma a Siena gettando la maschera (an. 1407), 524, 36-44; passa a Lucca (an. 1408), 525, 9-13; alcuni cardinali lo abbandonano e vanno a Pisa, 526, 5-7; crea quattro nuovi cardinali, 12-18; ne crea alcuni altri, 40-42; manda a Pisa al concilio Carlo I Malatesta con le sue proposte che sono respinte (an. 1409), 530, 30-40; parte da Rimini fingendo di andare in Friuli, invece va a Prato, 531, 15-18; aderisce alla proposta fatta dall'imper. Sigismondo al concilio di Costanza per metter fine allo scisma e depone la tiara (an. 1414), 549, 8-16, 33-39.
- GRIFFONI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 40.
- GRIFFONI ANDALÒ, commette adulterio con la moglie di Lambertino da Canedolo (an. 1409), 528, 10-17.
- GRIFFONI GIACOMO, con Carlo Zambeccari provoca un tumulto contro i Gozzadini (an. 1398), 461, 24-463, 15; impedisce che siano uccisi i Gozzadini e i Bentivogli congiurati contro Carlo Zambeccari e li manda invece a confino (an. 1399), 464, 35-465, 30; † nell'epidemia, 464, 24-34; 469, 16-19.
- GRIFFONI GIOVANNI, figlio di Giacomo, sposa una figlia di Bonifazio Gozzadini, per placare le discordie tra le due famiglie (an. 1398), 462, 35-40; è confinato a Milano, ma va a Carpi (an. 1403), 493, 26-494, 10; parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-26.
- GRIFFONI MATTEO, è uno d. anziani bolognesi che cerca di salvare Ugolino da Panico dopo la congiura d. 1389, 399, 22-26; va a Imola come rappresentante d. Bolognesi ai funerali di Beltrame Alidosi (an. 1391), 436, 5-8; andando podestà a Imola fa costruire una cappella col suo nome a Castelbolognese (an. 1397), 460, 38-461, 4, 3-5; impedisce che Giovanni Gozzadini sia maltrattato dagli avversari (an. 1398), 24-463, 15; è mandato da Giovanni

I Bentivogli ambasciatore a Firenze (an. 1482), 481, 5-9; è creato Anziano dopo la caduta d. Bentivogli, 485, 15-23; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 492, 13-493, 3; accoglie solennemente il Card. Cossa in Bologna, 501, 23-31; è nominato d. Consiglio d. Dodici (an. 1412), 542, 25-39; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29; processa e condanna a morte Antonio di Sicilia (an. 1423), 571, 2-8, 2-15.

GRIMAUD ANGLICO (VESC. DI AVIGNONE), è nominato poi vescovo di Albano e infine Card. di S. Pietro in Vincoli e legato d. pp. in Italia (an. 1366), 211, 6-7, 8-15; è mandato da Urbano V suo fratello a Bologna come rettore d. città e vicario per la Romagna, Marche e Lombardia (an. 1368), 219, 6-220, 7; 219, 2-8, 35-220, 37; 219, 27-220, 22; suoi primi provvedimenti a Bologna, 219, 22-220, 5; 221, 19-30; 222, 38-223, 38; 222, 8-223, 22; va a Venezia per trattative con quello stato, 220, 6-8; 221, 33-34; 223, 39-40; 224, 5-8; torna da Venezia dopo la tregua tra i Veneziani e Nicolò d'Este, 222, 18-22; 225, 6-16; interviene con la lega nelle questioni tra il Gonzaga e Bernabò Visconti, 224, 33; per questo il Visconti gli manda un legato a protestare, 34-37; va incontro a Carlo IV di Boemia, 226, 27-29; 232, 23-25; si incontra con lui a Badia, 226, 30-32; 232, 25-28; va a Modena per incontrarsi ancora con Carlo IV, 231, 32; 238, 7-8; torna a Bologna, 231, 24-25; 237, 33-36; prende Bagnacavallo a Giovanni Manfredi, 234, 35-39; 239, 38-240, 3; ottiene anche Solarolo e Modigliana da Giovanni Manfredi col quale viene ad accordi, 234, 40-42; 240, 4-9; va a Roma dal pp. suo fratello conducendo con sè alcuni Bolognesi e lascia in Bologna un grande rimpianto, 245, 20-34; 246, 16-18; torna a Bologna festosamente accolto, 251, 13-23; rappresenta il pp. nella pace tra Perugia e la Chiesa (an. 1370), 259, 19-32; sottomette Todi alla Chiesa (an. 1371), 265, 27-30; lascia Bologna diretto in Toscana e ad Avignone (an. 1372), 262, 30-32; 271, 31-37.

GRIMAUD GUGLIELMO, v. Urbano V pp.

GRIMOALDI ANGLICO, v. Grimaud Anglico.

GRIMOALDI GUGLIELMO, v. Urbano V pp.

GRUAMONTI GIACOMO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 19-26.

GUAINE (DALLE) FRANCESCO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 23; 556, 38.

GUAINE (DALLE) NICOLÒ, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 6; il Card. gli permette il ritorno a Bologna, 16-24.

GUALDO TADINO, è occupata dal Card. Albornoz che la prende ai Perugini (an. 1367), 213, 10-12; è sempre tenuta dalla Chiesa nella lotta contro Perugia (an. 1369), 244, 29-32; 245, 12-19.

GUALDRISE, ambasciatore di Bernabò Visconti all'Albornoz (an. 1361), 141, 33-37; 142, 11-21.

GUARDASONE, località presso Parma devastata dalle milizie d. Oleggio e di Azzo da Correggio (an. 1356), 68, 9-13, 38-39.

Guascone Giovanni, bolognese arrestato e mandato in bando per la congiura contro la Chiesa (an. 1413). 547, 21-33; 548, 6-18; ritorna a Bologna (an. 1410). 554, 32; 555, 10; 44.

Guastalla, corre voce in Bologna che Bernabò Visconti sia giunto a questa località, diretto contro Bologna (an. 1355), 57, 4-11; 58, 36-38.

Guastavillani Francesco, pulesa la congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1370). 311, 24-312, 13-16, 326, 15-23, è mandato in esilio, 327, 20-27.

Guastavillani Guglielmuccio, fu decapitato per la congiura contro l'Oleggio (an. 1350), 70, 22-25; 72, 26-27.

GUAZZADURO O GUAZZATOIO, ospita i fratelli d. conte di Ginevra durante i loro studi a Bologna, 213, 36-214, 40.

GUAZZALOTTI UGO, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-27.

GUBBIO [ghubio, Ghubio], si sottomette a Giovanni Visconti per opera d. suo Signore Giovanni Cantuzzi (an. 1352), 15, 20-22; 17, 29-30; si ribella alla Chiesa (an. 1376), 306, 10; 307, 27.

GUBBIO (SIGNORI), v. Cantuzzi Giovanni.

GUELFO DA PRATO, v. Pugliesi Guelfo.

GUELFUZZI BRANCA, prende ai Perugini Città di Castello e Borgo San Sepolcro (an. 1368), 230, 27-28; 237, 6-9; poi le restituisce alla Chiesa, 230, 29-30; 237, 10-12.

GUGLIELMO DI DOLFOLO, bolognese mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 40-544, 7; è imprigionato a Bologna dal legato d. pp. (an. 1413), 24-33.

GUIDALOTTI BENE, è preso ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

GUIDO DA FANO, tenta di riprendere Barbiano per i Bolognesi (an. 1385), 375, 31-44; l'assedia, 376, 7-38; è minacciato da Lucio di Lando, 377, 8-15.

GUIDO DI PACE (BECCAIO), fuoruscito bolognese riammesso in città (an. 1416), 556, 4; 22; 42.

GUIDOTTI (DE') ALBERTO, è bandito da Bologna in seguito alla congiura d. 1386, 380, 16-19; è riammesso in città (an. 1390), 404, 7-23; è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli, fatto signore di Bologna (an. 1401), 473, 33; 474, 7; è arrestato da Facino Cane (an. 1403), 497, 38-44; è rilasciato in seguito all'accordo tra i Visconti e la Chiesa, 499, 7-21.

GUIDOTTI (DE') ANTONIO, con altri grandi strappa il governo di Bologna al popolo (an. 1412), 540, 20-33, 20-31, 34-37; è nominato d. Consiglio d. Dodici, 542, 25-39; è imprigionato a Roma dal pp. (an. 1413), 544, 33-36; ritorna in patria (an. 1416), 554, 11; 29; 555, 40; è eletto conservatore d. Stato, 11-29; è intermediario tra i Bentivogli e i Canetoli nelle lotte per il potere (an. 1419 o 1420), 562, 10; 563, 25-28.

GUIDOTTI (DE') BARTOLOMEO, è imprigionato a Bologna dal legato d. pp. (an. 1413), 544, 24-33; 545, 2-15; è liberato e ritorna a Bologna (an. 1416), 553, 34; 554, 18; 45.

GUIDOTTI (DE') BATTISTA, fuoruscico bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 15; 32; 555, 40-41.

Guidoffi (de') Filippo, è nominato di dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33.

GUIDOTTI (DE') FRANCESCO, è imprigionato a Bologna dal legato d. pp. (an. 1413), 544, 24-33; 545, 2-15; è liberato e rientra a Bologna (an. 1416), 553, 35; 555, 19; 45-46.

GUIDOTTI (DE') GABRIELE, bolognese arrestato per tradimento ma poi rilasciato (an. 1404), 510, 5-11, 18-19; è mandato con altri ambasciatori a Roma (an. 1412), 543, 34-39; torna dall'ambascieria, 544, 8-11; è imprigionato dal legato d. pp. (an. 1413), 24-33; 545, 2-15; è liberato e torna in patria (an. 1416), 554, 7; 25; 555, 39.

GUIDOTTI (DE') GHIRARDINO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 2; 20; 45.

GUIDOTTI (DE') GIACOMO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 14; 31; 555, 40.

GUIDOTTI (DE') NICOLÒ, è imprigionato e decapitato come colpevole d. fuga d. custode d. torre d. Asinelli (an. 1413), 545, 16-22, 25-32.

GUIDOTTI (DE') PIERO, sale al potere a Bologna con i Grandi (an. 1412), 541, 7-17, 34-542, 8; 543, 16-27, 41-544, 38; imprigionato dal legato d. pp. riesce a fuggire (an. 1413), 545, 7-11; torna in patria (an. 1416), 554, 12; 30; 555, 40.

GUIDOTTI (DE') RAIMONDO, imprigionato dal legato d. pp. a Bologna, riesce a fuggire (an. 1413), 545, 7-11; è riammesso in patria (an. 1416), 554, 8; 26; 555, 39.

GUIDOTTI (DE') TOMMASO, cade prigioniero nel respingere da Bologna l'assalto d. Card. Cossa (an. 1403), 496, 8-42; parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-30; fuoruscito, è richiamato a Bologna (an. 1416), 554, 16; 33; 555, 41.

GUIRICIO CATANIO, v. Vizzano (da) Gurinio.

GUORO (DE) MAXIM, v. Masino di Guoro e Guoro di Masino.

Guoro di Masino, è decapitato per la congiura contro la Chiesa (an. 1413), 547, 20-32; 548, 6-17.

Guzolo (Manium), è deposto dal suo ufficio (an. 1394), 451, 34-452, 18.

HAWKWOOD GIOVANNI [Aghuto, Acuto Zohanne], capitano d. Compagnia d. Inglesi, scorazza con essa per il Bolognese e la Romagna (an. 1369), 246, 30-42; 248, 15-249, 6; è sconfitto presso Arezzo dagli Aretini e dalla gente d. Chiesa, 246, 43-247, 37; 249, 7-43; vince i Fiorentini a Sarzana, 253, 15-27; è sempre capitano di Bernabò Visconti, 255, 43-256, 3; combatte per lui a Rubiera contro il Marchese d'Este (an. 1372), 266, 35-36; 274, 40-44; prende parte alla guerra tra Bernabò e la Chiesa per il Monferrato, 278, 26-27; aiuta la Chiesa contro i Visconti nella battaglia presso il fiume Gallico (an. 1373), 283, 8-9; comanda la gente d. Chiesa a Montichiari, 286, 7-16; va con la sua compagnia a saccheggiare Carpi e Mirandola (an. 1374), 292, 26-30; va alle fortezze d. Chiesa nel Piacentino e poi torna a Modena, 294, 43-295, 2; 41-

296, 26; va a devastare il contado di Mantova, poi torna sul Bolognese facendo danni (an. 1375), 295, 14-296, 3, 32-36; va a danneggiare la Toscana e, perchè smetta, riceve danaro dai Fiorentini, da Pisa, ecc., 3-16, 36-297, 30; per queste devastazioni la Chiesa è sospettata di complicità dai Fiorentini, 296, 17-297, 7, 31-36; ottiene dal Signore di Bologna Bagnacavallo come pegno d. soldo alla Compagnia (an. 1376), 307, 8-9; occupa e tiene come pegno anche Castrocaro, 10-13); entra in Faenza e la saccheggia, 308, 6-16, 28-31; 315, 10-20; devasta il contado bolognese fino all'Idice, 35-37, 24-309, 6; fa prendere dai suoi Massalombarda e Medicina, 317, 41-318, 7; 322, 40-41; parte d. suoi soldati sono assoldati da Bernabò Visconti, altri da Firenze e da Bologna, 324, 22-62; si ferma con i suoi a Panzano (an. 1377), 342, 6-9; va a danneggiare Medicina, 10-14; aiuta Astorre Manfredi a riprendere Faenza, 343, 11-13; passa da Bologna per raggiungere Bernabò Visconti (an. 1378), 349, 13-23; lo aiuta contro gli Scaligeri, 34-350, 10; è in discordia con Bernabò per il soldo (an. 1379), 356, 31-41; passa sul contado bolognese, 42-357, 3; si ferma a Bagnacavallo donde danneggia il Faentino e il Ravennate, 9-14; si unisce coi nemici di Giangaleazzo Visconti (an. 1388), 385, 26-33; 386, 34-387, 3; fa tregua con lui e passa in Puglia, 4-13; va a Bologna per unirsi con altri contro Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 400, 33-401, 9; 403, 39-404, 41; è sconfitto dai Malatesta mentre comanda una compagnia di Bolognesi, 402, 5-22; si rifugia a San Marino e poi torna a Bologna, 22-20; è accampato a S. Giovanni in Persiceto contro la gente di Giangaleazzo, 410, 2-30; conduce l'esercito a Casalecchio, 415, 4-11; torna a Firenze, 417, 30-32; va con Fiorentini e Bolognesi a tentare di far ribellare contro il Visconti le città d. Emilia, 420, 39-421, 22; fa una scorreria a Poggio Coazzi, 425, 25-28; † a Firenze (an. 1394), 457, 25-30, 23-32.

Horio, calzolaio bolognese, partecipa alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 7; è per ciò impiccato, 11-12.

HOSTIGLIA, v. Ostiglia.

IAZOLO, v. Giazzolo.

IDICE, fiume presso Bologna lungo il quale l'Hawkwood devasta i paesi (an. 1375), 295, 22-296, 3, 35-36; altre devastazioni d. stesso (an. 1376), 308, 35-37, 24-309, 6; vi passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-41, 30; 371, 7; vi si reca il Card. Cossa per trattare con Alberico da Barbiano (an. 1405), 511, 35-36; vi è mandato a confino Giovanni de' Landi (an. 1413), 545, 24-29.

IGNANO (DA) GIACOMO, partecipa alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1376), 310, 24-28; 311, 2-19.

ILLARIUS DE SANGUENACIS, v. Sanguinazzi (de') Ilario. IMOLA, è occupata dal Conte di Romagna (an. 1351), 4, 9-10, 37; è molto danneggiata, 5, 21-24; 6, 29-30; vi si combatte tra i Bolognesi e le soldatesche d.

conte di Romagna (an. 1351), 5, 20-22; 6, 37-38; è difesa da Roberto Alidosi contro Giovanni Visconti, 8, 5-16; riacquista Conselice e San Patrizio, 10, 4-7; 13, 26-27; è presa per la Chiesa da Gomez Albornoz (an. 1363), 154, 22-155, 7, 37-156, 42; 158, 24-159, 18; 160, 34-42; Rinaldo Bulgarelli tenta invano di strappare la signoria d. città agli Alidosi (an. 1365), 196, 6-18, 19-197, 20; 196, 34-197, 41, 32-198, 32; è tolta e poi ridata agli Alidosi dalla Chiesa che però conserva le fortezze (an. 1366), 207, 17-208, 11; 207, 36-208, 31; vi sono mandati a confino alcuni d. congiurati bolognesi a favore d. Pepoli (an. 1376), 311. 29-38; 312, 23-313, 4; si allea con Bologna e gli altri collegati (an. 1392), 440, 7-8; è concesso in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX tutto il contado, 441, 43-44; 442, 21-44; è tolta all'Alidosi dal Card. Cossa (an. 1403), 497, 27-29; vi si celebrano solennemente le nozze d. figlia di Nicolò de' Roberti con Guido Pepoli (an. 1405), 512, 4-6, 18-26; Lodovico Alidosi è preso e portato a Milano da un incaricato di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 572, 32-573, 17; 572, 32-573, 18; le milizie di Filippo Maria che la presidiano assediano Zagonara, 575, 13-24, 20-29.

IMOLA (GOVERNATORI), v. Ramponi Francesco.

- (Podesta), v. Griffoni Matteo.
- (SIGNORI), v. Alidosi Azzo, Beltrame, Lodovico, Luigi, Roberto, Todeschino.
- (VESCOVI), v. Alidosi Lito.

IMOLA (DA) BERNARDO, v. Bernardo da Imola.

INGHIULLARA, v. Anguillara.

INNOCENZO VI PP. (D'AUBERT STEFANO, CARD. DI CHIA-RAMONTE), sua elezione (an. 1352), 17, 13-16, 25-28; fa scomunicare alcuni d. Malatesta perchè tengono terre contro la sua volontà (an. 1355), 50, 10-24, 22-51, 8, 37-52, 25; sua † (an. 1362), 149, 20-27; 151, 30-32; 206, 2-207, 5.

INNOCENZO VII PP. (COSMA, COSIMO MIGLIORATI, CARD. DI RAVENNA), è eletto pp. nel 1404, 507, 31-33; 511, 19-23; si fanno perciò gran feste a Bologna, 24-29; il card. Cossa lo invita a stabilirsi a Bologna (an. 1405), 514, 27-515, 2; fa pace con Ladislao Re di Napoli (an. 1406), 517, 5-7; 518, 39-41; † forse fatto avvelenare dal card. Cossa, 516, 24-26; 520, 7-17.

INTERMINELLI ARRIGO [Trivinegli Arigho], v. Castracani

Isola, casolare fortificato dai Bolognesi (an. 1369), 106, 28-107, 22-23.

ISOLANI BATTISTA, è creato gonfaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-25.

ISOLANI GIACOMO [Iacomo degli Uxelan, Oxolani], è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 461, 24-463, 15; è nel campo d. Visconti contro Giovanni Bentivogli nuovo signore di Bologna (an. 1401), 474, 36-39; 480, 2-7; dirige la sommossa contro il Bentivogli e d'accordo coi Maltraversi dà Bologna al Visconti, 478, 36-484, 33; 481, 20-482, 33; è partigiano d. Maltraversi (an. LANCIOTTO DA BECCARIA, v. Beccaria (da) Lanzelotto.

1403), 499, 22-44; con altri nobili toglie il potere al popolo (an. 1412), 510, 20-33, 20-31, 34-37; consegna la città a un vescovo mandato dal pp Giovanni XXIII, 540, 38-541, 38, 6-14; 542, 10-24, è nominato di Consiglio di Dodici, 25-39; è fatto Cardinale di S. Eustachio dal pp Giovanni XXIII (in. 1413), 517, 19-23, 7-10; va a Roma (an. 1414). 548, 35-38; come legato d. pp. prende Viterbo e Montefiascone, 549, 15-17; va a Roma e ne assume il governo come legato d. pp. 550, 12-17, 551, 9-13

ISOLANI GIOVANNI, è uno d. Auziani d. 1377, 335, 33-336, 9; è mandato a trattare con Lucio di Lando che tradisce i Bolognesi a Barbiano (an. 1385), 376, 45-377, 4; i suoi possessi sono danne giati da Lucio di Lando (an. 1387), 383, 2-10, è vestito a lutto per la † d. vescovo Caraffa (an. 1389), 393, 2-16; è decapitato per la congiura in favore di Giangaleazzo. 390, 19-31; 391, 43-392, 45; 397, 2-13; era stato uno d. principali organizzatori di essa, 393, 41-

ISOLANI LODOVICO [Lodovigo degli Uxelan], conscena Minerbio ai nemici di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 480, 2-7.

ISTRIA, alcune città sobillate dai Genovesi si ribellano a Venezia (an. 1380), 380, 27-36.

LA CROCE, v. Croce (La).

LAMBERTAZZI CASTELLANO, difensore d. Fortezza di Molinella (an. 1360), 99, 13-18, 30-32.

LAMBERTINI, famiglia bolognese che aiuta Giovanni d'Oleggio a impadronirsi di Bologna (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5.

LAMBERTINI ALLEGRETTO, è fatto cavaliere dal Gonzaga dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 483, 28-484, 3; gli è preso e saccheggiato Poggiorenatico da Nicolò III d'Este (an. 1403), 485, 5-8; è partigiano d. Maltraversi, 499, 22-44; tenta di rovesciare il governo popolare (an. 1412), 539, 22-31, 22-29; perciò è decapitato, 30-31, 32-34.

LAMBERTINI EGANO, è fatto cavaliere per la battaglia di S. Rufillo (an. 1361), 124, 7-19; 125, 36-127, 43, 5-10, 36-39; è mandato ambasciatore d. Bolognesi ai Visconti (an. 1376), 316, 12-21; è mandato ambasciatore al pp. Urbano VI (an. 1378), 349, 26-33; capo d. esercito d. Bolognesi, Fiorentini e d. marchese di Ferrara contro la Compagnia d. Stella (an. 1379), 360, 30-38; si unisce alla Compagnia di S. Giorgio (an. 1380), 364, 18-25; scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 374, 9-21; tenta di riprendere Barbiano per i Bolognesi, 375, 31-44.

LAMBERTINI GUIDO, va a Poggiorenatico con Lando d'Alemagna (an. 1357), 80, 8-10; 81, 22-23.

LAMBERTINO (FRA'), eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 9.

LAMONE (VAL DI), vi è sconfitta la Gran compagnia di Lando d'Alemagna (an. 1358), 81, 36-82, 40; 81, 7-82, 8; 84, 10-25, 37-42.

LANAROLI BETTINO, & nominato Anziano (an. 1394), 454, 5-8.

LANDI (DE') GIOVANNI, è uno d. principali Bolognesi nella cacciata d. legato d. pp. da Bologna (an. 1411), 537, 7-21, 25-33, 40-43; è arrestato e decapitato (an. 1413), 545, 24-35, 33-546, 12.

LANDINO (DI) GIOVANNI, v. Landi (de') Giovanni.

LANDO DA BARONE, v. Bottrigari Lando.

Lando d'Alemagna, capitano di una compagnia che devasta il territorio bolognese per i Veneziani e i Fiorentini (an. 1354), 36, 39-38, 38; comanda la Compagnia mandata dai Signori di Mantova e Ferrara contro i Visconti (an. 1356), 67, 20-25; 70, 38-40; la sua compagnia passa per il contado bolognese facendo danni, 75, 13-22; 76, 31-35; va a Bologna presso l'Oleggio, 78, 19-20; 80, 27, 5-7; 91, 20-21; va a Poggiorenatico, 80, 8-10; 81, 22-23; è sconfitto in Val di Lamone dai contadini e ferito gravemente (an. 1358), 81, 36-82, 40; 81, 7-82, 8; 84, 10-25, 37-42; passa da Bologna, 2-5, 33-34; † nella sconfitta toccata da Galeazzo Visconti per opera d. marchese di Monferrato (an. 1363), 158, 7-16; 159, 39-160, 30.

LANGHAM SIMONE (ARCIVESCOVO DI CANTORBERY, CARD. DI SAN SISTO) passa da Bologna diretto a Roma (an. 1369), 246, 28-29; 248, 11-14.

LANZELOTTO DA BECCARIA, v. Beccaria (da) Lanzelotto. LANZILAGO, v. Angiò (d') Ladislao.

LANZONI (DE') MISSER, v. Alençon (d') Filippo.

LAPI (DE') GIOVANNI, è mandato ambasciatore d. Bolognesi a Giangaleazzo Visconti (an. 1392), 440, 2-6; è nominato d. dodici d. Balia (an. 1394), 451, 18-33.

LARDIANO (DA) GIOVANNI, cittadino di Forlì che favorisce la presa d. città da parte d. card. Cossa (an. 1407), 523, 23-37.

LASTRA A SIGNA [Strå], località presso Firenze devastata dai Pisani (an. 1363), 166, 2-16; 167, 33-39.

LAVELLO DA CRISTOFORO, v. Anello (dell') Cristoforo.

LAVINO, torrente presso Bologna lungo il quale si accampa la gente di Giangaleazzo Visconti che ne distrugge anche il ponte (an. 1390), 415, 18-25.

LAVINO, paese presso Bologna dove si accampa Marco-valdo della Rocca (an. 1402), 476, 14-15.

LAZZARINO DI MIRALSOLE (ARMAIOLO), è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 377, 33-378, 3, 42-379, 44, 32-380, 4.

LEAZARI POLO, v. Liazari Paolo.

LE CASELLE, v. Caselle (Le).

LEGNANI, v. Legnano (da).

LEGNANO (DA) BATTISTA, v. Battista da Legnano.

LEGNANO (DA) FRANCESCO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 3.

LEGNANO (DA) GIOVANNI, v. Giovanni da Legnano.

LEGNANO (DA) MARCO, v. Marco da Legnano.

LENDINARA, località d. Polesine presa da Francesco Novello da Carrara agli Estensi (an. 1390), 425, 16-20.

LENZO DI NASCIMBENE, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-45.

LEONI GASPARE [Guasparo di Liuni], è impiccato nella piazza di Bologna (an. 1403), 494, 26-27.

Lesta (da) Giovanni o Guglielmo, assalta Pieve di Cento senza risultato (an. 1403), 492, 4-12.

LESTA (DA) GUGLIELMO, v. Lesta (da) Giovanni.

LETTI (DAI) MASO, è privato d. sue cariche per la congiura bolognese d. 1389, 398, 4-27.

Letti (DAI) Paolo, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6; è mandato ambasciatore al pp. (an. 1405), 514, 27-515, 2; è richiamato al potere a Bologna (an. 1412), 541, 7-11, 34-542, 3, 25-28; è nominato d. Consiglio d. Dodici, 25-39; fa parte d. Signoria, 541, 7-18, 34-542, 4; 543, 16-27, 41-544, 38.

LIANO [Ligliano], località presso Imola che rimane ad Alberico da Barbiano per l'accordo col card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; ma questi poi gliela toglie, 21-29; 514, 21-26.

LIAZARI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 556, 2-557, 16.

LIAZARI (DE') BARTOLOMEO, tiene la fortezza di Musciano, ma è preso e decapitato a Bologna (an. 1377), 331, 23-34.

LIAZARI (DE') BEGETOLO, è bandito da Bologna in seguito alla congiura d. 1386, 380, 16-28; vi è riammesso (an. 1390), 404, 7-23; in casa sua † Giovanni I Bentivogli ferito a morte dai rivoltosi (an. 1402), 481, 9-20.

LIAZARI (DE') GIOVANNI, bolognese arrestato e mandato in bando per la congiura contro la Chiesa (an. 1413), 547, 21-33; 548, 6-18.

LIAZARI (DE') LAZZARO, fa succedere disordini all'elezione d. correttori d. notari per favorire la parte d. Maltraversi (an. 1393), 449, 37 sgg.; è deposto dalle sue cariche (an. 1394), 451, 34-452, 18; è richiamato alle cariche pubbliche, 455, 21-23.

Liazari (DE') Marchesino, muore in prigione a Bologna per la sommossa contro i Raspanti (an. 1377), 332, 22-32; 335, 40-42.

LIAZARI (DE') MARSILIO, è bandito da Bologna in seguito alla congiura d. 1386, 380, 16-27.

LIAZARI (DE') NICOLÒ, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 381, 2.

Liazari (DE') Obizzo, è deposto dal suo ufficio (an. 1394), 451, 34-452, 18; tenta di far rientrare a Bologna Francesco Ramponi e i suoi, ma poi si accorda con i Maltraversi per lasciarli a confino (an. 1399), 466, 8-17; † nell'epidemia, 464, 24-34.

LIAZARI (DE') PAOLO [Liazare, Leazari Polo], dottore a Bologna, † nel 1356, 65, 21-24; 66, 32-33.

LIAZARI (DE') PAOLUCCIO, va a difendere Settefonti (an. 1354), 39, 24-40, 5; 42, 36-37; pare che abbia partecipato a una congiura contro l'Oleggio (an. 1360), 96, 9-22, 29-33.

LIAZARI (DE') Rosso, è decapitato per tradimento (an. 1356), 66, 12-15; 67, 32-33.

LIGHO (DE) NICOLÒ, v. Lodovisi (de') Nicolò.

LIGIERA, v. Loiera.

LIGLIANO, v. Liano.

Ligo, è un cambiavalute bolognese (an. 1353), 19, 19-20, 6, 35-40.

Limadizzo, castello d. contado di Faenza, dove giungono alcuni mercenari licenziati dai Visconti (an. 1355), 49, 12-20.

LIMOGES (CARDINALE DI), v. Aigrefeuille Guglielmo.

LIONI GIOVANNI, è uno d. dodici gonfalonieri di Bologna eletti nel 1376, 319, 9-40; è mandato ambasciatore al pp. (an. 1377), 347, 6-18.

LISCA (DA) GIOVANNI, è decapitato per una congiura contro Cansignorio d. Scala (an. 1362), 146, 8-15, 33-147, 39.

LIUNI (DI) GUASPARO, v. Leoni Gaspare.

LOCHIOCHE, torre di Milano, crollata facendo molte vittime (an. 1353), 20, 12-16; 21, 32-33.

Lodi, alla † d. arciv. Giovanni Visconti tocca al nipote Matteo II (an. 1354), 42, 19-23; ci vanno il Re Luigi il Grande di Ungheria, il pp. Giovanni XXIII e altri per trattar di finire lo scisma (an. 1413), 547, 11-15, 32-37.

Lodovisi (DE') Giovanni, parte per Roma con il card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-27; va con le truppe Bolognesi contro San Giovanni in Persiceto (an. 1411), 539, 38-39; ci va anche nel secondo assalto (an. 1412), 4-9, 8-9.

Lodovisi (de') Nicolò [Nicolò da Ligho], confaloniere, è fatto cavaliere per la vittoria d. Bolognesi su Cento (an. 1378), 352, 27-42; favorisce l'entrata d. gente di Giangaleazzo in Bologna durante la sommossa contro Giovanni I Bentivogli (an.-1402), 479, 36-37; 482, 13-21; è partigiano d. Maltraversi (an. 1403), 499, 22-44.

Loiano, castello sull'Appennino fatto abbattere dai Bolognesi (an. 1377), 344, 8-16; vi sono assaliti due figlioletti di Francesco Novello da Carrara (an. 1390), 424, 34-41; è perduto dai Bolognesi (an. 1402), 478, 21-24; il card. Cossa lo fa danneggiare (an. 1405), 514, 12-20.

LOIANO (DA) ANSOISE, ribelle all'Oleggio, è mandato in bando e le sue case sono distrutte (an. 1354), 46, 19-28.

LOIANO (DA) GIRINO, va col padre Leonardo a Castel Franco e poi a Firenze (an. 1354), 44, 9-20.

Loiano (DA) Guglielmo, con altri nobili bolognesi depone e caccia il Card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 21-24; 34-307, 39; 312, 14-15; si accorda con Taddeo Azzoguidi confinato, per farlo tornare in città, 330, 31-331, 6; rende a Bologna il castello di Pianoro (an. 1377), 333, 25-334, 12; 336, 45-337, 44; è confinato a Firenze, 340, 43-341, 5; cede ai Bolognesi il castello di Cavreno, 14-15, 19-28.

LOIANO (DA) LEONARDO, è bandito da Bologna per la ribellione contro l'Oleggio (an. 1354), 37, 5-7; 40, 37-38; va a Castel Franco, poi a Firenze col figlio, 44, 9-20.

LOIANO (DA) MASO, va a stare a Bologna (an. 1377), 341, 5-6.

LOIANO (DA) UGOLINO, ribelle all'Oleggio, è condannato al bando e le sue case sono distrutte (an. 1354), 46, 19-28.

LOIERA [Ligiera], località presso la Sardegna, dove avviene una battaglia navale tra Genovesi e Veneto-Aragonesi, con la sconfitta d. primi (an. 1353), 24, 27-25, 24.

LOMBARDI (DEI) FRANCESCO, è imprigionato per la

sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377). 333, 12; 335, 44; è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-39.

LOMBARDINO DI GUGLIELMO, è bandito da Bologna per la congnira d. 1380, 380, 16-32

LARDO OTTOLINO, v. Borri Vittorino.

Lovoleto, località presso Bologna che Facino Cane tenta invano di prendere (an. 1403), 498, 18-24.

Lucca, Carlo IV imp. ne ottiene la signoria (an. 1355), 48, 8-14, 32-34; vi giunge l'imperatrice, 15-17; i figh di Castruccio tentano invano di ritoglierla ai Pisani, 59, 8-11; 60, 29-30; i Pisani la promettono a Galeazzo Visconti per averne aiuti contro i Fiorentini (an. 1363), 166, 17-20; 167, 40-41; vi entra Carlo IV e ne assume la signoria (an. 1368), 233, 34; 239, 10-12; partendo dall'Italia vi lascia il Card. Solamieri (an. 1369), 250, 19-35; i Lucchesi fanno una congiura contro costui, 253, 2-10; pagano il Solamieri perchè lasci libera la città e abbattono la fortezza d. Gosta (an. 1370), 254, 30-41; vi arriva Amedeo VI di Savoia (an. 1373). 291, 8-30; l'Hawkwood ne devasta il contado (an. 1375), 296, 9-10; 297, 28; aderisce alla lega di Firenze, Bologna ecc. (an. 1392), 438, 25-28; aiuta Giacomo d'Appiano a insignorirsi di Pisa, 439, 28-47.

LUCHINO (DE) GIOVANNI, v. Giovanni de Luchino. LUCHINO DAL VERME, v. Dal Verme Luchino.

Lucio di Lando [Luzzo], Capitano di una compagnia di Tedeschi assoldata dalla lega contro Bernabò Visconti (an. 1370), 258, 13-17; costituisce una compagnia in Toscana al soldo d. Fiorentini (an. 1371), 262, 5-16; con tradimento verso il marchese di Ferrara e verso Feltrino Gonzaga lascia prendere Reggio a Bernabò Visconti, 263, 15-265, 10; va con la sua compagnia a portar aiuto al marchese di Monferrato col consenso e l'aiuto di Bernabò, 265, 11-16; sconfigge la gente di Galeazzo Visconti, 266, 13-19; la sua compagnia si dissolve (an. 1372), 264, 28-31; 272, 43-273, 8; ne forma un'altra e passa al soldo di Bernabò (an. 1379), 356, 31-41; passa sul contado bolognese, 42-357, 3; entra in Viterbo e la saccheggia, 35-37; assedia Barbiano per i Bolognesi ma li tradisce accettando danari da Giovanni da Barbiano (an. 1385), 376, 7 sgg.; è appiccato in effigie come traditore a Bologna (an. 1386), 35-38; va a Faenza a danneggiare certi suoi creditori, 378, 7-12; prende parte alla congiura per il ritorno d. Pepoli a Bologna, 379, 2-25; passa per il contado di Bologna e vien pagato perchè si allontani, 382, 6-9, 2; danneggia la Romagna (an. 1387), 30-383, 17; è vinto dai Bolognesi, 25-38.

Lugo, è occupata dalle forze d. Conte di Romagna, Astorgio Durfort (an. 1351), 4, 9-10; 5, 37; si arrende al Visconti signore di Bologna, 4, 25-27; 6, 31-33; vi si rinchiude Galasso Pio e resiste all'Oleggio (an. 1355), 54, 21-23; 37-55, 32; è devastata dalle soldatesche d. Oleggio (an. 1356), 69, 26-29; 71, 33-34; è tenuta da Bernabò Visconti e vi si accampano gli Ungari (an. 1361), 123, 6-11, 30-32; è assediata da Galeotto Malatesta, 124, 6-12, 28-31; è tenuta da

Bernabò Visconti, 129, 24-25; 130, 30; è data alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; 181, 4-8, 37-39; si ribella ai Bolognesi con l'aiuto di Bernabò Visconti (an. 1368), 222, 33-36; 226, 19-227, 7; è data dal Card. di Sant'Angelo al Marchese di Ferrara come pegno d'un prestito (an. 1376), 316, 6-8, 343, 31-36; è promessa ai congiurati che dovevano uccidere Azzo d'Este (an. 1395), 457, 31-459, 44; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; presso questo paese è vinto Carlo Malatesta e fatto prigioniero dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 3-576, 5; 575, 8-576, 13.

Luigi di Taranto, † nel 1362, 146, 5-7; 147, 40.

LUNA (DE) PIETRO, v. Benedetto XIII antipp.

Lunardo, beccaio, bolognese, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1405), 518, 42-45.

LUNARDO DA SAMPIERO, custodisce Giovanni I Bentivogli per conto d. rivoltosi e lo uccide (an. 1402), 481, 9-15.

Lusignano (di) Pietro I (Re di Cipro), si trattiene lungo tempo a Venezia (an. 1365), 202, 6-12; 203, 30-32; tenta di prendere Alessandria e la saccheggia ma non riesce a tenerla, 202, 13-25; 203, 33-38; si ferma a Bologna andando a Roma per trattare con Urbano V (an. 1368), 221, 12-14; 229, 36-38, 40-230, 42; 236, 26-31; si ferma anche a Firenze, 221, 14-222, 2; riparte per l'Oriente, 5-6; 229, 39; 236, 32-33.

LUSSEMBURGO (DI) CARLO IV (RE DI BOEMIA E IMPERA-TORE), presiede il congresso d. principi tedeschi a Vienna (an. 1353), 21, 6-25; decide la sua discesa in Italia per avere l'incoronazione, 25-31; scende in Italia e passa per Padova e Mantova (an. 1354), 43, 11-20; 46, 34-37; è accolto festosamente a Milano e incoronato Re d'Italia (an. 1355), 48, 8-18, 8-12, 26-30; va a Pisa e Lucca e le sottomette, 49, 8-14; va a Siena e la sottomette, 22-24; è incoronato a Roma, 50, 5-8; 51, 22-29; 52, 33-37; riparte e torna a Siena e Pisa, 52, 2-5; 53, 23-24; i Gambacorti tentano invano di prendergli Pisa, 7-17; 56, 16-19; 58, 28-34; lascia Pietrasanta e va a Cremona, poi in Germania, dove tiene una riunione di baroni, 54, 25-55, 4; 58, 26-59, 4, 39-40; va ad Avignone a colloquio con Urbano V pp. (an. 1365), 198, 17-199, 16, 34-45; viene in Italia contro i Visconti (an. 1368), 220, 14-221, 2; 224, 25-27; 227, 42-228, 36; arriva a Castelfranco Veneto, 226, 24-25; 232, 17-20; poi a Padova, 226, 26; 232, 21-22; si incontra col legato d. pp. a Badia, 226, 30-32; 232, 23-28; passa da Revere, 226, 33; 233, 7-8; fa molto danno intorno a Borgoforte, ma non riesce a prendere la bastia, 33-227, 27; va a danneggiare il Veronese, ma deve abbandonare l'impresa perchè Cansignorio fa tagliare l'Adige, 228, 28-31; torna presso Mantova e ne devasta il territorio, 32-35; mentre gran parte d. collegati torna ai propri paesi, egli resta in Mantova e rimanda in Germania parte d. sue forze, 36-229, 25; fa una tregua con Bernabò Visconti, 28-29; 238, 13-15; va a Modena, 231, 28-29; 237, 40-238, 3; va a Lucca, poi a Pisa, 231, 33-34; 238, 9-11; ne assume la Signoria con quella di S. Miniato al Tedesco, 233, 34-42; 239, 10-29; va a Roma e vi giunge prima d. pp., 235, 34-37; 240, 14-21; va a parlamento con lui, e con gli altri d. lega, 235, 38-39; 240, 22-26; è cacciato da Siena (an. 1369), 241, 5-7, 11-13, 29-30, 23-242, 25; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; fa pace con i Fiorentini, 244, 33-36; 246, 2-8; lascia Bologna diretto in Germania, 250, 7-13; si ferma a Ferrara, 14-18; il figlio Venceslao è nominato dal pp. suo successore (an. 1377), 345, 29-35; sua † (an. 1378), 355, 13-15; successione d. figlio, 16-19.

Lussemburgo (di) Giovanni (Re di Boemia), padre di Carlo IV, 224, 27; 229, 14-16.

Lussemburgo (di) Ladislao [ma Venceslao], è nominato successore d. padre Carlo IV (an. 1377), 345, 29-35; gli succede (an. 1378), 355, 16-19.

LUSSEMBURGO (DI) VENCESLAO [Ladislao] è nominato successore d. padre Carlo IV (an. 1377), 345, 29-35; alla † di lui succede al trono (an. 1378), 355, 16-19. Luzzo, v. Lucio di Lando.

Macastorna, castello presso Lodi dove Gabrino Fondulo sorprende a tradimento e uccide i Cavalcabò di Cremona (an. 1406), 517, 24-39.

Maccaruffo Bernabò, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 16, 3-6.

MACINCHOLO, v. Mazzincollo.

MADDALENA (DALLA) ALBERTO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 19; 36; 556, 37.

MADDALENA (DALLA) GIOVANNI, è creato confaloniere di giustizia a Bologna (an. 1412), 541, 9-10, 34-35; 543, 16-19, 41-42; è elevato alla stessa carica nel 1416, 551, 41-42; 552, 4-7, 2-5.

MAFFILIO, v. Visconti Matteo II.

MAGAROTTI DINARELLO, ufficiale agli estimi a Bologna (an. 1390), 399, 31-400, 18.

MAGHAGNANO, v. Frignano d. Scala.

MAGHINARDO DA SUSINANA [Sosenana], è cacciato da Susinana e decapitato dai Fiorentini (an. 1373), 288, 37-42.

MAGLIA (DALLA) GUGLIELMO, è ferito nel tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1395), 470, 23-471, 27.

MAGNANI BATTISTA, parte per Roma col Card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-34.

MAGNANI GIACOMO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-31; è ucciso nel tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

MAGNANI MATTEO, è confinato per la congiura bolognese d. 1389 a favore di Giangaleazzo, 397, 26-31; è richiamato dal confino (an. 1392), 436, 45-437, 6; ma vi è subito rimandato, 7-14.

Magnani Tomaso, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-43; vi è riammesso (an. 1390), 404, 7-23; è eletto confaloniere (an. 1411), 538, 12-22; è arrestato e confinato (an. 1413), 545, 24-27, 33-546, 7; è riammesso in patria (an. 1416), 555, 25; 556, 5; 38.

MAGNAVACCA, v. Manzavacca.

MAGONZA, l'arciv. partecipa al congresso d. principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 6-31.

MAIORCA [Maiolicha], gli Aragonesi partono di qui per andar a congiungersi presso la Sardegna ai Veneziani contro i Genovesi (an. 1353), 25, 2-9; il Re d. isola cattura una nave Genovese e uccide tra i tormenti alcuni mercanti milanesi che vi si trovavano, 27, 10-26.

MALASPINA LUNARDO, luogotenente d. Duca di Milano, fa costruire a Bologna una cittadella (an. 1402), 483, 30-484, 25; va a Bologna con milizie d. Visconti (an. 1403), 490, 24-30; manda a confino a Milano alcuni Bolognesi sospetti, 492, 13-493, 34-16; respinge da Bologna il Card. Cossa e i suoi alleati, 496, 8-497, 6; sua †, 491, 15-19; 497, 7-19.

MALASPINI AZOLINO, creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-24.

Malatesta da Pesaro, va a Bologna per riconciliare Carlo Malatesti col Card. Cossa (an. 1409), 528, 18-23; un suo figlio giovanetto è fatto capitano d. milizie d. Card. Cossa, 44-48; va a Bologna e a Firenze come capitano d. milize di queste città, 529, 37-40; sorveglia la regolarità d. conclave-che si tiene a Bologna (an. 1410), 535, 17-19.

MALATESTI ANTONIETTA, figlia di Malatesta III, sposa Giovanni Maria Visconti (an. 1408), 525, 14-19.

MALATESTI CARLO I (SIGNORE DI RIMINI), va a Bologna (an. 1393), 447, 16-20; fa guerra con gli Ordelaffi e i Montefeltro e li vince, 448, 16-25; 449, 5-9; fa pace con loro (an. 1394), 452, 19-21; tornando da Mantova ove aveva assistito alle nozze d. sorella col Gonzaga si ferma a Bologna, 43-453, 6; manda a sfidare Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 477, 15-17; 478, 13-16; si unisce con gli altri nemici di lui, 479, 10-480, 7; dichiara guerra al dominio Visconteo in Bologna (an. 1403), 496, 5-7; assalta Bologna con gli alleati, ma ne è respinto, 490, 37-491, 14; 490, 40-492, 37; 496, 8-497, 6; occupa Bologna col Card. Cossa, 501, 5-8; consegna la cittadella al Card., 493, 25-28; va a Bologna e si accorda col Card. (an. 1405), 513, 27-40; va con lui contro Loiano e per poco non è ucciso da un nemico, 514, 14-19; va a Mantova per la † di Francesco I Gonzaga (an. 1407), 521, 17-20; è chiamato a Milano dai Ghibellini come intermediario fra gli avversi partiti, 522, 35-40; fa sposare una nipote a Giovanni Maria Visconti (an. 1408), 525, 14-19; ha un colloquio con Alberico da Barbiano capitano d. Re di Napoli (an. 1409), 527, 24-27; va a Cesena per riconciliarsi col card. Cossa, 528, 3-7; torna da Pisa dov'era andato a portare le proposte d. pp. Gregorio XII, 530, 30-40; difende contro i Bolognesi San Giovanni in Persiceto (an. 1411), 537, 31-34; 539, 13-15; invade il contado Bolognese e cattura parecchi villani (an. 1413), 546, 15-34, 28-547, 7; porta al concilio di Costanza la risposta d. pp. Gregorio XII che è disposto a deporre la tiara (an. 1414), 549, 8-16, 33-39; manda un'ambascieria a Bologna per chiedere che i Bolognesi si sottomettano al pp. (an. 1420), 563, 32-564, 7; 565, 16-32; come capitano d. Fiorentini è vinto presso Lugo dalla gente d' Duca di Milano e fatto prigioniero (an. 1424), 575, 4-9; 10-13.

MALATESTI GALEGITO, muta il fratello nel tentativo di prendere Permo (an. 135). 23, 22-33; combatte contro il Card. Albornoz ma è da lui vinto e fatto prigiometo, 28, 21-31, fa pace col card, ed è da lui creato confalomere, 29, 241; è scomunicato perchè tiene terre d. Chiesa (an. 1355), 50, 10-24; 51, 4-8; 52, 24-25; è tatto prigioniero dall'Albornoz, 12-13, 29-32; 53, 26-31; 58, 12-22, 59, 32-36; capitano d. soldatesche vincitrici a Castenaso (an 1360), 97, 7-16, 37-98, 36; va a Bologna, 106, 37. 40; 108, 12-20; libera la fortezza di Castelfranco, 113, 40-43; 114, 27-115, 6; va ad assediare La Canonica, 117, 15-22, 32-35; va con gli Ungari verso Parma, 120, 48-121, 37, 18-24; va ad assediare Castelfranco, 123, 11-19, 33-36; e Lugo, 124, 6-12, 28-31; è ferito nella battaglia di San Rufillo, 125, 8-14; 127, 43-45; 133, 15-18; 135, 28; va ambasciatore all'Albornoz, 128, 15-19; 129, 31-33; va a Bologna con parecchie soldatesche, 132, 3-9, 39-42; ci va a visitare il Vicario d. Chiesa (an. 1364), 191, 16-19, 31-32; accompagna solennemente a Roma Urbano V (an. 1367), 218, 17-23; accompagna a Bologna il Card. Anglico Grimaud (an. 1368), 219, 2-12; 220, 8-11, 24, 37-38; accompagna il Card. legato a Venezia, 221, 33-34; 223, 39-40; va incontro all'imp. Carlo IV, 225, 33-34; 232, 2-6; fa parte d. lega contro i Visconti, 230, 22-231, 12; 227, 35-37; 234, 20-32; rimane Signore di Rimini dopo la † d. nipote Pandolfo (an. 1373), 295, 19-24; precede l'esercito d. Chiesa che va in aiuto d. Conte di Savoia contro i Visconti per ottenere libero il passo, 286, 4-5; va a Verona per reggere la Signoria per i figli di Cansignorio della Scala minorenni (an. 1375), 298, 17-22, 34-36; occupa Cesena (an. 1376), 316, 40-42; è in guerra con Urbino ribelle alla Chiesa, 42-317, 8; prende Cervia a Guido III da Polenta (an. 1382), 371, 19-24; tenta invano di prendere Ravenna (an. 1384), 373, 11-13; † a Cesena (an. 1385), 19-21.

MALATESTI GALEOTTO, nel ritorno dalle nozze d. Gonzaga a Mantova si ferma a Bologna (an. 1394), 452, 43-453, 6.

MALATESTI GALEOTTO, figlio d. Signore di Pesaro, è fatto giovanissimo ancora capitano d. gente d. Card. Cossa (an. 1409), 528, 44-48; questi lo manda a Firenze contro Ladislao d'Angiò, 530, 17-21.

Malatesti Malatesta II (Signore di Rimini) va a Milano a parlamentare con Giovanni Visconti e torna a Bologna l'8 aprile 1351, 5, 5-7; aiuta Francesco d'Este nel tentativo di prendere Ferrara (an. 1353), 22, 18-22; 24, 2-26; 25, 36-37; ottiene da Bernardino da Polenta il passo pel territorio di Ravenna, 23, 2-5; 26, 28-29; sua inimicizia con Gentile da Mogliano, 22, 9-16; si scontra con la gente d. nemico tra Fabriano e Fermo e la vince, 23-23, 9; assedia Fermo, 20, 17-20; 21, 34-35; 23, 10-12; per intervento d. Visconti fa tregua col Mogliano e torna

4 Rimini, 10-18; i suoi soldati lo abbandonano per andare al servizio di Francesco d'Este, 19-21; ritenta la conquista di Fermo, ma invano per l'intervento d. Albornoz, 22-33; Frate Moriale, capitano tedesco prende al Malatesti i castelli d. contado di Fermo che quello aveva preso a Gentile da Mogliano, 26, 4-9; gli prende poi anche il castello d. Pergola nel contado di Fano, 9-13; fa pace col card. Albornoz e glirende le terre d. Marca d'Ancona, 29, 2-7; assolda alcuni mercenari licenziati dai Visconti (an. 1355), 49, 12-20; è scomunicato perchè tiene terre d. Chiesa (an. 1355), 50, 10-24; 51, 4-8; 52, 24-25; è vinto dal card. Albornoz, 51, 16-21; 52, 8-11, 29-32; fa pace con lui e rende molte città alla Chiesa, 14-18; 53, 26-31; 58, 12-22; 59, 32-36; si sottomette al card. Albornoz (an. 1357), 74, 12-19, 35-39; va a Bologna a visitare il Vicario d. Chiesa, 191, 16-19, 31-32, (an. 1364); sua †, 178, 2-6.

MALATESTI MALATESTA III (SIGNORE DI CESENA), coi fratelli Carlo e Pandolfo III è ucciso dai Bentivogli (an. 1402), 478, 9-20; 479, 10-480, 7; entra in Bologna dopo la vittoria sul Bentivogli, 483, 15-26, 35-484, 33; lascia Bologna e va a S. Giovanni in Persiceto ove fa molti danni, 490, 16-21; passa al soldo d. Fiorentini (an. 1403), 491, 6-8; dichiara guerra al dominio Visconteo in Bologna, 496, 5-7; assalta Bologna, con gli alleati, ma ne è respinto, 490, 37-491, 14; 490, 40 sgg.; 496, 8 sgg.; sfugge a un attentato (an. 1404), 507, 2-14; una sua figlia sposa Giovanni Maria Visconti (an. 1408), 525, 14-19; va a Milano in aiuto d. genero, 526, 22-27; ha un colloquio con Alberico da Barbiano capitano di Ladislao d'Angiò (an. 1409), 527, 24-27; è espulso dalle cariche che aveva a Milano, 34-528, 4.

MALATESTI MALATESTA UNGARO, figlio di Malatesta II, 74, 16-19, 36-38; diventa Capitano d. Chiesa, 76, 38-40; capitano d. soldatesche vincitrici a Castenaso (an. 1360), 97, 7-16, 37-98, 36; va a Bologna come capitano generale d. terre d. Chiesa, 106, 37-40; 108, 12-20; libera la fortezza di Castelfranco, 113, 40-43; 114, 27-115, 6; va con gli Ungari verso Parma, 120, 48-121, 37, 18-24; sposa una sorella di Nicolò d'Este (an. 1362), 145, 15-18; 146, 27-28; dà una figlia in sposa a Ugo d'Este, 145, 19-22; 146, 29-30; va a Modena con le milizie d. Albornoz, 146, 16-21; 147, 31-33; accompagna con grande onore Urbano V a Roma (an. 1368), 218, 17-25; si trova nel campo d. lega contro i Visconti presso Mantova, 227, 35-37; 234, 20-32; entra in Siena per conto d. imper. Carlo IV di Boemia, 232, 33-34; 238, 25-27; sua † (an. 1372), 268, 29-32; 276, 4-11.

Malatesti Pandolfo II, figlio di Malatesta II, 74, 16-19, 36-38; capitano d. Fiorentini che tentano di riprendere Figline (an. 1363), 173, 4-25, 39-174, 35; fa pace con Bernabò Visconti (an. 1365), 204, 11-24, 38-205, 26; accompagna solennemente a Roma Urbano V (an. 1367), 219, 17-23; accompagna a Bologna il nuovo legato, card. Anglico Grimaud (an.

1368), 219, 2-12; 220, 8-11, 24, 37-38; accompagna il card. legato a Venezia, 221, 33-34; 223, 39-40; fa parte d. lega contro i Visconti, 230, 22-231, 12; 227, 35-37; sua † (an. 1373), 284, 19-24.

MALATESTI PANDOLFO III, è amico d. Bolognesi e nemico d. Da Polenta (an. 1379), 361, 6-11; va a Bologna e poi a Ferrara (an. 1387), 383, 48-384, 5; vince i Bolognesi d. Hawkwood (an. 1390), 402, 5-22; fa prigioniero il conte Francesco Novello da Carrara e Prospero Corrà, 403, 12-18; fa pace con Bologna; Astorre Manfredi (an. 1391), 428, 10-28; guerreggia 'con i Montefeltro d'Urbino, 435, 19-20; manda a sfidare Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 477, 15-17; 478, 13-16; si riunisce con gli altri nemici d. Bentivogli a Cento, 9-20; 479, 10-480, 7; entra a Bologna dopo la vittoria sul Bentivogli e vi rimane come luogotenente d. Visconti, 482, 21-33; 483, 15-26, 35-484, 33; 496, 4-5; lascia Bologna e va a S. Giovanni in Persiceto ove fa molti danni, 490, 16-21; manda a Brescia d. milizie contro Ottobon Terzo (an. 1409), 528, 5-9; va a Bologna per comporre il dissidio tra il fratello Carlo e il card. Cossa, 18-21; tratta col card. Cossa contro Ottobon Terzo, 40-44; va a Cesena con altri Signori per la stessa ragione, 49-529, 7; fa un accordo con Facino Cane contro il Bucicault e gli altri Francesi, 530, 22-29; invade il contado Bolognese (an. 1413), 546, 24-27; e dopo qualche scaramuccia torna a Rimini, 15-34, 28-547, 7.

MALATESTI PARISINA, è fatta decapitare dal marito Nicolò III d'Este per l'adulterio commesso col figliastro Ugo (an. 1425), 576, 15-26, 15-29.

Malavolti (de') Ubaldino, va ambasciatore al card. Albornoz (an. 1361), 128, 15-19; 129, 31-33; è mandato a confino perchè voleva restaurare la signoria d. Pepoli (an. 1376), 311, 29-38; 312, 23-313, 4; 329, 10-330, 29; rende il castello di Pianoro ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 44.

Malavolti (DE') Ugolino, con altri nobili bolognesi depone e caccia il Card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 8.

MALLETTA, ladrone e grassatore, giustiziato a Bologna (an. 1361), 137, 27-138, 10, 31-36.

Malpigli (De') Nicolò, parte per Roma col card. Cossa dopo la † di Innocenzo VII (an. 1406), 520, 20-33. Maltraversi, famiglia bolognese avversaria d. Lambertini, Galluzzi ecc. (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5; consiglia l'Oleggio ad arrestare gli amici d. Pepoli, 57, 28-58, 8; per la loro rivalità con gli Scacchesi, Bologna è in subbuglio (an. 1375), 302, 36-43; 303, 26-304, 8; sono d'accordo con gli Scacchesi nel cacciare il card. Noellet da Bologna (an. 1376), 310, 13-14; fanno una congiura per ridare

12-13; sono ostili al ritorno d. Pepoli in Bologna, 317, 29-40; sono incarcerati per la sommossa contro i Raspanti (an. 1377), 333, 19-23; 336, 43-44; 338, 7-9; quelli sbanditi si accordano col card. Roberto di Ginevra per rientrare in città, 339, 11-27; sono privati d. cariche pubbliche alcuni loro partigiani

Bologna alla Chiesa, 310, 34-38; 311, 2-19; 325,

(an. 1394), 451, 34-452, 18; i Ramponi provocano un tumulto contro di loro, 453, 7-454, 9, 23-455, 6; i Ramponi e moltissimi altri fanno un blocco contro di loro, 8 sgg.; molti di essi sono richiamati dal confino per opera di Carlo Zambeccari (an. 1398), 463, 14-15; scoppia un nuovo grave tumulto contro di loro (an. 1399), 470, 23-471, 27; sono nemici di Facino Cane e d. Visconti (an. 1403), 499, 22-44.

MALVEZZI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

MALVEZZI GIOVANNI, va ambasciatore a Roma con altri Bolognesi (an. 1412), 543, 34-39; torna a Bologna (an. 1413), 547, 24-31; è eletto Conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

MALVEZZI LODOVICO, è creato gonfaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-27.

MALVEZZI MARCHIONE, ufficiale agli estimi a Bologna (an. 1390), 399, 31-400, 18.

MALVEZZI MUSOTTO, è uno d. ambasciatori bolognesi a Bonifazio IX (an. 1392), 440, 12-18.

Malvezzi Zanichino, con altri solleva un tumulto contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 6-21; 333, 40-334, 44; è arrestato con altri per il suo malgoverno, 336, 25-337, 38; va a Imola come rappresentante d. Bolognesi ai funerali di Beltrame Alidosi (an. 1391), 436, 5-8; è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

MANDELLO, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

MANFIO VISCONTI, v. Visconti Matteo II.

MANFREDI ASTORRE (SIGNORE DI IMOLA) [Estore], fa ribellare alla Chiesa Rontana, Calamello e altri luoghi di Romagna (an. 1375), 301, 37-40; 302, 28-303, 5; è nominato Capitano generale d. popolo a Bologna (an. 1376), 308, 38-39; 309, 7-10; 310, 5-8; Granarolo faentino gli si arrende, 309, 2-6; ricovera i cittadini di Faenza sfuggiti alla devastazione d. Hawkwood, 315, 25-29; fa pace col cugino Giovanni, 45-316, 3; riprende Solarolo (an. 1377), 340, 17-21; prende Faenza al marchese d'Este, 342, 37-343, 10; è nemico d. Bolognesi e tiene in ostaggio Ugolino di Scappi, 346, 26-38; compie atti d'ostilità contro i Malatesta e i Da Polenta (an. 1379), 358, 41-359, 3; capitano d. Bolognesi che vanno contro la Compagnia d. Stella, 360, 40-45; aiuta i conti da Barbiano contro i Bolognesi (an. 1385), 377, 13-22; prende parte alla congiura per il ritorno d. Pepoli a Bologna (an. 1386), 379, 2-21; viene a patti con i Bolognesi circa la bastia di S. Procolo, 381, 12-15; va a Bologna poi a Milano (an. 1389), 391, 14-17; ripassa da Bologna malcontento d. Visconti, 392, 4-10; 393, 28-32; va a Bologna con alcuni armati in aiuto d. Bolognesi (an. 1390), 414, 12-19, 20-24; torna coi Bolognesi dopo l'inseguimento d. truppe Viscontee, 416, 33-39; con Androlino Trotti vince Fra' Carlo e Ramazzotto, 417, 33-39; fa tregua con i Bolognesi, 426, 4-8; fa pace con gli Estensi, 32-42; passa da Bologna diretto a Padova, 427, 20-23; fa pace con i Malatesti (an.

1391), 428, 10-28; fa lega con i Bolognesi, Fiorentini ecc. (an. 1392), 437, 26-31, va a Bologna, 438, 14-17; ha un colloquio con i reggenti d. città, con l'Estense e col Gonzaga, 18-24, di ritorno dalle nozze d. Gonzaga a Mantova si ferma a Bologna (an. 1304), 452, 43-453, 6, vince e fe prigioniero Azzo d'Este (an. 1395), 459, 45-460, 12, ottiene il castello di Solarolo da Gaspare di Bernardiro. (an. 1399), 471, 16-27; per questa ragione Pino Ordelassi come capitano di Bolognesi ne invade il territorio (an. 1400), 28-39; consegna a Nicolò III d'Este il marchese Azzo per ottenere la liberazione d. figlio Giangaleazzo, 472, 2-16; aiuta Giovanni Bentivogli a insignorirsi di Bologna (an. 1401), 473, 7-21; fa pace con lui (an. 1402), 481, 2-4, entra in Bologna dopo la dedizione d. città alla Chima (an. 1403), 502, 2-3; vende Faenza alla Chiesa (an. 1404), 510, 45-48; i suoi partigiani incendiano Solarolo (an. 1405), 515, 3-6; è fatto prendere e decapitare a Faenza come traditore dal card. Cossa, 513, 2-7; 515, 23-35.

MANFREDI ESTORE, v. Manfredi Astorre.

Manfredi Galeotto, prende Cesena (an. 1376), 316, 40-42; è biasimato per aver ceduto Cesena al card. Roberto di Ginevra, 334, 3-6; compie atti d'ostilità contro i Malatesti e i Da Polenta (an. 1379), 358, 41-359, 3.

Manfredi Giangaleazzo, figlio di Astorre, s'imbarca con alcune congiunte per evitare l'epidemia, ma è catturato e tenuto prigioniero da Nicolò III d'Este, poi reso al padre (an. 1400), 472, 2-16; toglie Faenza alla Chiesa (an. 1410), 534, 17-18; 536, 13-17.

Manfredi Giovanni (Signore di Faenza), capitano d. Visconti all'assedio di Imola (an. 1351), 8, 5-16; si scopre una congiura contro di lui (an. 1354), 45, 9-13; è dichiarato eretico e scomunicato coi suoi perchè tiene alcune terre d. Chiesa (an. 1355), 50, 10-24, 22-51, 3, 37-40; è bandita contro di lui la Crociata (an. 1356), 65, 35-37; 66, 16-25, 5-10; 67, 34-68, 29; si accorda con la Chiesa, 69, 2-5; 70, 32-33; sconfigge la gran Compagnia di Lucio di Lando (an. 1358), 81, 10-15; 36-37; si ribella contro la Chiesa (an. 1361), 129, 15-23, 42-130, 29; il card. Albornoz fa devastare Bagnacavallo e le altre fortezze d. Manfredi (an. 1363), 161, 7-10; 162, 35-36; danneggia il territorio di San Procolo, 171, 12-18; 172, 33-35; in seguito alla pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti, rende alla Chiesa le fortezze che teneva abusivamente (an. 1364), 187, 40-188, 32, 6-13; perde Bagnacavallo che gli è tolta dalle milizie d. card. Anglico Grimaud (an. 1368), 234, 35-39; 238, 38-240, 3; cede alla Chiesa con buon accordo anche Solarolo e Modigliana, 234, 40-42; 240. 4-9; impedisce al cugino Astorre di impadronirsi di Faenza (an. 1375), 302, 31-35; 303, 15-25; fa pace con lui (an. 1376), in seguito alle stragi compiute dall'Hawkwood, 315, 45-316, 3.

Manfredi Guglielmo, è dichiarato eretico e scomunicato perchè tiene alcune terre d. Chiesa (an. 1355),

50, 10-24, 22-51, 3, 37-40; è bandita contro di lui la Crociata (an. 1356), 65, 35-37; 66, 16-25, 5-10; 67, 34-68, 29.

Manfredi Guidantonio (Signore d'Imola), manda un'ambascieria ai Bolognesi a chiedere che si sottomettano al pp. (an. 1420), 563, 32-564, 7; 565, 16-32.

Manfredi Guido, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-22.

Manfredi Rizzardo, fratello di Giovanni e di Guglielmo, 50, 18-20.

Manfredi da Polenta Eletta, moglie di Astorre Manfredi, va a Bologna a sciogliere un voto (an. 1388), 387, 42-388, 4.

Manfredino da Sassuolo, è cacciato da Sassuolo dagli stessi abitanti (an. 1373), 288, 21-30.

Mantici Girardino, è arrestato in casa di Giovanni Gozzadini dal luogotenente d. Visconti (an. 1403), 491, 24-30.

Mantici Matteo, è arrestato per aver partecipato alla congiura contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 478, 25-479, 3; è arrestato in casa di Giovanni Gozzadini dal luogotenente d. Visconti (an. 1403), 491, 24-37; è arrestato per tradimento e confinato a Sassoferrato (an. 1404), 510, 5-11, 18-20.

Mantova, vi passa Carlo IV di Lussemburgo (an. 1354), 43, 11-20; 46, 34-37; vi passa ancora andando a Pisa (an. 1355), 49, 17-19; il contado è molto danneggiato dai Visconti, 57, 2-4; 58, 35; è assalita dai Visconti (an. 1357), 78, 8-15; 79, 37-40; è inondata dalla piena d. Po (an. 1365), 199, 17-200, 13, 33-201, 35; il territorio è devastato da Bernabò Visconti (an. 1368), 224, 28-32; 229, 17-230, 8; è occupato e devastato dall'imp. Carlo IV e dalla lega, 228, 32-35; 235, 25-31; ha il contado devastato dall'Hawkwood (an. 1375), 295, 14-21; 296, 32-34; Giovanni da Barbiano vi fa buon bottino (an. 1391), 431, 19-21; vi si ferma qualche tempo il pp. Martino V (an. 1417), 560, 28-31.

— (SIGNORI), v. Gonzaga Francesco I, Luigi I, Luigi II, Ugolino.

Manzatori o Mangiatori (dei) Giovanni capitano d. popolo a Bologna (an. 1376), 318, 40-319, 4.

Manzavacca o Magnavacca Biagio, prende parte alla presa di Cento fatta dai Bolognesi (an. 1378), 352, 23-26.

MANZOLI, v. Manzuoli.

Manzolino, vi si trattiene una parte d. esercito bolognese mandato a Castelfranco, 44, 21-45, 3; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 112, 3; è invano assediato dalle sue milizie (an. 1361), 130, 19-23; 131, 31-32.

Manzolino (da) famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

Manzolino (da) Giacomo, beccaio, è uno d. principali cittadini che cacciano il legato d. pp. da Bologna (an. 1411), 537, 7-21, 25-33, 40-43; è eletto confaloniere, 538, 12-24; è decapitato dai nobili che tolgono il potere al popolo (an. 1412), 540, 30-31, 36-37; 541, 31-33.

MANZOLINO (DA) GIOVANNI, bolognese mandato a confino nel 1413, 546, 2-13.

Manzolino (da) Guido, è deposto dalla carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43; e dal consiglio d. seicento (an. 1394), 451, 34-452, 18; è confinato dopo il tumulto tra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27; è incaricato da Giovanni I Bentivogli di raccogliere armati (an. 1402), 480, 12-33; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 35, 4-15, 2-13.

Manzuoli Alessandro, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

Manzuoli Bartolomeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1410), 472, 39; 473, 30; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-19; capitano d. Bolognesi a S. Giovanni in Persiceto (an. 1417), 560, 2-5, 9-11, 37-38; va ambasciatore d. Bolognesi al pp. Martino V a Mantova, 561, 5-14; è intermediario tra i Bentivogli e i Canedolo nelle lotte per il potere (an. 1419, o 1420), 562, 11; 563, 25-27.

Manzuoli (de') Giovanni, è nominato anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9.

MANZUOLI (DE') MARCHIONE, è privato dalle sue cariche per la congiura bolognese d. 1389, 398, 4-27; è nominato d. dodici d. Balia (an. 1394), 451, 18-33; fa entrare in Bologna la gente d. Visconti durante la sommossa contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 36-37; 482, 13-20, 40-42; è creato Anziano dopo la caduta d. Bentivogli, 484, 15-23; ambasciatore d. Bolognesi a Milano è fatto cavaliere da Giangaleazzo, 486, 21-30; fa correre a sue spese il pallio di S. Raffaele (an. 1403), 495, 13-15; deve fare un prestito forzoso a Facino Cane, 498, 29-33; è partigiano d. Maltraversi, 499, 22-24; i Bolognesi gli affidano la custodia d. legato d. pp. cacciato dal potere (an. 1411), 537, 7-25, 25-37, 40-538, 39; con i Grandi strappa il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-33, 20-31, 34-37; è eletto tra i signori, 541, 7-12; è nominato d. Consiglio d. Dodici, 542, 25-29.

MARANO (DA) BIANCHINO, v. Bianchino da Marano.

MARCHIONE DA SANTA TECLA (FRA') è eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 17.

MARCHIONE DI DAMIANO, bolognese nominato gonfaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9.

MARCO DA LEGNANO, è vestito a lutto per la † d. Vescovo di Bologna Caraffa (an. 1389), 393, 2-16; è impiccato come traditore (an. 1391), 431, 7-15.

MARCO DA LISA, aiuta Giovanni Bentivogli a farsi Signore di Bologna (an. 1401), 473, 22-32.

MARCO DA VITERBO, è uno d. tre cardinali italiani, i soli che desiderano il ritorno d. sede pontificia a Roma, 213, 28-32; creato card. nel 1366, 13-15.

MARCOLINO DA FORLÌ (FRATE DOMENICANO), sua † (an. 1397) a Bologna, 461, 5-9.

MARCOVALDO DELLA ROCCA, capitano d. Visconti, entra nel contado bolognese e si accampa a Lavino contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 476, 10-15; con Alberigo da Barbiano prende Pieve di Cento, 16-25;

- è vinto e catturato a Pieve di Cento da Giovanni Bentivogli, 477, 9-17.
- MARESCALCHI (DE') MATTIA, è eletto conservatore d. Stato a Bologna (an. 1416), 557, 11-29.
- MARESCOTTI GIOVANNI, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6; è confinato a Reggio (an. 1403), 494, 10-17.
- MARESCOTTI Lodovico, bolognese arrestato e mandato in bando per la congiura contro la Chiesa (an. 1413), 547, 21-33; 548, 6-18; ritorna in patria (an. 1416), 554, 33; 555, 11; 44.
- MARINA (DALLA) PETRUZZO, v. Petruzzo dalla Marina.
- MARINO DA NAPOLI, nipote di Giovanni XXIII, fa ribellare Cento ai Bolognesi (an. 1416), 558, 6-12; la consegna agli stessi, 19-24, 40-41, 31-559, 3.
- MARQUARDO DE RANDEK, v. Randeck (de) Marquardo.

  MARRADI, località presso la quale la Gran Compagnia
  è sconfitta (an. 1358), 82, 5-6, 39-40.
- MARSIGLIA, il pp. Urbano V diretto da Avignone a Roma vi fa una sosta (an. 1367), 211, 2-17.
- MARTELLI BONIFACIO, è decapitato per tradimento (an. 1360), 108, 33-38; 110, 12-22.
- MARTELLI MATTEO, è deposto dalla carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43; è deposto dal consiglio d. seicento (an. 1394), 451, 34-452, 18; fuoruscito, è riammesso in patria (an. 1416), 557, 9, 22, 39.
- MARTELLI PIETRO, è privato d. cariche pubbliche, perchè di parte Maltraversa (an. 1394), 451, 34-452, 18.
- MARTELLI SANCHINO, padre di Bonifacio, 108, 35; 110, 15-16.
- MARTINO, mercenario tedesco fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-36; aiuta Giovanni Bentivoglio a farsi signore di Bologna (an. 1401), 473, 22-32.
- Martino V pp. (Oddone Colonna), è eletto pp. al Concilio di Costanza (an. 1417), 560, 21-27, 26-31; viene in Italia e si ferma a Mantova, 28-31; si accorda con i Bolognesi, 31-561, 18; da Firenze manda un'ambascieria a Bologna a chiedere la consegna d. città (an. 1420), 562, 39-563, 31; 564, 20-565, 15; lancia l'interdetto contro la città che rifiuta di sottomettersi, 20-29; 567, 17-20; manda Braccio da Montone a devastare il territorio bolognese, 565, 29-566, 3; 567, 20-35; ottiene la sottomissione di Bologna, 565, 20 sgg.; 567, 2 sgg.; vi manda un nuovo legato, 566, 20-30; 568, 9-18; la sua gente vince e uccide sotto Aquila Braccio da Montone (an. 1424), 574, 44; 575, 5.
- MASINO DI GUORO, bolognese mandato a confino nel 1413, 546, 17-23.
- MASO DAI LETTI, v. Letti (dai) Maso.
- Maso da Rancho, bolognese richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.
- MASSA ALIDOSI, vi si recal'Albornoz nel 1357, 78, 21-24; 80, 28-29; si ribella alla Chiesa ma presto è ripresa (an. 1375), 297, 8-23, 37-43.
- MASSA FINALESE, vi si accampano le milizie d. lega antiviscontea (an. 1362), 144, 14-22, 36-145, 35.
- MASSALOMBARDA, forte rocca d. Ravennate presa dalla Gran Compagnia (an. 1358), 86, 7-12, 34-36; Galeotto

- Malatesti va a fortificarla (an 1301), 124, 6-12, 28-31; è presa dalla Compagnia d. Hawkwood (an. 1376), 317, 41-44; vi si fermano i Brettoni, 328, 19-21; è riacquistata dai Bolognesi (an. 1377), 344, 5-7; è concessa in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 442, 27-40; Alberico da Barbiano vi si dirige contro le milizie d. Visconti (an. 1424), 575, 9-13, 17-19.
- Massumarico, località d. Bolognese presa dalla gente d. Visconti (an. 1402), 476, 26-29; è tenuta da Giovanni Gozzadini, 487, 28-40; è assediata dai Bolognesi (an. 1404), 508, 27-33; è da loro presa, 41-509, 4.
- MASSUMATICO (DA) PELLEGRINO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 20; 557, 21; 39.
- MASTAFANI GUIDONE, podestà a Bologna nel 1392, 440, 9-11.
- MASTELLAZZO NICOLÒ, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 18; 35; 556, 36.
- MATASELANI O MATASSELANI LORENZO, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.
- MATELICA (DA) CORRADO, custodisce Gabione Gozzadini prigioniero (an. 1404), 509, 14-17; assedia Massumatico e † nell'azione, 27-33; è solennemente sepolto a Bologna, 37-40.
- MATTEO (MAGNANO), bolognese richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.
- MATTEO DALLA VEZOLA, bolognese richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.
- MATTEO DI MIRALSOLE (DOTTORE) è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 377, 33-378, 3; 42-379, 44; 32-380, 5.
- MAXE DE PUZZO DI GHIXILIERI, v. Ghisleri Maso.
- MAZOLI ANTONIO, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 5; il Card. non gli permette il ritorno a Bologna, 16-20.
- MAZZARELLO DA CUZZANO padre di Tadio, 99, 33-35, 19-100, 4.
- MAZZINCOLLO [Macincholo], località presso Faenza che rimane ad Alberico da Barbiano per l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; ma questi poi gliela riprende, 21-29; 514, 21-26.
- MEDESANO, castello vicino a Cavalli, 6, 12-15; vi passa l'esercito d. lega contro il Visconti (an. 1354), 44, 13-14; 47, 26-30; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 16.
- MEDICI BERNARDINO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 19-23.
- MEDICI GALEAZZO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 19-22; è mandato da Aldobrandino d'Este ambasciatore al cugino Francesco per indurlo a tornare a Ferrara (an. 1352), 19, 2-3; pare che partecipi al complotto per dare Ferrara a Francesco d'Este (an. 1353), 22, 22-26; 25, 36-26, 28
- MEDICINA, è devastata dalle truppe d. Veneziani e Fiorentini (an. 1354), 36, 39-37, 36; vi passa l'esercito d. lega, 44, 13-14; 47, 26-30; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 15; vi passa la

Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1369), 246, 30-42, 248, 33-37, è d'unneggiata dal Visconti (an. 1373), 281, 30-282, 15; è devastata dalla compagma d. Hawkwood (an. 1376), 317, 41-318, 7; è nuovamente danneggiata dallo stesso (an. 1377), 342, 10-14; i Bolognesi vi costruiscono un castello (au. 1385), 373, 25-29, 40; 374, 41-42; questo si incendia (an. 1388), 386, 10-11; è saccheggiata dalla gente d. marchese di Ferrara (an. 1390), 422, 5-10; scoppia un grave incendio nel castello, 425, 21-24; è concessa in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 441, 45-46; 442, 21-44; è presa dal card. Cossa (an. 1403), 497, 36-37; vi si svolge una scaramuccia tra i Malatesta e la gente d. luogo (an. 1413), 546, 26-34, 36-547, 7; il pp. Giovanni XXIII la dà a Braccio da Montone per denari (an. 1414), 549, 13-14; vi giunge il card. Gabriele Condulmer (an. 1423), 571, 10-15, 11-14.

MEDICO (DAL) TADDEO, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

MEDOLA [Olmedola], è devastata dalle truppe d. lega contro il Visconti (an. 1354), 39, 8-16; 42, 28-30; ancora devastata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 8-9; vi passano le forze di Bernabò dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; è devastata dai mercenari Ungari (an. 1360), 116, 32-35, 27-117, 6.

MELDOLA [Ymeldolla], è data a Salvatico Boiardi in cambio di Rubiera (an. 1372), 270, 39-41.

MELETO (DI) CONTE, v. Mileto (di) Conte.

MELLENTINO (DA) BERNARDO [Bernardus de Melatino], podestà di Bologna nel 1372, 277, 41-43.

MENIATO (DE) FRANCESCO, v. Minotto Francesco.

Menicuzzo da l'Aquila, va a Bologna con alcune milizie d. pp. Giovanni XXIII (an. 1412), 540, 32-33; 542, 2-3.

Merighi (de') Merigo, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 31-554, 10; 553, 38-554, 42.

MEZZOVILLANI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 42.

MEZZOVILLANI BIAGIO, va a difendere Settefonti (an. 1354), 39, 24-40, 5; 42, 36-37.

MEZZOVILLANI FLORIANO [Firiam], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 9; 26; 556, 34; combatte i Bentivogli che vorrebbero afferrare il potere a Bologna e rimane ucciso (an. 1419 o 1420), 561, 37; 563, 19.

MEZZOVILLANI GIOVANNI, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 35, 35-38, 6-12; 40, 25-28; 43, 11-16.

MICHATINIO, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-34.

MICHELE D'ALBERTO, è giustiziato per la rivolta bolognese contro l'Oleggio (an. 1354), 34, 7-20; 37, 32-38, 28.

MICHELE DA VOLTERRA, podestà di Bologna nel 1377, 335, 12-13.

MICHELE DEL CARMINE (FRA'), eletto confessore della cattedrale nel 1392, 445, 36-39.

MIGLIORATI COSIMO, nominato vescovo di Bologna alla † di Filippo Caraffa (an. 1389) non è accettato dai Bolognesi, 443, 1-4; v. poi Innocenzo VII pp.

MIGLIORATI COSMA, v. Innocenso VII pp.

MIGLIORATI LUDOVICO (SIGNORE DI FERMO), nipote d. pp. Innocenzo VII, difende il castello di Rocca Contrada che gli è preso da alcuni Perugini esuli (an. 1407), 522, 41-523, 3.

MILANO, vi giunge il card. Egidio Albornoz (an. 1353), 23, 20-26; 26, 14-21; 27, 29-31; alla † d. arciv. Giovanni Visconti rimane in forma comunale (an. 1354), 43, 2; 45, 30; vi scoppia un tumulto contro Francesco Barbavari, consigliere d. Duca (an. 1403), 495, 36-43.

— (Arcivescovi), v. Alessandro V pp.

— (CHIESE), SAN GIOVANNI IN CONCA, vi è sepolto Bernabò Visconti (an. 1385), 376, 4-6.

— — Sant'Ambrogio, vi è sepolto Giangaleazzo Visconti (an. 1402), 489, 31-34.

— (SIGNORI, v. Visconti Bernabò, Filippo Maria, Galeazzo II, Giangaleazzo, Giovanni, Giovanni Maria, Matteo II.

MILETO (CARD. DI), v. Caracciolo Corrado.

MILETO (CONTE DI) (SINISCALCO DI PROVENZA), va a Bologna per cercar di concludere la pace fra la Chiesa e Bernabò Visconti (an. 1363), 162, 23-163, 9; 41-164, 6; va a Milano per la stessa ragione, 168, 29-169, 20; 41-170, 36.

MINCIO [Monzo], fiume di Lombardia attraversato dalla gente d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 2-7.

MINERBIO, località del Bolognese che si ribella a Bologna (an. 1402), 477, 4; 480, 2-7.

MINOTTO D'ANGELELLO, v. Angelelli Minotto.

MINOTTO FRANCESCO [Meniato (de) Francesco], tenta di far entrare i nemici in Bologna per tradimento contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 13-22; partecipa alla congiura contro il card. Cossa (an. 1405), 515, 39-516, 2; è per questo decapitato, 14-16; 518, 31-38.

MIRALSOLE (DI) FERRANTE (SARTO), è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43; è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 377, 33-378, 3; 42-379, 44; 32-380, 5.

MIRALSOLE (DI) GIOVANNI, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

MIRANDOLA, è data per tradimento a Bernabò Visconti (an. 1363), 175, 5-16, 28-33; è devastata e bruciata dalla gente d. lega (an. 1364), 177, 11-15, 31-32; è devastata da Nicolò II d'Este (an. 1373), 288, 21-23; è devastata dalla compagnia d. Hawkwood (an. 1374), 292, 26-30; è depredata da una scorreria di Giovanni da Barbiano (an. 1390), 420, 17-21; il medesimo vi fa buon bottino (an. 1391), 431, 5-6; vi entrano i Malatesta sfuggendo all'inseguimento di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 478, 17-28.

— (SIGNORI), v. Pico Francesco III.

MIRANDOLA (DALLA) GIOVANNI, è fatto prigioniero dai

Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20; 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

MIRANDOLA (DALLA) PRINDIPARTE, v. Prindiparte dalla Mirandola.

Modena, appartiene al marchese di Ferrara e il suo territorio è danneggiato dai Bolognesi (an. 1354), 32, 16-17; 35, 30; 37, 20-38, 14; aderisce alla lega contro i Visconti, 7-22; 41, 32-35; vi passa l'esercito d. lega, 44, 5-8; vi giungono i Brettoni col card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 320, 42-45; tutto il popolo va in processione fino al Reno per impetrare da Dio la cessazione d. epidemia (an. 1399), 465, 2-17; 466, 34-40; 468, 16-30; Ottobon Terzo tenta invano di prenderla al marchese d'Este (an. 1408), 525, 20-25.

Modiana (da) Benvignudo, v. Benvenuto da Mediana. Modigliana, è ceduta da Giovanni Manfredi al card. Anglico Grimaud per la Chiesa (an. 1368), 234, 40-42; 240, 4-9.

MOGLIANO (DA) GENTILE, v. Gentile da Mogliano.

Molinella, fortezza ripresa dai Bolognesi a Bernabò Visconti (an. 1360), 97, 17-20; 98, 36-37; 99, 13-18, 30-32; 102, 34; 103, 10-12; 114, 32-33; 115, 18-22; vi passa il card. Albornoz (an. 1361), 128, 2-5, 35-37; è fortificata dai Bolognesi (an. 1363), 171, 19-23; 172, 36-37; è abbattuta dalla gente di Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 408, 12-19.

Molinelli (da li) Giacomo, è deposto dalla carica di gonfaloniere (an. 1393), 450, 31-43; e dal consiglio d. seicento (an. 1394), 451, 34-452, 18; è riammesso al governo d. città (an. 1411), 538, 2-5.

Molino dei Ramponi, località presso Solara, dove si svolge la battaglia d. 1363, 154, 2-20, 36-38.

MONALDI BINDO, v. Bonaldi Bindo.

Monferrato (marchese di), v. Paleologo Giovanni.

Mongardo (DI) Anechino, v. Anechino de Mongardo.

Monghidoro, v. Scaricalasino.

Monselice, castello presso Padova, dove è incarcerato a tradimento dal nipote Francesco Giacomo da Carrara (an. 1355), 55, 6-23.

Montagnana, vi si conclude una lega tra Veneziani, Estensi, Scaligeri, Carraresi (an. 1354), 36, 14-17.

Montalcinello, località dove avviene una battaglia tra i Senesi e i mercenari Inglesi (an. 1367), 211, 24-212, 6, 6-7.

Montalto, località d. Frignano sottomessa ai Bolognesi nel 1390, 421, 23-28.

MONTAUBAN [Monte Albano] (VESCOVO DI), v. Chalais (di) Pietro.

MONTE ALBANO (VESCOVO DI), v. Montauban.

Monte Albano (DA) Abazalino o Bagolino, v. Bagolino da Mont'Albano.

MONTE BATTAGLIA, località d. Frignano che si sottomette a Bologna (an. 1390), 423, 21-23.

Monte Beni, rocca sull'Appennino tra il territorio bolognese e quello fiorentino, 115, 38-39; 116, 18-21; in questa località avviene uno scontro tra i Bolognesi e gli Ubaldini (an. 1361), 140, 35-39; 141, 2-12; è danneggiata dai Fiorentini (an. 1375), 297, 24-298, 29; 297, 44-298, 29.

Monte Budello, castello presso Bazzano riacquistato dai Bolognesi (an. 1377), 345, 36.39; è preso dalla gente d. pp. (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35. Montecaduno, v. Montecatone.

MONTE CARELLI castello sull'Appennino preso dai Fiorentini (an. 1360), 108, 28-29; 110, 4-6.

Montecatone [Monte Chadun, Mont Catone], località presso Imola che rimane ad Alberico da Barbiano per l'accordo col card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; ma questi poi la riprende, 21-29; 514, 21-26.

MONTE CHADUN, v. Montecatone.

MONTE CRISTIOLO, v. Monte Questiolo.

MONTE DELLA FIM, v. Monte Fune.

Monte della Guardia, località vicino a Bologna dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22.

Monte di Santa Maria (Piero de' marchesi dal), v. Marchesi (de') Piero.

Montefalco (DA) Giovanni, uomo fidato di Carlo I Malatesti, è decapitato a Bologna per aver tramato coi Gozzadini contro la Chiesa (an. 1403), 505, 45-506, 6.

Montefeltro (DA) Antonio (Signore di Urbino), fa guerra con Carlo Malatesti ed è vinto (an. 1393), 448, 16-25; fa pace con lui (an. 1394), 452, 19-21; si unisce coi nemici di Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 25.

Montefiascone, è eretta a Vescovado da Urbano V (an. 1368), 217, 17-19; 230, 39-40; 237, 30-32; il pp. vi elegge alcuni cardinali, 240, 9-10; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 299, 35-37; 300, 9-13; 305, 39-41, 26-306, 5; è presa in nome d. Chiesa dal card. Giacomo Isolani (an. 1414), 549, 15-17.

Montefiore dell'Aso, località d. Marche dove Alberico da Barbiano ha un colloquio coi Malatesta (an. 1409), 527. 24-27.

Monte Fune [Monte della Fim], si arrende ai Bolognesi (an. 1352), 14, 20-15, 3, 38-39.

Montegarullo (DA) Bazaliero, è nella brigata bolognese che saccheggia il Frignano (an. 1390), 409,

Montegarullo (DA) Guzzo, † nella presa di Pieve di Cento da parte d. Bolognesi (an. 1380), 364, 2-5; 368, 41-369, 44.

Montemaggiore [Monte Mauri], località presso Bologna, ove si combatte tra Bolognesi e Viscontei (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è presa dai Bolognesi (an. 1377), 341, 31-41; il castello è fatto abbattere dagli stessi, 344, 8-16.

Monte Mariano, castello tenuto da Leonardo da Panico contro i Bolognesi, 145, 4-9; 149, 36-38; vi si accampano i Bolognesi (an. 1363), 164, 22-25; 165, 37-38; si arrende a loro, 164, 29-31; 166, 30-31.

MONTE MAURI, v. Montemaggiore.

Montemerlo (DA) Alidoso, v. Alidoso da Montemerlo. Monte Oliveto (FRATI DI), vanno a dimorare a San Michele in Bosco (an. 1364), 192, 38-45; 193, 5-20.

Monteombraro, località d. Frignano che si sottomette ai Bolognesi (an. 1390), 419, 7-16; è da loro perduta, ma subito ripresa, 427, 24-27.

Monte Poro, località presa dai Bolognesi a Tordino da Parico (an. 1303), 166, 25-167, 3; 168, 33-34.

MONTEPULCIANO, VI SI rifugia l'imper. Carlo IV cacciato da Siena (an. 1369), 241, 15; 28.

Monte Questiolo [Cristiolo], località presso Monte Ombraro sottomessa dai Bolognesi (an. 1390), 420, 30-38.

Monferenzoli (DA) Giovanni, è uno d. dieci di balia che va a Venezia come ambasciatore d. Bolognesi (an. 1390), 420, 12-16; torna dall'ambasceria, 422, 11-13; va ambasciatore a Padova, 37-43; scoppia contro di lui un tumulto, ma è salvo per la protezione di Francesco Ramponi (an. 1398), 461, 24-463, 15; è richiamato dal confino (an. 1399), 469, 31-37; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 492, 35.

Monterocco (di) Giovanni [Monterocho o Monte Ruco], podestà di Bologna nel 1376, 306, 8-9; 307, 26; è derubato e ferito, 313, 22-27.

Monterotondo (DA) Corsone, v. Corsone da Monterotondo.

MONTE RUCO, v. Monterocco.

Monteruco (DE) Pietro (CARD. DI PAMPLONA) [Card. Pampilonensis], nipote di Innocenzo VI, va a Bologna (an. 1367), 215, 16-18, 7-9.

Monte Santa Maria (di) Pietro, podestà di Bologna per il primo semestre d. 1368, 219, 2-5, 25-26; capitano d. popolo a Bologna (an. 1378), 348, 8-10.

Montetortore, località d. Frignano in lotta coi Bolognesi, 431, 13-15.

Monteveglio, località presso Bazzano ove si combatte tra Bolognesi e Viscontei (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è consegnata per tradimento alla gente di Bernabò (an. 1361), 130, 8-10, 36-37; si dà alla Chiesa (an. 1363), 155, 9-18; 156, 43-157, 39; 163, 17-18; 164, 40; è presa dai Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 321, 42-322, 9.

Monticelli Domenico, vicario generale di Giovanni d'Oleggio (an. 1355) condanna Vittorino Borri, 50, 3-13, 33-51, 31.

Montichiari, località presso la quale la gente d. Visconti è sconfitta da quella d. lega (an. 1358), 82, 2-7, 30-32; ancora Bernabò Visconti vi è sconfitto (an. 1373), 296, 14-13; vi passa la gente d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 2-7.

MONTONE (DA) BRAZZO, v. Braccio da Montone.

Monza, Bernabò Visconti vi è imprigionato e avvelenato da Gian Galeazzo (an. 1385), 373, 19-23, 38-39; 374, 36-40.

Monzo, v. Mincio.

Monzuno, castello nel quale si riuniscono alcuni ribelli contro l'Oleggio (an. 1354), 46, 19-26; i Signori d. luogo rifiutano di ribellarsi alla Chiesa (an. 1376), 306, 7-28, 34-307, 29; è assediato e preso dai Bolognesi, 328, 25-41.

Monzuno (DA) Guiduzzo, difende la fortezza di Monzuno contro i Bolognesi, ma poi s'arrende (an. 1376), 328, 25-41; è impiccato a Bologna per brigantaggio (an. 1390), 427, 8-12.

Monzuno (DA) Tasso, ribelle contro l'Oleggio è mandato in bando e le sue case sono distrutte (an. 1354), 46, 19-28.

MORELLINO DA PADOVA, mercenario d. Visconti † nella battaglia presso l'Oglio (an. 1391), 432, 25-26.

MORIALE (FRA), v. Frate Moriale.

Moscaccia (DELLA) Puccinello, v. Puccinello della Moscaccia.

Moscaglia (dalla) Parise, è sconfitto con i Bolognesi dai Malatesti (an. 1390), 402, 39-403, 4; fa per conto proprio una grande preda nella presa di Visdomini, 412, 37-39.

Mugello, è devastato dai Pisani (an. 1364), 191, 26-27, 36.

Muglio (DA) Bartolomeo, tenta con altri di rovesciare il governo popolare di Bologna (an. 1412), 539, 22-31, 22-31; perciò è decapitato, 30-32.

MUGLIO (DA) PIETRO, dottore in grammatica, † a Bologna nel 1382, 371, 25-29.

MUIANO, v. Musiano.

MUIANO (DA) GENTILE, v. Gentile da Mogliano.

MUNALE (FRA), v. Frate Moriale.

Musiano [Muiano], fortezza tenuta da Bartolomeo Lazzari (an. 1377), 331, 23-25.

MUSOLINI BETTINO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 35; 556, 16; 40-41.

MUSOLINI GIACOMO, è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16; partecipa alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 3; per questo è decapitato, 14-16; 518, 31-38

Musolini Pietro, è nominato Anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9.

Musotti Piero, è uno d. principali autori d. cacciata da Bologna d. legato d. pp. (an. 1411), 537, 7-21.

Muzzarello Lodovico, processa e condanna a morte Antonio di Sicilia esecutore di giustizia a Bologna (an. 1423), 571, 2-8, 2-15.

Muzza, canale tra il territorio bolognese e quello modenese fatto rinforzare da Giovanni d'Oleggio (an. 1359), 87, 7-10, 35-36.

NANE DA LE ARME, v. Armi (dalle) Nanne.

Napoli, vi ritornano i principi di Durazzo e di Taranto liberati dalla prigionia in Ungheria (an. 1353), 21, 3-4; vi si rifugia l'antipp. Clemente VII, ma ne è cacciato dal popolo (an. 1379), 359, 26-39.

- (CARD.), v. Caracciolo Corrado.

NASCIMBENE, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 15-44.

NASCIMBENE (DI) Tuzzo, è nominato gonfaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

Naso o Nasi Giovanni da Gallarate (Vescovo di Bologna), giunge a Bologna ed è subito molto apprezzato (an. 1353), 19, 33-35; 21, 22-29; 23, 35-36; applica l'interdetto alla città perchè non finisce di pagare un'imposta (an. 1355), 50, 26-51, 7, 9-15; 52, 26-28; † a Cento nel 1361, 135, 24-27; 136, 32-33.

Negroponte, assediata e guastata dai Genovesi (an. 1351), 5, 12-6, 20.

NEGROSANTI GALEAZZO, confinato richiamato in Bologna

durante la sommossa contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 482, 6-14.

NEGROSANTI GIOVANNI, confinato richiamato in Bologna durante la sommossa contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 482, 6-14; segue il Card. Cossa contro i Gozzadini (an. 1403), 503, 12-14; è decapitato per tradimento come complice d. Gozzadini (an. 1405), 512, 17-20; 514, 2-11.

NEGROSANTI NICOLÒ, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 28; 556, 8; 39.

NEGROSANTI PIERO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 29; 556, 9; 39.

NICOLÒ (FORNAIO), è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-47.

NICOLÒ D'ALTEDO, v. Altedo (d') Nicolò.

Nicolò d'Arezzo, è mandato dal Visconti a Bologna per ispezionare il Comune e lo Studio (an. 1353), 21, 17-21; 22, 38-23, 34.

NICOLÒ DA ROVERBELLA, è arrestato per falso e condannato a una multa (an. 1409), 528, 25-33.

NICOLÒ DA SASSUOLO, v. Sassuolo (da) Nicolò.

NIGRO GIOVANNI, è eletto doge di Venezia dopo la decapitazione di Marin Faliero (an. 1355), 56, 10-12; 57, 36-37.

Nobile, è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 12-23.

NOBILI (DE') CASTRUCCIO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 17; 34; 556, 36.

Nocera Umbra [Nozea], è presa dal Card. Albornoz ai Perugini, 213, 10-12; è sempre tenuta dalla Chiesa nella lotta contro Perugia (an. 1369), 244, 29-32; 245, 12-19.

Noch (DE) Alberto, è ferito nella lotta fra popolo e grandi a Bologna (an. 1412), 541, 33-34.

Noch (DE) Piero, è uno d. dieci d. balla, morto nel 1390, 423, 7-10.

Noellet Guglielmo (Card. di Sant'Angelo), sostituisce il Card. d'Estaing nella Signoria di Bologna (an. 1374), 292, 7-14; è cacciato da Bologna da una congiura aristocratica e condotto a Ferrara (an. 1376), 306, 34-307, 39; 306, 7 sgg.; 309, 16-18; 314, 20-27; dà Bagnacavallo all'Hawkwood come pegno del soldo alla compagnia (an. 1376), 307, 8-9; dà Lugo in pegno d'un prestito al Marchese di Ferrara, 316, 6-8.

Nomagli (de') Iulianus [Zuliano medico], è nominato capo dai Forlivesi ribelli alla Chiesa (an. 1375), 301, 41-44; 303, 6-14.

Nonantola è consegnata dai Pepoli a Giovanni da Oleggio (an. 1351), 7, 2-6; 9, 31-35; 11, 4-18; i Bolognesi vi fanno un ponte sul Panaro per le loro scorrerie nel modenese (an. 1354), 31, 2-17; 33, 35-34, 29; vi passano le milizie d. Visconti sconfitte dalla lega (an. 1357), 76, 27-77, 4; 78, 36-39; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; dopo la pace con Bernabò Visconti resta al Marchese di Ferrara Nicolò II d'Este (an. 1364), 188, 36-43, 20-189, 8; i Bolognesi vi fanno scorrerie per danneggiare il Marchese di Ferrara (an. 1390), 412, 10-18; gliela prendono (an. 1397), 461, 16-21.

Nonantola (Abate di) va ambasciatore alla Chiesa per offrirle la città di Bologna (an. 1360), 103, 31-104, 26, 11-21.

Novara, è perduta dai Visconti (an. 1356), 71, 8-15, 72, 34-37; è presa e saccheggiata da Facino Cane (an. 1408), 526, 42-44.

— (VESCOVI), v. Alessandro V pp.

Nozea, v. Nocera Umbra.

OBIZZI (DEGLI) LODOVICO [Lodovigo degli Opezi], è ucciso nella battaglia in Romagna tra la gente di Filippo Maria Visconti e Carlo I Malatesti (an. 1424), 576, 2, 4-11.

Oglio, fiume di Lombardia lungo il quale avvengono fatti d'arme tra la gente d. Visconti e quella d. lega (an. 1391), 433, 23-25.

OLEGGIO (DA) GIOVANNI, figlio d. Arciv. Giovanni Visconti, assume la signoria di Bologna in nome di lui (an. 1351), 5, 15-19; 7, 34-36, 39; i Pepoli ordiscono una congiura contro di lui, 8, 13-9, 6; 11-10, 18; 11, 25-32; guerreggia contro Pistoia, 7, 20-24; 10, 27-29; 11, 20-12, 5; danneggia il territorio di Firenze e poi assedia il castello di Scarperia, 6-14; torna da quell'inutile assedio, 21-24; 11, 2-9; 13, 35-38; prende Piteccio, 39; va con l'esercito nel territorio di Perugia e prende Borgo San Sepolcro, 11, 22-24; 14, 27-30; prende Orvieto, 15, 17-19; 16, 38-39; fa decapitare i capi d. rivolta di Bologna (an. 1354), 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 34-37, 27; 38, 19-41, 23; ordina che i Bolognesi residenti a Padova, Verona, ecc. si presentino al capitano o al podestà e promettano che osserveranno le disposizioni da lui emanate, 32, 34-33, 34; manda un forte esercito contro Modena, 37, 20-23; va ad assediare Cavriano, 39, 21-24, e Vighizzolo, 24-27; dopo la † d. arciv. Giovanni Visconti resta capitano e rettore di Bologna in nome di Matteo II Visconti, 43, 8-10; 45, 34; impone ad alcuni quartieri di Bologna di andar armati a Castelfranco, 44, 9-20; si impadronisce di Bologna a danno di Matteo II (an. 1355), 49, 31-35; respinge Andrea e Giovanni Pepoli che tentano di penetrare in Bologna, 49, 35-50, 39; impadronendosi di Bologna, crea un podestà a lui favorevole, 51, 9-23; 52, 19 sgg.; 53, 32-54, 30; tenta invano di prendere Bazzano, 51, 24-52, 17; respinge un nuovo assalto d. forze di Matteo II, 55, 25 sgg.; dopo la † di quello fa pace con Bernabò e Galeazzo Visconti, restando signore di Bologna a vita, 14-23; 63, 10-16, 31-33; impone una forte tassa a Bologna, 57, 24-27; fa arrestare molti amici d. Pepoli e impone loro forti tasse, 28-58, 8; si scopre a Bologna una congiura ordita contro di lui dai Visconti e dai Pepoli (an. 1356), 63, 23-28, 26 sgg.; 39-40; 63, 38-64, 31; 65, 30-66, 28; manda milizie a Reggio in aiuto d. Gonzaga, 65, 15-20; 66, 29-31; fa fare a Bologna il primo orologio, 67, 10-18, 23-68, 8, 30-33; 69, 42-43; guerreggia coi Signori di Mantova e Ferrara contro i Visconti, 68, 17-21; 69, 38-39; fa devastare il territorio di Lugo, 26-29; 71, 33-34; riceve con onore i Gonzaga e Aldobrandino d'Este coi quali ha un colloquio, 69,

35-70, 11; 71, 37-41; con gli alleati prende Novara ai Visconti, 71, 8-15; 72, 34-37; fa lega con i Genovest, 17-24; 73, 24-27; va a Milano per una festa in d. Visconti, 85, 12-17, 34-36; accoglie solennemente il Card. Albornoz a Castel S. Pietro, 86, 22-32, 41-87, 26; fa fare una trincea lungo il torrente Muzza, 7-14, 35-88, 36; 91, 24-92, 7; 93, 25-37; manda truppe in aiuto d. Card. Albornoz, 89, 5-10, 36-39; va a Imola a colloquio con l'Albornoz, 90, 7-11; 91, 31-33; manda truppe ai Visconti, 90, 29-91, 6; 92, 27-29; viene diffidato dai Visconti, 91, 21-23; 92, 37-38; perde Crevalcore, 87, 16-23; 88, 37-89, 41; 92; 8-24; 93, 28-35; scopre una congiura organizzata dai Visconti contro di lui, 94, 2-5, 26-27; fa una dimostrazione in favore d. Chiesa (an. 1360), 95, 30-32, 15-96, 4; la gente d. Chiesa entra in Bologna, 95, 35-37; 96, 12-15; ottiene dall'Albornoz Fermo in cambio di Bologna, 15-25, 36-39; lascia la città, 101, 33-37; 102, 6-16; riacquista Ascoli ribelle alla Chiesa (an. 1363), 165, 13-20; 166, 38-167, 30; sua † (an. 1366), 208, 23-209, 4, 17-210, 32-41.

OLIVETO, località presso Bologna, ove si combatte tra Bolognesi e Viscontei (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è presa dalla compagnia d. Brettoni (an. 1376), 309, 30-32, 17-310, 2; 321, 38-41; è presa dai Bolognesi (an. 1377), 341, 31-41. Olmedola, v. Medola.

Olmo, località d. Val di Chiana dove Pietro Saccone con le genti d. Oleggio vince i Perugini alleati d. Fiorentini (an. 1351), 10, 12-17; 13, 30-32.

ORBIM, v. Urbino.

ORDELAFFI CECCO, con Pino strappa allo zio Sinibaldo la Signoria di Forlì (an. 1385), 374, 43-46; fa guerra con Carlo Malatesti ed è vinto (an. 1393), 448, 16-25; 449, 5-9; fa pace con lui (an. 1394), 452, 19-21.

ORDELAFFI FRANCESCO (SIGNORE DI FORLÌ), capitano d. Visconti all'assedio di Imola (an. 1351), 8, 5-16; è dichiarato eretico e scomunicato perchè tiene alcune terre d. Chiesa (an. 1355), 50, 10-24, 22-51, 3, 37-40; è bandita contro di lui la crociata (an. 1356), 65, 35-37; 66, 16-25, 5-10; 67, 34-68, 25; è cacciato dai suoi domini e † a Chioggia, 66, 16-67, 8, 9-22; 68, 37; 74, 41-42, 20-75, 6; 74, 39-75, 36.

ORDELAFFI GIORGIO (SIGNORE DI FORLÌ), prende Forlimpopoli alla Chiesa (an. 1410), 533, 26-28; 534, 23-25; manda un'ambasceria ai Bolognesi a chiedere che si sottomettano al pp. (an. 1420), 563, 32-564, 7; 565, 16-32.

ORDELAFFI PINO (SIGNORE DI FORLÌ), con Cecco strappa allo zio Sinibaldo la signoria di Forlì (an. 1385), 374, 43-46; va a Bologna (an. 1393), 446, 42-447, 3; fa guerra con Carlo Malatesti ed è vinto, 448, 16-25; 449, 5-9; fa pace con lui (an. 1394), 452, 19-21; come capitano d. Bolognesi va contro Astorre Manfredi per il castello di Solarolo (an. 1400), 471, 28-39.

ORDELAFFI SINIBALDO (SIGNORE DI FORLÌ), è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20;

156, 7-28; 157, 30-158, 37; capitano di Forlì, ne diventa signore (an. 1376), 306, 4-7, 32-33; manda un nipote a Bologna perchè prenda accordi contro l'Hawkwood, 316, 9-11; è nemico d. Malatesti (an. 1379), 361, 6-9; è cacciato dalla signoria di Forlì dai nipoti Pino e Cecco (an. 1385), 374, 42-46.

ORETTI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 39.

ORETTI (DEGLI) GIACOMO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 13; 31; 44.

ORETTI (DEGLI) ORETTO, bolognese che partecipa alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 10-14; è decapitato come sospetto d'accordi con i Malatesta (an. 1413), 544, 12-14, 14-24.

ORETTI (DEGLI) ZACCARONE, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 8; il Card. non gli permette il ritorno in città, 16-22.

ORIA PAGANINO, v. Doria Paganino.

ORIOLO, v. Riolo.

ORSELLI (DEGLI) BALDO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 29; 555, 7; 43.

ORSELLI (DEGLI) PIERO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 19; 555, 6; 43.

ORSI (DEGLI) PIERO, è arrestato in casa di Giovanni Gozzadini dal luogotenente d. Visconti (an. 1403), 491, 24-37.

ORSINI (CARDINALE), accompagna Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-31.

Orsini Baldo, amico e compagno di Gabione Gozzadini è con lui preso dal card. Cossa (an. 1503), 502, 18-503, 5; ma riesce a fuggire, 14-16.

ORSINI GIACOMO (CONTE DI TAGLIACOZZO), è vinto con i Fiorentini e fatto prigioniero in Romagna dalla gente di Filippo Maria Visconti (an. 1424), 575, 42; 576, 8.

Orsini Paolo, muove contro di lui, accampato a Perugia, Ottobon Terzo (an. 1402), 490, 8-15; con gli alleati assalta Bologna ma è respinto (an. 1403), 496, 14; è premiato nella giostra fatta a Bologna per l'elezione d. nuovo pp. Innocenzo VII (an. 1404), 511, 24-29; respinge e fa prigionieri alcuni d. Colonna espulsi che tentavano con le armi di rientrare in città (an. 1407), 523, 9-17; cede Roma a Ladislao d'Angiò re di Napoli (an. 1408), 525, 30-37; riprende Roma in nome d. Chiesa (an. 1410), 532, 21-24; manda a Bologna alcune milizie per volere d. pp. Giovanni XXIII (an. 1412), 541, 2-3; 542, 5-6.

ORSINI RAIMONDO (PRINCIPE DI TARANTO), la sua vedova sposa Ladislao d'Angiò (an. 1407), 523, 4-8.

Orsini Rinaldo (Card.), è uno d. tre cardinali italiani, i soli che desiderano il ritorno d. sede pontificia a Roma, 213, 28-32; creato card. nel 1350, 13-15; fa il viaggio da Avignone a Roma per via di terra e passa da Bologna (an. 1367), 215, 11-15; diventa Signore di Spoleto (an. 1382), 371, 13-18.

Orsino, è saccheggiata dai Brettoni (an. 1377), 332, 24-26.

ORVIETO, è presa dalla gente di Giovanni d'Oleggio, 15, 17-19: 16, 38-39.

OSSOLANI, v. Isolani.

OSTESANI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

OSTESANI DINO, è mandato ambasciatore d. Bolognesi al pp. (an. 1378), 349, 26-33.

OSTESANI OSTESANO, è confinato a Reggio (an. 1403), 494, 10-15.

OSTIA, è presa da Ladislao di Napoli (an. 1408), 525, 26-29. OSTIA (CARD. DI), v. Bertrand Pietro.

OSTIGLIA [Hustiglia, Ustigla], alcuni abitanti di questo luogo sono fatti uccidere da Cangrande d. Scala perchè gli avevano tolto il castello stesso (an. 1355), 54, 11-23; 59, 30-31; è semidistrutta da un incendio (an. 1363), 174, 14-17, 43-44; è difesa da Cansignorio d. Scala contro Carlo IV di Boemia (an. 1368), 226, 33-38; 227, 31-34; 233, 7-20; vi passa la gente d. Chiesa diretta in Lombardia per unirsi col conte Amedeo II di Savoia contro i Visconti (an. 1373), 285, 30-36.

Ottò, località non lontana da Bologna dove è mandato a confino Dolfolo da Panico (an. 1413), 545, 24-30. Ottobon Terzo, v. Terzo Ottobon.

OTTOLLINO LORDO, v. Borri Vittorino.

Ozzano, località d. Bolognese tenuta da Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è ripresa dai Bolognesi, 114, 32-33; 115, 18-22.

PACE (BECCAIO), è privato d. sue cariche per la congiura bolognese d. 1389, 398, 4-27; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16; è decapitato a Bologna come partigiano d. Gozzadini, 506, 14-16.

Paci (DE') Fazio, è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 12-29; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

PADERNO, località d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22.

Padova, vi passano i principi di Taranto e di Durazzo nel ritorno dalla prigionia in Ungheria (an. 1353), 20, 32-21, 2; vi passa Carlo IV di Lussemburgo (an. 1354), 43, 11-20; 46, 34-37; 47, 18-22; Francesco da Carrara per governare da solo fa imprigionare lo zio Giacomo (an. 1355), 55, 6-23; vi giunge Carlo IV di Boemia (an. 1368), 226, 26; 232, 21-22; vi scoppia una grave epidemia (an. 1371), 267, 2-9; si sottomette a Giangaleazzo Visconti (an. 1387), 385, 19-21; è presa con un colpo di mano da Francesco Novello da Carrara (an. 1390), 416, 44-417, 29; 423, 42-424, 27; vi si raccolgono truppe di Bologna, di Firenze e di Astorre Manfredi, 427, 17-23, 28-35; è presa dai Veneziani (an. 1405), 513, 17-23; 515, 36-38.

— (SIGNORI), v. Carrara (da) Francesco, Francesco Novello, Giacomo III.

PAGANI ANTONIO, giudica e condanna a morte Astorre Manfredi per ordine d. card. Cossa (an. 1405), 515, 32-35.

PAGANI BONO [Benno, Benino], è giudicato per aver partecipato ad una congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 8, 30; 65, 8, 32.

PAGANI FILIPPO, pare che partecipi al complotto per dare Ferrara a Francesco d'Este (an. 1353), 22, 18-23, 2; 25, 36-26, 28.

Paganino, famiglio di Giacomo Pepoli, è impiccato a Bologna, per sospetto di congiura contro l'arciv. Giovanni Visconti (an. 1351), 8, 18-21; 10, 5-6; 11, 25-32; 13, 2-22; è forse da identificare con Paganino da Roncaglia, 5-6.

PALAZZO (DAL) ORETTO, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 42-519, 9; il card. non gli permette il ritorno in città, 16-23.

PALAZZO (DAL) PIETRO, partecipa alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 5; è richiamato in patria dall'esilio (an. 1416), 556, 5; 23; 42.

PALAZZO (DAL) TOMASO, partecipa alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 4; va in esilio, 518, 42-519, 10; il card. non gli permette di tornare a Bologna, 16-24; è riammesso in patria (an. 1416), 556, 6; 24; 42.

Paleologo Giovanni I (marchese di Monferrato), combatte contro i Visconti (an. 1356), 68, 14-16; 69, 36-37; è mandato dal pp. nel Bolognese contro i Visconti (an. 1361), 131, 12-15; 132, 31-32; vince Galeazzo Visconti (an. 1363), 158, 7-16; 159, 39-160; 30; fa pace con lui (an. 1354), 183, 23-26; 184, 31-32; la compagnia di Lucio di Lando gli porta aiuti (an. 1371), 265, 11-16, 1-3; sua †, 270, 2-4.

Paleologo Giovanni II (March. di Monferrato), dopo la † d. padre lotta con i fratelli contro i Visconti (an. 1372), 269, 43-270, 38, 24-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; 280, 32-39; fa tregua con i Visconti (an. 1374), 294, 8-27.

Paleologo Guglielmo (march. di Monferrato), dopo la † d. padre lotta con i fratelli contro i Visconti (an. 1372), 269, 43-270, 38, 24-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; 290, 32-39; fa tregua con i Visconti (an. 1374), 294, 8-27.

Paleologo Secondotto (march. di Monferrato), dopo la † d. padre lotta con i fratelli contro i Visconti (an. 1372), 269, 43-270, 38, 24-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; 280, 32-39; fa tregua con i Visconti (an. 1374), 294, 8-27,

Paleologo Teodoro (March. di Monferrato), dopo la † d. padre lotta con i fratelli contro i Visconti (an. 1372), 269, 43-270, 38, 24-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; 280, 32-39; fa tregua con i Visconti (an. 1374), 294, 8-27; promette aiuto a Giovanni Maria Visconti (an. 1409), 529, 27-34.

PALIOTTE (DALLE) SALVETTO, v. Salvetto dalle Paliotte.

PALIOTTE (DALLE) SILVESTRO, fa mettere le gabelle a
Bologna dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an.
1402), 486, 5-12.

Pallavicino Nicolò, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 156, 7-28; 157, 30-158, 37. Paltroni Zenanne, è arrestato per falso e bruciato vivo (an. 1409), 528, 24-39.

PAMPLONA (DI) CARD., v. Monteruco (de) Pietro.

Panaro [Scoltena], fiume attraversato dai Bolognesi nelle

- scorrerie sul territorio Modenese (an. 1354), 31, 2-17; 33, 35-34, 29.
- Panciarient Giovanni, caccia da Pistoia i Cancellieri con l'aiuto d. compagni ghibellini (aŭ. 1351), 6, 24-7, 3.
- PANCIATICHI GIOVANNI, podestà a Bologna nel 1391, 430, 27-30.
- Pandino, località d. Cremonese dov'erano accampati i Bolognesi (an. 1391), 428, 5-12, 40-41.
- Panico (DA), famiglia bolognese che aiuta Giovanni d'Oleggio a impadronirsi di Bologna (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5; viene ad accordi con la Chiesa, 147, 15-18; 148, 36-37; si rifiuta di aiutare Taddeo Azzoguidi contro i Bolognesi (an. 1376), 330, 38-331, 6.
- Panico (da) Bernardo, capitano d. forze di Giovanni d'Oleggio che tentano di prendere Bazzano (an. 1355), 51, 24-52, 2; è preso e condotto prigioniero a Milano dal capitano d. Visconti, 2-17; 55, 28-56, 3; 57, 31-35; è giudicato per aver partecipato alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 5, 13, 29, 37; 65, 2, 13, 31; viene ad accordi con la Chiesa (an. 1362), 147, 15-18; 148, 36-37.
- Panico (DA) Francesco, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 15-381, 6.
- Panico (DA) Galeotto, è giudicato per aver partecipato alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 6, 14, 29, 37; 65, 14, 30-31; viene ad accordi con la Chiesa (an. 1362), 147, 15-18; 148, 36-37.
- Panico (DA) Guidesto, è decapitato per tradimento (an. 1360), 108, 33-38; 110, 12-22.
- Panico (da) Leonardo, resiste contro i Bolognesi nel castello di Monte Mariano (an. 1360), 145, 4-9; 148, 36-38; viene ad accordi con la Chiesa (an. 1362), 147, 15-18; 148, 36-37; cede Battedizzo ai Bolognesi (an. 1363), 165, 21-24; 167, 31-32; è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 461, 24-463, 15.
- Panico (DA) Manuello, con i fratelli viene ad accordi con la Chiesa (an. 1362), 147, 15-18; 148, 36-37.
- Panico (da) Paganino, capo d. forze che tengono Casalecchio contro l'Oleggio (an. 1360), 98, 7-10, 29-30; 99, 17-18; 109, 36-38; 111, 12-18; si accorda col nuovo signore di Bologna, 115, 36-37; 116, 13-17; cede agli Ungari la fortezza di Casalecchio, 120, 18-31, 32-37; fa uccidere Bertarello d'Aliano come ribelle, 138, 11-18, 37-40; ottiene il castello di Badalo ribelle alla Chiesa (an. 1362), 144, 11-17; 30-32; difende la rocca di Borgoforte per il Visconti (an. 1368), 226, 39-227, 25; 233, 7-20.
- Panico (da) Tordino, cede Bonazzara e Monte Polo ai Bolognesi (an. 1363), 166, 25-167, 3; 168, 33-34.
- Panico (da) Ugolino, con altri nobili bolognesi depone e caccia il Card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 306, 25; 312, 23-24; è decapitato per la congiura bolognese d. 1389 a favore di Giangaleazzo Visconti, 390, 19-391, 15; 395, 44-45; 399, 6-18.
- Panzano, località d. Bolognese donde passa la Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1369), 246, 30-42; 248, 31; vi giungono i Brettoni col Card. Roberto

- di Ginevra (an. 1376), 321, 6-9; vi si ferma la compagnia d. Hawkwood (an. 1377), 342, 6-9; è danneggiata da Lucio di Lando (an. 1387), 382, 30-383, 4.
- PAOLO DALLA MIRANDOLA, podestà di Verona, † nella lotta tra Frignano e Cangrande II della Scala (an. 1354). 30, 4-9; 31, 30-31; 35, 4-6.
- PAOLO DI MICHELINO, è decapitato a Bologna senza che si sappia la ragione (an. 1392), 437, 44-438, 5.
- PAOLO (FRA') DEI SERVI, bandisce la crociata contro Forli a nome d. Chiesa (an. 1357), 79, 15-19; 80, 40-41.
- PAPAZZONI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 29.
- PAPAZZONI ANDREA, partecipa alla congiura contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 478, 25-479, 3; è bandito da Bologna (an. 1416), 557, 31-558, 5.
- Papazzoni Giovanni, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-40; vi è riammesso (an. 1390), 404, 7-23; capitano di Carlo Cavalcabò signore di Cremona è con lui preso a tradimento e ucciso da Gabrino Fondulo (an. 1406), 517, 24-39.
- PAPAZZONI LIPO, muore in prigione per la sommossa coutro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 22-32; 335, 40-42.
- Papazzoni Mattia, è chiamato al potere con i nobili a Bologna (an. 1412), 541, 7-13, 34-542, 7; 543, 16-27, 41-544, 38; fa ribellare Cento ai Bolognesi (an. 1416), 558, 6-12.
- PAPAZZONI TORDINO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.
- PARENZO, i Genovesi vi compiono una scorreria (an. 1354), 40, 17-18; 43, 30; tra Parenzo e Pola la flotta veneziana è vinta dai Genovesi (an. 1379), 357, 38-40.
- Pariani Rustigano, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-10, 6-11.
- Parisi Francesco, bolognese che scappa davanti al nemico nella giornata di S. Prospero (an. 1385), 374, 9-21; ufficiale agli estimi (an. 1390), 399, 31-400, 18; è mandato a confino per la sua condotta intrigante, 425, 40-426, 3; è richiamato dal confino (an. 1392), 437, 24-25.
- PARMA, alla † d. arvic. Giovanni Visconti tocca al nipote Matteo II (an. 1354), 42, 19-23; vi passa Carlo IV diretto a Pisa (an. 1355), 49, 8-10, 32-34; il suo territorio è danneggiato dagli Ungari d. Card. Albornoz (an. 1360), 122, 22-30, 42-45; avviene una grave zuffa in città fra la gente di Bernabò Visconti e quella d. avversari (an. 1368), 225, 35-226, 23; 232, 7-16.
- Passipoveri Federico, bandito da Bologna, vi è riammesso nel 1390, 404, 7-23.
- Passipoveri Gerardo, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-33; vi è riammesso (an. 1390), 404, 7-23.
- Passipoveri Tomaso, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16 35; vi è riammesso (an. 1390), 404, 7-23.
- PATERNOSTRO BARTOLOMEO, bolognese arrestato per tradimento (an. 1404), 510, 5-11.

PAVANESI (DE') FEDERIGO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-36; è arrestato a Bologna e decapitato, 26-36.

PAVIA, cade in mano di Galeazzo Visconti (an. 1359), 91, 9-10; 92, 31-36; è danneggiata dalla piena d. Ticino (an. 1365), 200, 14-16; 201, 36-37; vi † Galeazzo II Visconti (an. 1378), 354, 37-43; è tiranneggiata da Facino Cane (an. 1407), 522, 13-21.

Peccioli [Pezzoli], località presso Pisa ove i Fiorentini vincono i Pisani (an. 1363), 159, 25-160, 20; 161, 35-44.

PEGHINO (DE') PIERO, v. Pigno (de') Piero.

Pelacani Antonio, castellano di Dozza quando questa è presa da Alberico da Barbiano (an. 1401), 475, 23-34.

PELACANI GIOVANNI (FRA') eletto confessore a San Francesco nel 1392, 445, 36-44.

PELACANI LUCA, è deposto dalla carica di Confaloniere (an. 1393), 450, 31-43.

PELACANI MATTEO, è uno d. principali autori d. cacciata da Bologna d. legato d. pp. (an. 1411), 537, 7-21; è eletto confaloniere, 538, 12-21.

PELACANI SCORZONE GIACOMO, v. Scorzone Pelacani Giacomo.

Pepoli Andrea, figlio di Giovanni, ostaggio d. Conte di Romagna, è ceduto a Bernabò Visconti da Broccardo (an. 1351), 4, 2-5; i suoi beni sono confiscati, 9, 4-6; 11, 25-32; è fatto cavaliere in occasione d. incoronazione di Carlo IV di Boemia a Milano (an. 1355), 48, 12-17; tenta di penetrare in Bologna a forza, 49, 35-50, 39; invade il Bolognese con la gente di Bernabò Visconti (an. 1359), 87, 16-23; 88, 37-89, 41; 95, 6-11, 25-27; è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20, 36-38; 156, 7-28; 157, 30-158, 37; è fatto prigioniero dalla gente d. Chiesa nella battaglia di Montichiari (an. 1373), 287, 13-16.

PEPOLI Azzo, prende il castello di Pianoro ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 45; 340, 27-43; è d'accordo cogli sbanditi per rientrare in Bologna, 339, 11-42.

Pepoli Bernabò, è arrestato a Bologna e decapitato, 381, 26-36.

Pepoli Bernardo, rende il castello di Pianoro ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 45; è d'accordo cogli sbanditi per rientrare in Bologna, 339, 11-42.

Pepoli Galeazzo, è premiato nella giostra fatta a Bologna in onore d. nuovo pp. Innocenzo VII (an. 1404), 511, 24-29; con altri nobili strappa il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-33, 20-31, 34-37; torna da un'ambascieria a Roma, 544, 8-11.

Pepoli Giacomo, padre di un ostaggio d. conte di Romagna, consegnato da Broccardo a Bernabò Visconti (an. 1351), 3, 16-4, 12; rimane ostaggio a Bologna, 6, 23-7, 10; 9, 31-36, 11-10, 18; è condotto a Milano e i suoi beni sono confiscati, 11, 10-13; 13, 23-25; 14, 22-23; è liberato di prigione dai nipoti d. arciv. Giovanni Visconti (an. 1354), 47, 15-17; invade il Bolognese con la gente di Bernabò Visconti (an. 1359), 87, 16-23; 88, 37-89, 41;

95, 6-11, 25-27; † a Forli ed è poi trasportato e sepolto a Bologna (an. 1367), 212, 35-36; 213, 9-12; 217, 22-28.

Pepoli Giovanni, padre di due ostaggi d. conte di Romagna Astorgio Durfort consegnati da Broccardo a Bernabò Visconti (an. 1351), 3, 16-4, 12; va a Milano, 7, 6-7; 9, 34; è anima di una congiura contro Giovanni d'Oleggio, e perciò è arrestato coi suoi. 11-10, 18; cede Nonantola a Giovanni da Oleggio, 11, 4-18; tenta di penetrare in Bologna a forza, 49, 35-50, 39; aiuta l'esercito d. Visconti nel tentativo di riprendere Bologna, 59, 12-27; 60, 31-37; ordisce una congiura con Giovanni Visconti contro l'Oleggio (an. 1356), 63, 23-28; 64, 6; 27-28; † a Pavia ed è trasportato e sepolto a Bologna (an. 1367), 212, 34-35; 213, 5-8; 216, 9-27.

Pepoli Guido, è fatto cavaliere dal Gonzaga dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 483, 28-484, 3; è tolto di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21; il popolo lo grida Signore ma egli non accetta, 500, 24-30; sposa una figlia di Nicolò de' Roberti (an. 1405), 513, 4-6, 18-26; è mandato ambasciatore al pp., 514, 27-515, 2; accompagna il pp. Giovanni XXIII a Bologna dopo il suo giro nel contado (an. 1410), 537, 2-3; accompagna per un tratto pp. Giovanni XXIII che parte per Roma (an. 1411), 19-24; con altri grandi toglie il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-33, 20-31, 34-37; è nominato d. Consiglio d. Dodici, 542, 25-39; accompagna per un tratto pp. Giovanni XXIII alla partenza da Bologna (an. 1413), 548, 2-5; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

Pepoli Lazzaro, è fatto prigioniero da Giangaleazzo Manfredi che toglie Faenza alla Chiesa (an. 1410), 536, 13-17.

Pepoli Leonardo, è creato confaloniere a Bologna (an. 1412), 541, 19-29.

Рвроці Nicolò, va a Milano con molti amici dopo la rivolta di Bologna contro l'Oleggio (an. 1354), 43, 21-25

Pepoli Obizzo, figlio di Giacomo, rimane con lui ostaggio a Bologna (an. 1351), 7, 7-10; 9, 35-36, 11-10, 18; è liberato e va a Milano, 9, 7-9; 11, 33-34.

Pepoli Rizzardo, è mandato a prender in consegna Pieve di Cento per la Chiesa (an. 1404), 509, 28-34; è mandato dal Card. Cossa a danneggiare Forlì (an. 1406), 516, 30-33; parte con lui per Roma dopo la † di Innocenzo VII, 520, 20-22; va ambasciatore al pp. (an. 1407), 521, 29-36; è preso con la città di Faenza da Giangaleazzo Manfredi (an. 1410), 536, 13-17; è capitano d. milizie Bolognesi mandate contro S. Giovanni in Persiceto (an. 1411), 539, 40; è ancora capitano nel secondo assalto (an. 1412), 540, 10-11, 9-10; con altri nobili toglie il potere al popolo, 20-33, 20-31, 34-37; è nominato d. Consiglio d. Dodici, 542, 25-39.

Pepoli Romeo, è fatto prigioniero dalla gente d. Chiesa nella battaglia di Montichiari (an. 1373), 287, 13-17. Pepoli Taddeo, figlio di Govanni, ostaggio d. conte di Romagna, è ceduto a Bernabò Visconti da Broccardo (an. 1351), 4, 2-5; tenta di ridiventare signore di Bologna, ma la congiura è scoperta (an. 1386), 377, 26-33, 41-378, 42, 21-379, 31; è bandito in seguito alla congiura, 380, 16-26.

Pepoli Zerra, fa costruire la Chiesa d. frati Romiti da Murano (an. 1370), 257, 28-37.

Pera, guastata dai Veneziani è poi soccorsa dai Genovesi (an. 1351), 5, 2-6, 20; vi si combatte tra Genovesi e Veneziani, con la sconfitta di questi (an. 1352), 14, 2-21; 15, 27-16, 12

Peretola, località presso Firenze devastata dai Pisani (an. 1363), 166, 2-16; 167, 33-39.

Pergola, castello d. contado di Fano preso da frate Moriale ai Malatesti (an. 1353), 26, 9-13.

Pergola (Dalla) Angelo, cerca di metter pace tra Bentivogli e Canedolo (an. 1419 o 1420), 562, 12-24; 563, 28-37; prende a tradimento e conduce a Milano Lodovico Alidosi signore d'Imola (an. 1472), 572, 32-573, 12; 572, 32-573, 16; come capitano d. gente d. Visconti vince Carlo I Malatesti presso Lugo, 575, 18; 25.

PERNOLA, v. Pola.

Perugia, i Perugini alleati d. Fiorentini sono vinti ad Arezzo dal conte di Romagna Astorgio Durfort (an. 1351), 7, 28-31; 10, 30-31; e dal Saccone ad Olmo, 12-17; 13, 30-32; è tolto ai Perugini Borgo San Sepolero da Giovanni d'Oleggio, 11, 22-24; 14, 27-30; la gente d. Visconti toglie Bettona ai Perugini, ma questi la riprendono poco dopo (an. 1352), 16, 13-17; 17, 18-26, 33-35; assediano Cortona, ma poi troncano l'assedio per soccorrere Città di Castello assediata dalla gente d. Arciv. Giovanni Visconti, 27-18, 16; assediano Cortona e perciò scoppia la guerra con Siena (an. 1358), 82, 8-11, 33-34; vincono i Senesi e li inseguono fino alle porte di Siena, 26-83, 3, 36-37; fanno guerra col card. Albornoz che vuole toglier loro Assisi (an. 1367), 212, 24-28; i Perugini sono alleati a Carlo IV di Boemia contro i Visconti (an. 1368), 220, 14-221, 11; 222, 23-26; 225, 23-27, 17-226, 5; 230, 22-231, 12; è assediata dalle forze d. pp. ma non si arrende, 31-32; 237, 13-17; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; la gente d. Chiesa l'assedia, ma è aiutata da Bernabò Visconti, 244, 29-32; 245, 12-19; 251, 13-18, 32-42; si sottomette alla Chiesa (an. 1371), 265, 17-26; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 299, 40-42; 300, 18-23; l'abate Dupuis e il vescovo di Bologna si chiudono nella rocca, ma poi si arrendono ai ribelli, 299, 43-300, 39, 24 sgg.; 305, 39-41, 26-306, 5; i Perugini fanno lega con i Fiorentini e i Bolognesi (an. 1379), 361, 33-37; da questa città sono datate le bolle d. privilegi di Bonifazio IX a Bologna (an. 1392), 446, 20-21; il pp. lascia Perugia che fa pace con i Fiorentini e i Bolognesi (an. 1393), 447, 25-34; vi è accampato Paolo Orsini contro cui va Ottobon Terzo (an. 1402), 490, 8-15; è ripresa dalla Chiesa (an. 1403), 505, 5-9; i Raspanti la tengono contro la volontà d. Chiesa (an. 1407), 522, 4-6; si mette sotto la protezione di Ladislao di Napoli contro il card. Cossa e gli aristocratici, 32-35; Braccio da Montone se ne fa Signore (an. 1416), 558, 2-5.

Pesaro, rimane ai Malatesta dopo la pace con la Chiesa (an. 1365), 204, 4-10, 35-37.

Pescarola, località presso Bologna, dove passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-39, 30-371, 4.

Peschiera, Cansignorio d. Scala vi fa imprigionare il fratello Paolo Alboino (an. 1359), 88, 2-89, 15; 90, 39-92, 41; vi si svolge una battaglia tra la lega e Berbabò Visconti che vi resta sconfitto (an. 1362), 147, 25-148, 3; 149, 28-30; alla † di Cansignorio vi si trova il cadavere di Paolo Alboino (an. 1375), 298, 37-40, 23-299, 5.

PETEZO, v. Piteccio.

Petruzzo dalla Marina, podestà di Bologna nel 1371, 266, 2-4.

PEZZOLI, v. Peccioli.

PIACENZA, alla † d. arciv. Giovanni Visconti tocca al nipote Matteo II (an. 1354), 42, 19-23; non potendo prendere le fortezze, Ottobon Terzo saccheggia la città (an. 1407), 524, 45-525, 8.

- (VESCOVI), v. Alessandro V pp.

PIANCALDOLI, località d. Appennino bolognese presa dal Card. Cossa (an. 1403), 498, 16-17; i Bolognesi la cedono a Firenze (an. 1405), 511, 13-21.

PIANELLE (DALLE) BONDI GIACOMO, v. Bondi Giacomo. PIANO (DA) GHIRARDO, v. Appiano (d') Ghirardo.

Pianoro, località d. Bolognese dove si ferma il Card. Anglico Grimaud nel suo viaggio per la Toscana (an. 1372), 271, 31-37; vi sono confinati alcuni d. partecipanti alla congiura d. Maltraversi (an. 1376); 32-37; vi si incontrano Taddeo Azzoguidi e Guglielmo da Loiano, 330, 31-331, 6; è reso dagli sbanditi ai Bolognesi (an. 1377), 333, 25-334, 12; 337, 46; 340, 27-44; è abbattuto dai Bolognesi, 334, 13-16; 339, 43-44; 344, 8-16.

PIANTAVIGNA GASPARE [Guasparo di Piantavigni], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 40; 555, 18, 46.

PIANTAVIGNA GUIDUCCIO, fuoruscito bolognese richiamato in patria (an. 1416), 556, 8; 26; 43.

PIANTAVIGNA LUNARDO, è mandato dal Card. Cossa contro Loiano (an. 1405), 514, 12-14.

PIANTAVIGNA OSTESANO, è uno d. principali autori d. cacciata da Bologna d. legato d. pp. (an. 1411), 537, 7-21; è nominato confaloniere di giustizia, 29-30; 538, 3-4; è privato d. potere dai nobili (an. 1412), 540, 33-541, 4; è arrestato e decapitato (an. 1413), 545, 24-32, 33-546, 15.

PIATESI (DE') PIETRO, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11; è condotto via da Massumatico da Brichi e Danti (an. 1404), 508, 41-509, 4; è liberato con la resa di Pieve di Cento alla Chiesa,

PIATESI (DE') PIETRO, figlio di Pietro, è preso da due sicari d. Gozzadini e condotto a Cento (an. 1404), 507, 24-27; è condotto via da Massumatico dai medesimi, 508, 41-509, 4; è liberato con la resa di Pieve di Cento alla Chiesa, 28-34.

Piccinino Bolognino, è decapitato con Giovanni da Barbiano a Bologna (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 468, 9-10.

PICCININO NICOLÒ, mandato da Braccio da Montone a custodire le porte di Aquila assediata, per leggerezza si allontana lasciando che il popolo faccia una sortita (an. 1424), 574, 14-575, 3; 574, 15-575, 6.

PICCOLOMINI, famiglia Senese che con altri Grandi tenta di imporre l'oligarchia alla città (an. 1368), 231, 35-232, 32; 238, 12-24.

PICO FRANCESCO III (SIGNORE DI MIRANDOLA), va con gli alleati sul contado di Bologna (an. 1402), 478, 9-17.

PIER DA CANDIA, v. Alessandro V pp.

Piero da Pisa, condannato a morte, è graziato da Giovanni Bentivogli per la sua salita alla Signoria di Bologna (an. 1401), 474, 2-13.

PIERO DI COSSOLINO, v. Cossolino (de) Piero.

Piero di Raldim, è mandato dai Bolognesi ambasciatore a Genova (an. 1390), 425, 11-15; torna dall'ambascieria, 426, 47-427, 7.

Piero di Simone da la Camera, è arrestato per falso e condannato a una multa (an. 1409), 528, 24-39.

PIETRASANTA [Predasanta] l'imp. Carlo IV di Lussemburgo vi si reca da Pisa disgustato per la rivolta d. Gambacorti, 56, 16-29; 58, 28-34; Carlo IV di Lussemburgo ne parte, diretto in Lombardia (an. 1355), 54, 25-55, 4; 58, 26-59, 4, 39-40.

PIETRO (MAESTRO), è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-381, 3.

PIETRO DI PIETRO, è nominato d. dodici d. Balia (an. 1394), 450, 31-43.

PIETRO DI UGOLINO, anziano di Bologna † nel 1389, 393, 33-40.

PIETROBONO GIULIANO, è giustiziato per la rivolta contro l'Oleggio (an. 1354), 39, 28-40.

PIEVE DI CENTO, resiste alle truppe di Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 31-35; 111, 2-11; è presa dai Bolognesi (an. 1380), 363, 31-364, 8; 367, 45-46; è concessa in dominio ai Bolognesi dal pp. Bonifazio IX (an. 1392), 441, 45-46; 442, 21-44; è presa da Alberigo da Barbiano e Marcovaldo della Rocca per i Visconti (an. 1402), 476, 16-25; Giovanni Bentivogli vi sconfigge e cattura Marcovaldo, 477, 9-17; vi si riuniscono i nemici d. Bentivogli, 478, 9-20; è tenuta da Giovanni Gozzadini, 487, 28-39; è ripresa dalla Chiesa (an. 1404), 508, 23-26; 509, 28-34.

PIEVE DI SANT'ANDREA, v. Sant'Andrea.

PIGLI, v. Pio.

PIGNO (DE') PIERO [Peghino, Pighino], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 19; 557, 20; 38.

Pino (dal) Lorenzo, è nominato anziano alla pace a Bologna (an. 1377), 335, 2-11; è vestito a lutto per la † d. vescovo Caraffa (an. 1389), 393, 2-16.

Pio Bernardino, capitano d. bastia di S. Ambrogio sul Panaro, la cede all'Oleggio (an. 1355), 60, 7-11, 40-42.

Pio Alberto, aiuta Giovanni Bentivogli a farsi signore di Bologna (an. 1401), 473, 22-32; è vinto con

Marcovaldo a Pieve di Cento (an. 1402), 477, 9-17 si unisce colà con i nemici d. Bentivogli, 478, 9-20 è fatto cavaliere dal Gonzaga dopo la caduta di Giovanni Bentivogli (an. 1402), 483, 28-484, 3, dopo esser stato tratto di prigione, 485, 4-12.

Pro Galeazzo (Signore di Carri) [Pigli], è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 27-29; aiuta i Bolognesi a fare scorrerie in territorio modenese (an. 1354), 32, 13-15; 35, 28-29; si chiude in Lugo e resiste contro l'Oleggio (an. 1355), 54, 21-55, 4; 54, 37-55, 32; fa pace con gli Estensi (an. 1358), 85, 18-23, 37-39; si ribella al marchese Aldobrandino d'Este e aiuta Bernabò Visconti (an. 1363), 154, 9-12; 155, 27-28; si sottomette con i fratelli al Marchese d'Este (an. 1374), 292, 31-40.

PIO MARCO (SIGNORE DI CARPI), è fatto cittadino di Venezia (an. 1407), 521, 37-39.

Pio Marsilio, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20.

Piove di Sacco, località d. territorio padovano, dove i Veneziani erigono una bastia contro Francesco da Carrara (an. 1373), 281, 24-29; vi sono poi sconfitti, 287, 21-23.

PISA, vi giunge Carlo IV di Lussemburgo e ne ottiene la Signoria (an. 1355), 49, 8-14, 2-4, 32-34; vi giunge l'imperatrice, 15-17; arriva anche il Card. d'Ostia'Pietro Bertrand, 25-26; vi ritorna l'imper. da Roma dopo l'incoronazione, 52, 2-5; 53, 23-24; i Gambacorti tentano di toglier la città all'imper, per conto d. Visconti e d. Fiorentini, ma non riescono, 7-13; i Pisani respingono i figli di Castruccio che tentano di riprender Lucca, 59, 8-11; 60, 29-30; il territorio Pisano è devastato dai Fiorentini (an. 1362), 148, 16-21; 150, 33-35; i Pisani sono sconfitti dai Fiorentini a Peccioli (an. 1363), 159, 25-160, 20; 161, 35-44; devastano il territorio fiorentino con l'aiuto di Galeazzo Visconti promettendogli Lucca, 166, 2-20; 167, 33-41; vincono i Fiorentini a Figline, 173, 4-25, 39-174, 35; i Pisani devastano il Mugello, 181, 23-25, 34-35; e Arezzo, 26-27, 36; sono sconfitti dai Fiorentini, 183, 21-28, 32-35; fanno la pace con i medesimi, 184, 25-185, 8; 194, 39-195, 33; Urbano V vi fa una sosta nel viaggio da Avignone a Roma (an. 1367), 215, 6-7; ci va Carlo IV di Boemia, 231, 33-34; 238, 9-11; ne assume la signoria (an. 1368), 233, 34-42; 239, 10-29; i Pisani si sottraggono a lui (an. 1369), 241, 12-14; 243, 45-46; ne cacciano le milizie e gridano loro Signore Pietro Gambacorti, 245, 35-246, 27; 248, 5-10; vi si imbarca per Avignone Amedeo VI di Savoia (an. 1374), 292, 4-6; paga l'Hawkwood perchè non devasti il suo territorio (an. 1375), 296, 9-10; 297, 28; aderisce alla lega di Firenze, Bologna ecc. (an. 1392), 438, 25-28; Giacomo d'Appiano fa uccidere Pietro Gambacorti e si insignorisce d. città, 439, 28-47; ne diventa Signore Giangaleazzo Visconti (an. 1399), 464, 16-23; è venduta a Firenze da Giovanni Gambacorti (an. 1406), 516, 20-23; 518, 35-46; vi si tiene un concilio per porre fine allo scisma (an. 1408), e vi si reca il Card. Cossa con altri cardinali, 525, 9-13:

526, 33-39; Carlo Malatesta vi porta al concilio le proposte d. pp. Gregorio XII (an. 1409), 530, 30-40.

Pisani Nicolò, comandante dell'armata veneziana, resiste ii Genovesi a Negroponte (au. 1351), 5, 12 sgg.; si allea col Re d'Aragona Pietro IV, 7-20; vince i Conovesi alla battaglia d. Loiera (an. 1353), 23, 6-19; 26, 30-27, 28; è vinto e catturato dai Genovesi a Sepienza (an. 1354), 44, 18-25; 47, 32-48, 24.

Pistota, i Ghibellini di questa città cacciano gli avversari (an. 1351), 6, 24-7, 3; è assediata dai Fiorentini e presa (an. 1351), 3-30; è assediata invano da Giovanni d'Oleggio, 7, 20-24; 10, 27-29; 11, 20-12, 5; 10, 27-29; vi si tenta una congiura per darla in mano all'Oleggio, 15-20; i Bolognesi ne investono il contado, ma sono respinti dai Fiorentini (an. 1403), 493, 17-22.

PITECCIO [Petezo], è presa da Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 13, 39.

Piumazo [Plumazo], castello d. bolognese presso il quale s'azzuffa la gente d. Oleggio con quella di Matteo Visconti (an. 1355), 55, 28-56, 9; 57, 31-35; vi si scontrano le milizie d. Visconti contro quelle d. nemici (an. 1357), 76, 8-10; 77, 35-37; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; si arrende a lui (an. 1361), 130, 11-18, 38-131, 30; è dato alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 23; 177, 39-41; 180, 5-11, 31-35; si ribella alla Chiesa sobillato dal Visconti, 222, 33-36; 226, 19-227, 7; i Bolognesi vi fanno scorrerie per danneggiare il Marchese di Ferrara Alberto d'Este (an. 1390), 412, 10-18; è presa dal Card. Cossa (an. 1403), 498, 6-7; è presa dalla gente d. pp. (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35.

Pizzano, località presso Imola presa dai Brettoni (an. 1376), 323, 27-324, 3.

PLUMAZO, v. Piumazzo.

Po, fiume che viene attraversato da Francesco d'Este e da Malatesta II nella guerra contro Aldobrandino d'Este (an. 1353), 24, 5-10; ha una terribile piena (an. 1365), 199, 17-200, 13, 33-201, 35.

Poeti Angelo [Agnolo Poeta], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 34; 555, 12; 46.

POETI BATTISTA, è èletto conservatore d. Stato a Bologna (an. 1416), 557, 11-29; combatte il tentativo d. colpo di Stato d. Bentivogli (an. 1419 o 1420), 561, 19-562, 38; 563, 18; 565, 42.

POETI CONTE, è preso in ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 20; 41; 554, 6.

POETI POETA, è nominato Anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9; va ambasciatore al pp. (an. 1407), 521, 29-36; è mandato ambasciatore all'antipp. per indurlo a comporre lo scisma, 522, 27-31.

Poggio Coazzi [Pozzo de' Choazi], località d. Romagna dove l'Hawkwood fa una scorreria (an. 1390), 425, 25-28.

Poggio Renatico [Pozo] ci va Lando d'Alemagna con Guido Lambertini (an. 1357), 80, 8-10; 81, 22-23; è inondato dalla piena d. Po (an. 1365), 199, 17-200, 13, 33-201, 35; si ribella ai Bolognesi (an.

1402), 477, 2-3; è preso e saccheggiato da Nicolò III d'Este (an. 1403), 495, 5-8; è comprato da Giovanni Gozzadini (an. 1407), 524, 25-28; ci va il Card. Cossa per far la pace tra il Marchese d'Este e Ottobon Terzo (an. 1408), 525, 38-40.

Poitiers, Giovanni II il Buono Re di Francia viè sconfitto da Edoardo III d'Inghilterra (an. 1356), 71, 8-15; 72, 34-37.

Pola [Pernola], i Veneziani sono vinti dai Genovesi nelle acque di Pola (an. 1379), 357, 38-40.

Poledrano [Ponte Poledram], località d. Bolognese presa dal Card. Cossa (an. 1403), 498, 6-7; Giovanni II Bentivogli vi costruisce un palazzo di delizie, 7-9.

Polenta (DA) Aldobrandino (Signore di Ravenna), à signore di Ravenna con i fratelli Ostasio III, Obizzo, Pietro, 454, 3-5.

Polenta (da) Bernardino (Signore di Ravenna), dà libero passo attraverso al suo territorio a Malatesta II che va in aiuto di Francesco d'Este (an. 1353), 23, 2-5; 26, 28-29; † nel 1359 e gli succede il figlio Guido III, 88, 16-18; 89, 30-31.

POLENTA (DA) ELETTA, v. Manfredi Eletta.

Polenta (DA) Guido III (Signore di Ravenna), succede al padre Bernardino nel 1359, 88, 16-18; 89, 30-31; si accorda col Card. Albornoz (an. 1362), 149, 4-8; 150, 42-44; accompagna a Bologna il nuovo legato, card. Anglico Grimaud (an. 1368), 219, 2-16; 220, 8-12, 24-25; 221, 37; è alleato a Carlo IV di Boemia contro i Visconti, 220, 14-221, 8; 230, 22-231, 12; 227, 35-40; 234, 20-32; è in lega con tutti i nemici e i ribelli d. Chiesa (an. 1376), 316, 27-32; è in guerra con i Malatesta (an. 1379), 361, 10-11; Galeotto Malatesta gli prende Cervia (an. 1382), 371, 19-24.

Polenta (DA) Obizzo (Signore di Ravenna), con i fratelli si allea ai Bolognesi e concede loro il passaggio per il porto di Ravenna (an. 1390), 404, 27-405, 4; fa lega con i Bolognesi, Fiorentini ecc. (an. 1392), 437, 26-34; entra in Bologna dopo la dedizione d. città alla Chiesa (an. 1403), 502, 6-7; si dice in Bologna che sia stato preso a Padova (an. 1405), 513, 41-43; manda un'ambascieria ai Bolognesi a chiedere che si sottomettano al pp. (an. 1420), 563, 32-564, 7; 565, 16-32.

POLENTA (DA) OSTASIO III con i fratelli si allea ai Bolognesi e concede loro il passaggio per il porto di Ravenna (an. 1390), 404, 27-405, 4; fa lega con i Bolognesi, Fiorentini ecc. (an. 1392), 437, 26-34; si unisce a Pieve di Cento con i nemici d. Bentivogli (an. 1402), 478, 9-20; è già † nel 1403, 502, 3-4.

Polenta (DA) Pietro (Signore di Ravenna), con i fratelli si allea ai Bolognesi e concede loro il passaggio per il porto di Ravenna (an. 1390), 404, 27-405, 4; fa lega con i Bolognesi, Fiorentini ecc. (an. 1392), 437, 26-34.

Polenta (DA) Samaritana, moglie di Antonio della Scala, favorisce un tentativo popolare per cacciare da Verona il dominio Visconteo, ma non vi riesce (an. 1390), 418, 22-419, 2.

Polesine [Polexem, Policino], è devastata dalle truppe

d. lega contro Matteo II Visconti (an. 1354), 46, 5-7; danneggiata dalle truppe d. Visconti (an. 1355), 56, 12; è devastata dal conte Francesco Novello da Carrara a danno d. Marchese Alberto di Ferrara (an. 1390), 420, 22-29.

POLEXEM, v. Polesine.

POLICÍNO, v. Polesine.

Polo DA SCHAPOLI, v. Schapoli (da) Polo.

Polo di Garello, va in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 12-519, 3.

POLONIA (DI) CASIMIRO III, v. Casimiro III di Polonia. POMENA (DA) CONTE, è creato podestà e capitano a Bologna nel 1389, 393, 22-23.

Pomera (DA) MISSER, v. Pomerio (de) Aymerio.

Pomerio (DE) Aymerio [Misser da Pomera], capitano d. esercito d. Chiesa contro Bernabò Visconti nel 1372, 269, 28-30; 276, 35-38, 9-12; 278, 22-279, 6.

Ponte, località d. Ferrarese, v. Pontelagoscuro.

PONTE, v. Castello del Ponte.

Ponte di Freto, località presso Modena dove s'accampa l'esercito d. Visconti e d. Bolognesi che devasta la città (an. 1354), 38, 9-14.

Pontelagoscuro [Strada, Ponte], località d. Ferrarese dove Azzo d'Este è vinto dalla gente d. marchese Nicolò III (an. 1395), 459, 45-460, 12.

Ponte San Giovanni, località dell'Umbria presso Perugia dove il card. Albornoz vince i Perugini (an. 1367), 212, 29-213, 6.

Pontonara, torre sul confine tra Bologna e Ferrara presa dai Bolognesi (an. 1390), 412, 19-23.

PONTREMOLI, Carlo IV imp. vi passa, diretto a Pisa (an. 1355), 49, 8-14, 32-34; vi passa Enghiramo di Coucy, andando in aiuto di Luigi I d'Angiò (an. 1384), 373, 14-18.

Ponzon Giovanni, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 154, 2-20; 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

Popio (DA) CARLO, v. Poppi (da) Carlo.

POPPI (DA) CARLO [Charolus de Batifole, de Popio], podestà di Bologna nel 1369, 252, 29-31.

Porciglia (da) Ludovico, podestà a Bologna nel 1391, 435, 39-42.

PORTOMAGGIORE, Francesco d'Este con l'aiuto di Malatesta II Malatesti ne occupa il castello nella guerra contro il cugino Aldobrandino (an. 1353), 24, 17-21.

Porto San Giorgio, è il porto di Fermo, preso da Malatesta II Malatesti a Gentile da Mogliano (an. 1353), 23, 22-30.

Portovenere [Porto], vi giunge l'antipp. Benedetto XIII per finire lo scisma (an. 1408), 525, 11-13.

POSTERLA (DA) GUGLIELMO, soldato d. Visconti, morto presso l'Oglio (an. 1391), 433, 25-33.

Pozo, v. Poggiorenatico.

Pozzo Tomaso dei Ghisleri, v. Ghisleri Pozzo Tomaso. POZZOLANA DOMENICO, custode d. torre d. Asinelli, fugge per non esser punito per l'incendio di essa (an. 1413), 545, 16-23, 27-32; è riammesso in patria (an. 1416), 555, 13; 30; 556, 35.

Pozzuolo [Puzello], località d. Mantovano dove si ferma Puer Filippo, capitano d. Inglesi a Bologna, è preso

l'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 17-18. Praga, l'arciv, partecipa al congresso di principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 6-31; Carlo IV imper, parte da questa città per scendere în Italia (an. 1363), 224, 25-27; 229, 9-13.

PRAGATTO, località presso Bologna che resiste a Bernabò Visconti (an. 1300), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14.

PRATO, vi è portato e sepolto Alvise da Prato (an. 1414), 548, 27-29.

PRATO (DA) ALVISE, v. Alvise da Prato.

PREDASANCTA, v. Pietrasanta.

PREFETTO DA VICO, teneva Viterbo contro la volontà d. Chiesa e perciò è combattuto dall'Albornoz (an. 1353), 21, 30-22, 5; 23, 37-24, 33; è vinto e le sue terre risottomesse alla Chiesa, 28, 11-17.

PRENDIPARTE DALLA MIRANDOLA, è preso prigioniero dai Bolognesi a S. Giovanni in Persiceto (an. 1390), 410, 28-30; è liberato di prigione e prende parte a un torneo a Bologna (an. 1392), 436, 26-44.

PRETI, famiglia bolognese ostile al ritorno d. signoria d. Pepoli in Bologna (an. 1376), 317, 29-40; si uniscono ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

Preti (de') Bartolomeo, è uno d. dodici confalonieri eletti a, Bologna nel 1376, 318, 9-40.

Preti (de') Giovanni, è fatto cavaliere da Giovanni Bentivogli quando si fa signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9.

PRETI (DE') GUIDO, va ambasciatore a Firenze, Siena, ecc. (an. 1361), 128, 10-14, 38-39.

PRETI (DE') NICCOLÒ, è nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6.

Preti (de') Petruccio, con altri solleva a Bologna un tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 332, 6-21; 333, 40-334, 44.

PRETI (DE') UGOLINO [del Prevede], è mandato ambasciatore d. Bolognesi al Re di Francia Carlo VI (an. 1389), 398, 41-399, 3; torna dall'ambasceria (an. 1390), 411, 43-47; 419, 22-30.

PREVEDE (DEL) UGOLINO, v. Preti (de') Ugolino.

PRIMADIZZI (DEI) BUGLIANTE, difensore d. castello di Monteveglio, s'arrende ai Brettoni d. card. Roberto di Ginevra e perciò è decapitato a Bologna (an. 1376), 322, 2-9.

PRIMARO, porto alla foce d. Po, dove sbarca Francesco d'Este col Malatesta per cominciar la guerra contro il cugino Aldobrandino (an. 1353), 24, 5-8.

Procolo (DI) Domenico, è nominato Anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9; cattura Giovanni I Bentivogli fuggitivo (an. 1402), 484, 3-15.

Provenzali mandano galee ad accompagnare con molto onore Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma, 211, 16-22.

PROVVEDITORE (DEL) GIACOMO, v. Giacomo del Proveditore.

Puccinello della Moscaccia, si ribella all'Oleggio (an. 1356), e perde Birgi, 73, 2-8, 28-30; rende Sambuca all'Oleggio (an. 1357), 80, 2-4; 81, 18-19.

e imprigionato (an. 1370), 309, 19-23, 32-34; 319, 27-30.

Puglia, la Gran Compagnia arriva in questa regione (an. 1355), 49, 8-11.

Pugliesi Guelfo [Guelfo da Prato], capitano d. popolo a Bologna nel 1377, 341, 29-30: 345, 25-26; podestà e capitano anche nel 1387, 388, 5-9; suoi provvedimenti, 389, 2-6.

Pugliola (della) Bartolomeo, ha parte nella redazione d. cronaca, 457, 17-24, 2-6.

PUZELLO, v. Pozzuolo.

QUARANTOLI, località d. Modenese ove i Bolognesi sono vinti dal Gonzaga (an. 1361), 140, 21-26, 32-34.

QUATTRO E MEZZO BARTOLOMEO, guardiano d. torre d. Asinelli, che per distrazione ne provoca l'incendio (an. 1399), 463, 25-464, 16; 37.

RAGAZZA (DALLA) ANDREA, v. Andrea dalla Ragazza.

RAIMONDI BARTOLOMEO (VESCOVO DI BOLOGNA), prima abate d. SS. Naborre e Felice, è creato vescovo nel 1392, 438, 38-41; da fare molti lavori nella cattedrale di S. Pietro, 41-45; celebra la prima Messa di S. Petronio, 439, 19-27; sua † (an. 1406), 517, 9-11.

RAIMONDI GUGLIELMO [Ramundi, Raymondi], è nominato podestà di Bologna dopo la pace tra Visconti e Oleggio (an. 1355), 63, 20-22, 36; è giudicato per aver partecipato alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 63, 23-28; 64, 34-35; 65, 15; 31; 67, 28-29.

RAISI NICOLÒ, è d'accordo con Giacomo Ossolani per aprir la porta di Bologna alla gente d. Visconti (an. 1402), 479, 37-480, 39; 481, 28-35.

RALDIM (DE) PIERO, v. Piero de Raldim.

RAMAZZOTTO, è vinto da Astorre Manfredi e Androlino Trotti (an. 1390), 417, 33-39.

RAMPONI FRANCESCO, è nominato governatore di Imola per la Chiesa (an. 1361), 139, 2-6; ottiene la stessa carica da Gomez Albornoz (an. 1363), 158, 24-159, 18; accompagna Gomez ad Ancona (an. 1364), 178, 2-10; accompagna a Roma dal pp. il card. Anglico (an. 1369), 245, 20-34; 247, 16; è mandato ambasciatore d. Bolognesi ai Visconti (an. 1376), 316, 12-21; è mandato ambasciatore a Ferrara per la † di Nicolò II d'Este (an. 1388), 386, 12-21; protegge Gaspare Calderini, 388, 32-42; è mandato ambasciatore a Giangaleazzo (an. 1389), 390, 26-34; favorisce la successione di Nicolò ad Alberto d'Este, per impedirla ad Azzo (an. 1393), 448, 36-449, 4; provoca un tumulto contro i Maltraversi per l'elezione d. correttori d. notari, 10-450, 19; fa deporre gli anziani in carica ed eleggerne altri (an. 1394), 453, 7-454, 9; non vuole che il cugino Rodolfo sia fatto confaloniere di Giustizia, 10-23; si unisce con amici ed ex avversari a formare un blocco contro i Maltraversi, 455, 34 sgg.; appoggia Giovanni Gozzadini contro Carlo Zambeccari (an. 1398), 462, 19 sgg.; è mandato a confino con altri da Carlo Zambeccari (an. 1399), 463, 16-464, 15; 468, 2-19; è richiamato dal confino, 469, 31-37; con gli amici provoca un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23(an. 1400), 28-39; è abbandonato dai Bentivogli, 16-23; sua † (an. 1401), 473, 2-6.

RAMPONI GIACOMINO, i Grassoni gli prendono Vignola (an. 1396), 460, 13-23; è vice-governatore di Bologna mentre il card. Cossa è a Pisa per l'elezione d. nuovo pp. (an. 1409); 532, 18-19.

RAMPONI GIACOMO, va in esilio per evitare la persecuzione d. Oleggio (an. 1354), 35, 13-21; è creato cavaliere dal card. Albornoz (an. 1360), 98, 19-99, 7; 101, 40-43; 118, 40-119, 32, 10-19; accompagna il card. Albornoz nel suo viaggio, 128, 6-9.

RAMPONI PIERO, canonico bolognese fuoruscito, riammesso in patria (an. 1416), 555, 6; 24; 556, 33.

RAMPONI RODOLFO, cugino di Francesco, è fatto confaloniere di giustizia (an. 1394), 454, 10-23; avrebbe fatto redigere la cronaca A, 457, 17-24, 12-22.

RAMPONI RODOLFO, il card. Albornoz vorrebbe offrirgli la carica di podestà d'Ancona, ma il card. Androino si oppone (an. 1365), 203, 21-204, 3; va alle esequie di Beltrame Alidosi e ne porta il lutto (an. 1391), 435, 39-436, 5; avrebbe fatto redigere la cronaca A, 457, 17-24, 12-22; è avversario di Giovanni I Bentivogli e partecipa alla sommossa contro di lui (an. 1402), 482, 22-483, 5; è arrestato come avversario d. Visconti, ma subito rilasciato (an. 1403), 18-27.

RAMPONI TOMASO, è arrestato come avversario d. Visconti, ma subito rilasciato (an. 1403), 494, 18-27.

RAMUNDI GUGLIELMO, v. Raimondi Guglielmo.

RANDECK (DE) MARQUARDO (PATRIARCA DI AQUILLEIA), va a Bologna e poi ad assumere il governo di Pisa per l'Imperat. Carlo IV di Boemia (an. 1368), 231, 30-31; 239, 4-6; fa devastare il territorio di Treviso per ostilità ai Veneziani (an. 1378), 353, 18-40; aiuta i Genovesi a far ribellare a Venezia alcune città d. Istria (an. 1380), 368, 27-36.

RANGONI ALDOBRANDINO, è fatto decapitare da Nicolò II d'Este per complicità nell'adulterio di Parisina Malatesta (an. 1425), 576, 15-26, 15-29.

RANGONI LANFRANCO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 27-30.

RANIERI BARTOLOMEO (SIGNORE DI CORTONA), fa ribellare la città ai Perugini (an. 1352), 15, 23-26; 17, 31-32; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 36; 243, 11.

RAPPE, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-32.

RASPANTI, nuovo partito formatosi a Bologna in seguito ai tumulti d. 1376, 311, 29-38; 312, 23-313, 4; fanno fare a Castelfranco una bastia che è subito distrutta da quelli di Crespellano (an. 1377), 331, 10-15, 37-39; tengono Perugia contro la volontà d. Chiesa (an. 1407), 522, 4-6.

RATTA (DALLA) BENEDETTO, è eletto tra i Signori di Bologna (an. 1411), 538, 2-7; torna a Bologna dall'ambascieria a Roma (an. 1413), 547, 24-31.

RAVALDINO, castello a Forll, in cui il Card. Cossa lascia una guarnigione di milizie d. Chiesa (an. 1406), 516, 39-41; è preso da Giovanni da Lardiano (an. 1407), 523, 25-28.

471, 27; induce i Bolognesi ad assediare Faenza RAVENNA, è assediata dalla Gran Compagnia (an. 1355),

47, 30-31; 49, 8-9; Galeotto Manfredi tenta invano di prenderla (an. 1384), 373, 11-13.

RAVENNA (CARDINALI), v. Innocenzo VII pp.

— (SIGNORI), v. Polenta (da) Aldobrandino, Bernardino, Guido III, Obizzo, Ostasio III, Pietro.

RAVONE, località appena fuori di Bologna, occupata dalla gente d. Chiesa (an. 1403), 498, 9-13.

RECHASOLDI, v. Ricasoli.

REDOLANDELLA, fonte che si trova presso San Rufillo, 131, 24-132, 3, 37-39.

REGGIO EMILIA, ha il territorio devastato da Bolognesi e Visconti (an. 1354), 38, 15-20; aderisce alla lega contro i Visconti, 7-22; 41, 32-35; vi passa l'imper. Carlo IV di Boemia (an. 1355), 49, 17-19; alcuni cittadini vorrebbero dare la città ai Visconti, perciò sono condannati a morte da Filippo Gonzaga, 53, 15-54, 5; 57, 19-23; 58, 42-43; presso questa città le forze d. Visconti danno battaglia a quelle d. Gonzaga ma sono vinte (an. 1356), 69, 21-25; 71, 31-32; è occupata da Feltrino Gonzaga (an. 1359), 88, 14-15; 89, 29; entra nella lega contro Bernabò Visconti (an. 1368), 222, 23-25; è data a Bernabò Visconti, per tradimento di Lucio di Lando (an. 1371), 263, 15 sgg.

- (SIGNORI), v. Gonzaga Ugolino.

Renazzo, località presso Bologna, dove passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-371, 32; 370, 30-371, 8.

RENAZZO D'IMOLA, fiume a cui giungono i Bolognesi in processione durante l'epidemia (an. 1399), 468, 31-469, 15.

RENGHIERA (DALLA) BASILIO [Baxeglio, Biascio] è eletto tra i reggitori di Bologna (an. 1411), 538, 2-10; è arrestato e imprigionato (an. 1413), 545, 33-546, 7; è liberato e riammesso in patria (an. 1416), 555, 20; 37; 556, 37.

Reno, fiume d. Emilia al cui ponte presso Bologna si accampano i Bolognesi contro la gente di Giangaleazzo (an. 1390), 408, 11-24; 415, 12-17; vigiungono i Modenesi con una processione al tempo d. epidemia (an. 1399), 465, 2-17; 466, 33-40; 468, 16-30.

Revere, vi passa l'imper. Carlo IV di Boemia (an. 1368), 226, 33.

Rezo, v. Arezzo.

RICASOLI ANGELO (VESCOVO DI AVERSA), va a Bologna come ambasciatore d. pp. per cercare di concludere la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti (an. 1363), 162, 23-163, 9, 41-164, 6; va a Milano per la stessa ragione, 168, 29-169, 20, 41-170, 36; torna a Bologna (an. 1364), 179, 17-25, 35-180, 30.

RICASOLI ANTONIO [Rechaxolli, Rechasoldi] fatto cavaliere nella battaglia di San Rufillo (an. 1361), 134, 5-16, 36-135, 29.

RICCARDINA, è devastata dalle truppe d. Veneziani e Fiorentini ecc. (an. 1354), 36, 39-37, 36; 46, 5-7; vi passa, danneggiando, la compagnia di Lando d'Alemagna (an. 1357), 75, 13-22; 76, 31-35; vi passa Alberico da Barbiano (an. 1401), 475, 16-22.

RIMINI, ha il contado devastato dalla Gran Compagnia (an. 1358), 86, 13-16, 37-38; vi † Malatesta II (an. 1364), 179, 2-6; rimane ai Malatesta dopo la pace

con la Chiesa (an. 1365), 204, 4-10, 35-37; è devastata dalle milizie bolognesi di Giovanni da Barbiano (an. 1390), 424, 28-33.

Rio Sanguinario, località di Romagna fortificata dai Bolognesi (an. 1363), 171, 4-11; 172, 28-30.

RIOLO [Riolo secho], località presso Faenza, occupata dalle milizie d. Chiesa (an. 1357), 79, 2-5; 80, 34-35; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; è presa dal Card. Cossa (an. 1408), 525, 30-31; è perduta dalla Chiesa (an. 1410), 536, 9-12.

RIPOLI (DA) BENVENUTO, è bandito da Bologna (an. 1387), 395, 22-25; è richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.

RIZZARDO (DI) GIOVANNI, v. Rizzardo da Bagnacavallo. RIZZI (DEI) ROSSO, è nominato podestà di Bologna (an. 1365), 200, 24-26; 201, 41-42; è riconfermato per l'anno dopo, 205, 22-24; 206, 39-30.

ROBERTI (DE') ANTONIO, con gli alleati assalta Bologna ma è respinto (an. 1403), 496, 15.

ROBERTI FILIPPO, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-21.

Roberti (de') Nicolò, è mandato dal Marchese di Ferrara ambasciatore al Card. Cossa (an. 1403), 506, 7-13; è lasciato da questi a Bologna mentre egli va a combattere con Alberico da Barbiano (an. 1405), 512, 22-31; dà una figlia in sposa a Guido Pepoli, 513, 4-6, 18-26; è lasciato suo luogotenente a Bologna dal Card. Cossa che va a Roma per la † d. pp. Innocenzo VII (an. 1406), 520, 17-20; fa ribellare al pp. Gregorio XII alcuni cardinali per suggerimento d. Card. Cossa (an. 1408), 526, 7-12; sorveglia alla regolarità d. conclave tenuto a Bologna (an. 1410), 535, 17-19.

ROBERTO DI DURAZZO, è condotto prigioniero in Ungheria dal Re Luigi il Grande (an. 1353), 19, 14-24; è poi liberato per intervento d. pp. Clemente VI, 20, 20-22.

Roberto di Ginevra (Card.) [Roberto lo Zoppo], capo di una compagnia di ventura costituita di Brettoni (an. 1376), 309, 20-22, 30-31, v. Brettoni; è nominato antipp. (Clemente VII) dai cardinali stranieri riuniti a Fondi (an. 1378), 354, 44-355, 5; parte da Forlì per Napoli dove è ben accolto da Giovanna I, ma cacciato dal popolo e quindi fugge ad Avignone (an. 1379), 359, 27-39.

ROBERTO DI TARANTO, è condotto prigioniero in Ungheria dal re Luigi, 19, 14-24; è poi liberato per intervento d. pp. Clemente VI, 24-21, 4.

ROBIERA (DA) SALVATICO, v. Salvatico da Rubiera.

ROCCA CONTRADA, oggi Arcevia, castello d. Marche preso da alcuni Perugini espulsi a Lodovico Migliorati (an. 1407), 522, 41-523, 3.

ROCCA LEONARDO, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20.

ROCCA LODOVICO, è fatto prigioniero a Solara dai Bolognesi (an. 1363), 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

ROCCA (DELLA) MARCOVALDO [Marchoaldo da la Rocha], v. Marcovaldo della Rocca.

ROCHA (DE) ANDROYNUS, v. Androino di Cluny.

1364), 179, 2-6; rimane ai Malatesta dopo la pace Rod Giovanni [Giovanni de Rodi] combatte al soldo d.

Chiesa a Rubiera, ma è poi arrestato a Bologna per la sua poca lealtà (an. 1372), 267, 41-268, 28; 275, 40-276, 3.

RODALDI FRANCESCO [Rolandi Francesco], è preso come partecipe alla congiura contro l'Oleggio (an. 1356), 64, 24-26; 121, 28-35, 40-43.

RODIATA, v. Rudiano.

ROFFENO MUSIOLO, castello d. bolognese, occupato da alcuni fuorusciti e poi reso a Bologna (an. 1386), 378, 13-20.

ROGER PIETRO, v. Clemente VI pp.; Gregorio XI.

ROGGERI PIETRO [CARD. DI BELFORT], va a Bologna (an. 1367), 215, 27-28, 13-14.

ROLANDINO DA CANOSSA, v. Canossa (da) Rolandino.

ROLANDO DA IMOLA (VESCOVO DI BOLOGNA), nominato il 1390 non occupa la sede, 443, 1-7.

Roma, i Colonnesi tentano di rientrarvi con la forza, ma sono cacciati da Paolo Orsini (an. 1407), 523, 9-17; è presa da Ladislao di Napoli (an. 1408), 525, 30-37; è presa da Paolo Orsini in nome d. Chiesa (an. 1410), 532, 21-24; è presa da Ladislao di Napoli a Giovanni XXIII (an. 1413), 545, 2-9, 16-21.

- (CARD.) DI S. PIETRO IN VINCOLI, v. Grimaud Anglico.

— (CASTELLI) S. ANGELO, è ripreso dal pp. Urbano VI alla gente d. antipp. Clemente VII (an. 1379), 357, 21-24.

ROMAGNA (CONTE DI), v. Durfort Astorgio.

RONCAGLIA (DA) PAGANINO, v. Paganino.

RONCASTALDO (DA) BELDO, v. Beldo da Roncastaldi.

RONTANA, è tenuta da Giovanni Manfredi, contro la Chiesa (an. 1351), 129, 15-23, 43-130, 29; sobillata da Astorre Manfredi si ribella alla Chiesa (an. 1375), 301, 37-40; 302, 28-303, 5.

Rosa, v. Rosola.

ROSELLI GIOVANNI, fa arrestare Rodolfo e Tomaso Ramponi come avversari d. Visconti, ma li rilascia subito (an. 1403), 494, 18-27.

Rosola [Rosa], località d. Frignano sottomessa ai Bolognesi nel 1390, 421, 23-28.

Rossi Beltrame, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20; 156, 7-28; 157, 30-158, 37.

Rossi Gerardino, proprietario di fondi dove Bernabò Visconti fa erigere d. fortificazioni (an. 1361), 131, 24-132, 3, 37-39.

Rossi Palamede, nominato a proposito d. battaglia di S. Rufillo (an. 1361), 124, 2-4; 125, 36.

Rosso Pietro, è impiccato per la congiura contro Carlo Zambeccari (an. 1399), 463, 16-23, 33-36; 466, 18-467, 4.

ROVOROBELLA (DA) NICOLÒ, v. Nicolò da Roverbella.

Rubiera [Erbera], castello che le forze d. lega prendono a Bernabò Visconti (an. 1362), 148, 7-12; 149, 33-35; presso questa località il Marchese d'Este e la gente d. Chiesa sono sconfitti da Bernabò Visconti (an. 1372), 265, 38-44; 274, 8-22; è consegnata alla Chiesa da Salvatico Boiardi, 270, 39-41; vi è ucciso Ottobon Terzi a tradimento (an. 1409), 531, 24-41.

RUDIANO [Rodiata], località sull'Oglio, dove l'esercito

d. lega riesce a sfuggire ai Viscontei (an. 1391), 433, 23-45.

RUFFINI DOMENICO, passa da Bologna nel 1386 (?), 381, 8-11.

RUGGERO DA PERUGIA, podestà di Bologna nel 1407, 522, 25-26; e di nuovo nel 1413, 546, 12-14; si trova a Castel S. Pietro quando Bologna si ribella alla Chiesa (an. 1416), 552, 24-28.

Russi, località presso Bologna, dove passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 370, 37-41, 30-371, 8.

RUSTIGANI (DE') NICOLÒ, è preso ostaggio da Braccio da Montone dopo gli accordi con Bologna (an. 1416), 553, 12-24, 41; 554, 9.

Sabbadini, famiglia bolognese che aiuta Giovanni d'Oleggio a impadronirsi di Bologna (an. 1355), 48, 31-35; 52, 19-53, 5; partecipa alla sommossa che caccia da Bologna il Card. Noellet (an. 1376), 310, 8 sgg.; partecipano alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa, 34-38; 311, 2-19.

SABBADINI (DE') MUNSO, è nominato dal Card. Androino di Cluny podestà di Imola (an. 1366), 207, 17-18, 36; va come ambasciatore d. Bolognesi a Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 29-35; è decapitato a Bologna per la congiura d. Maltraversi (an. 1376), 311, 23-24; 312, 9-12; 327, 2-9.

SABBADINI (DE') Munso, è eletto confaloniere di Bologna (an. 1411), 539, 12-18; è mandato a confino (an. 1413), 546, 2-13.

SABBADINI (DE') UGOLINO, è uno d. capi d. Compagnia d. Capelletto (an. 1363), 172, 10-20; 173, 30-34.

SACCHI BARTOLOMEO, è deposto dalle cariche pubbliche (an. 1394), 451, 34-452, 18.

SACCHI (DAI) GREGORIO, è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16.

SACCO DEL TRONTO [Terra d'Utii], località d. Puglia dove la gente d. regina Giovanna I d'Angiò vince Ambrogio Visconti (an. 1367), 217, 29-43.

SACCONE PIETRO, a capo delle truppe bolognesi d. Visconti sconfigge ad Olmo i Perugini alleati di Firenze (an. 1351), 10, 12-17; 13, 30-32.

SAGNIMBENI, v. Salimbeni.

SALA, famiglia bolognese che partecipa alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1376), 310, 34-38; 311, 2-19.

SALA (DA) BELTRAME, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 39; 555, 17; 46.

SALA (DA) BERNARDO, messo d. pp. che partecipa d. sorte dei prelati arresi ai ribelli di Perugia (an. 1375), 299, 43-300, 39; 301, 12.

SALA (DA) BORNIO, è decapitato per la congiura d. Maltraversi (an. 1376), 310, 38-311, 23, 20-312, 8; 325, 8-10.

SALA (DA) CATALANO, è fatto cavaliere nell'occasione d. incoronazione di Carlo IV di Boemia a Milano (an. 1355), 48, 12-27; ambasciatore alla Chiesa per offrirle la città di Bologna (an. 1360), 103, 31-104, 26, 11-21; va ancora ambasciatore al pp. (an. 1362), 153, 2-7, 32-34; è imprigionato e poi confinato per aver partecipato alla congiura d. Maltraversi (an. 1376), 327, 30-45.

SALA (DA) DINADANO, è uno d. dodici confalonieri eletti nel 1376, 319, 9-40.

SALA (DA) GUGLIELMO, è arrestato per aver partecipato alla congiura contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 478, 25-479, 3.

SALCHO, v. Salto.

SALICETO, famiglia bolognese che provoca un tumulto contro Taddeo Azzoguidi ed altri (an. 1376), 311, 29-38; 312, 23-313, 4; sollevano un tumulto contro i Raspanti (an. 1377), 332, 6-21; 333, 40-334, 44.

SALICETO (DA) BARTOLOMEO, è mandato ambasciatore al pp. dal Card. Noellet, signore di Bologna (an. 1375), 303, 36-38; 304, 9-13; torna da Avignone (an. 1376), 306, 27-30; 310, 27; con altri nobili bolognesi depone e caccia il Card. rettore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 15; è mandato ambasciatore al pp. Urbano VI (an. 1378), 349, 26-33; e a Ferrara per la † di Nicolò II d'Este (an. 1388), 386, 12-21; è arrestato per la congiura d. 1389 a favore di Giangaleazzo, 396, 29-40; ma poi è rilasciato, 397, 34-398, 3; è richiamato dal confino (an. 1398), 462, 49; è confinato dopo il tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27; sempre partigiano d. Maltraversi (an. 1403), 499, 22-44.

SALICETO (DA) GIACOMO, è richiamato dal confino con altri d. Maltraversi (an. 1398), 463, 3-4; è confinato dopo il tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27; va ambasciatore a Roma con altri (an. 1412), 543, 34-39; torna a Bologna (an. 1413), 547, 24-31; è eletto conservatore d. Stato (an. 1416), 557, 11-29.

SALICETO (DA) MARCHIONE, è decapitato a Bologna per la congiura d. 1389 in favore di Giangaleazzo, 390, 19-31; 391, 43-392, 45; 397, 2-13; era stato uno d. principali organizzatori di essa, 394, 4 sgg.

SALICETO (DA) PAOLO, è ucciso nel tumulto tra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

SALICETO (DA) RICCARDO, è mandato dai Bolognesi al pp. nel 1351, 3, 9-10; 4, 28-30; va in ambascieria al pp. Gregorio XI ad Avignone, 261, 15-262, 4.

SALICETO (DA) ROBERTO, accompagna a Roma dal pp. il Card. Anglico (an. 1369), 245, 20-34; 247, 17; partecipa alla sommossa che caccia da Bologna il Card. Noellet (an. 1376), 310, 10 sgg.; è mandato all'Hawkwood per indurlo a sospendere i saccheggi e le stragi, 315, 30-33; va a Milano a prender le milizie che Bernabò manda in aiuto ai Bolognesi, 318, 36-39; è arrestato con altri per il suo malgoverno (an. 1377), 336, 25-337, 38; ritorna a Bologna dal confino (an. 1388), 387, 34-41.

SALIGOM (DA) DALCOLINI PERINO, v. Dalcolini Perino.

SALIMBENI [Sagnimbeni], famiglia senese che con altri Grandi tenta di imporre l'oligarchia alla città (an. 1368), e poi la consegnano all'imperat. Carlo IV di Boemia, 231, 35-232, 32; 238, 12-24.

SALIMBENI SANDRO, si ribella contro Siena ma si sottomette presto (an. 1374), 293, 41-294, 5.

SALTO [Salcho], luogo fortificato in Romagna, che si arrende alla Chiesa (an. 1367), 218, 33-40.

SALUDEGO DA RUBIERA, v. Boiardi Salvatico.

SALVATICO DA RUBIERA, v. Boiardi Salvatico.

Salvetto dalle Paliotte, è mandato a portar le condoghanze d. Bolognesi a Ferrara per la † di Alberto d'Este (an. 1393), 448, 26-35.

SAMARITANI GIACOMO, va a difendere Settefonti (an. 1354), 39, 21-40, 5; 42 36-37.

Sambonifacio (da) Soro, è fatto cavaliere da Aldobrandino d'Este (an. 1352), 16, 12-14.

SAMBUCA, località presso Pistoia, restituita da Puccinello all'Oleggio (an. 1357), 80, 2-1; 81, 18-19.

SAMOGGIA, valle d. Bolognese dove passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 93, 6-25, 28-95, 22; è devastata da Taddeo Cuzano (an. 1360), 109, 39-40; 111, 19-21; è vicina al castello di Monteveglio, 155, 9-10; 156, 43-157, 39; è data alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; alcune fortezze di questa valle sono prese dai Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 322, 10-11; i Bolognesi vi fanno costruire un castello (an. 1388), 386, 10-11; vi si ferma la gente di Giangaleazzo (an. 1390), 413, 42-414, 11; tutti i castelli d. valle sono presi dalla gente d. pp. (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35.

SAN BENEDETTO (DA) GIOVANNI (DON), v. Giovanni da San Benedetto.

SAN BIAGIO, località presso Ferrara dove giunge Francesco d'Este con Malatesta II nella guerra contro il cugino Aldobrandino (an. 1353), 24, 5-11.

SAN CESARIO SUL PANARO, località toccata dai Bolognesi nelle loro scorrerie in territorio Modenese (an. 1354), 31, 2-17; 33, 35-34, 29.

SAN DOMENICO (DA) BENEDETTO, è eletto confaloniere di Bologna (an. 1411), 538, 12-14; è mandato a confino (an. 1413), 546, 17-23.

Sandro da Campo al Monte, danneggia il territorio di Imola per favorire il Marchese di Ferrara contro i Bolognesi (an. 1380), 367, 41-368, 5.

SAN FELICE, sobborgo di Bologna che si sottomette all'Oleggio (an. 1355), 54, 12-17, 32-34; vi entrano le milizie d. Chiesa (an. 1360), 100, 5-15, 22-26; vi sono impiccati per tradimento tre traditori che volevano consegnare il castello a Bernabò Visconti e un omicida (an. 1361), 137, 8-20, 39-44; vi si accampano i Bolognesi contro la gente di Giangaleazzo Visconti (an. 1390), 415, 12-17.

SAN GEROLAMO (DA) GEROLAMO, è decapitato a Bologna per la congiura d. Maltraversi (an. 1376), 310, 38-311, 23, 20-312, 8.

SANGIORGI, v. San Giorgio (da).

SAN GIORGIO, località nel Bolognese dove passa l'esercito d. lega contro i Visconti (an. 1356), 70, 26-71, 7; 72, 28-33.

SAN GIORGIO (DA) famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

SAN GIORGIO (DA) GIOVANNI, bolognese che tenta con Giovanni da Barbiano e altri di uccidere Azzo d'Este, senza riuscirvi (an. 1395), 457, 31 sgg.; tenta di

rovesciare il governo popolare (an. 1412), 539, 22-31, 22-29; perciò è arrestato e † in prigione, 540, 2-3.

SAN GIORGIO (DA) SIMONE, ambasciatore alla Chiesa per offrirle la città di Bologna (an. 1360), 103, 31-104, 26, 11-21; va ambasciatore al pp. (an. 1361), 128, 22-25; 129, 34-35.

SAN GIORGIO DI PIANO, località d. territorio bolognese danneggiata dalla gente di Bernabò Visconti (an. 1373), 281, 30-282, 15; vi passano i Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 322, 37-39; è danneggiato da Lucio di Lando (an. 1387), 383, 2-8; i Bolognesi vi fanno costruire un castello (an. 1388), 385, 26-30, 41.

SAN GIOVANNI (DA) GINO [Ghino], fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 2; 21; 41-42.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO, è consegnata dai Pepoli a Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 7, 2-6; 9, 31-35; 10, 19-22; vi passa l'esercito d. lega contro il Visconti (an. 1354), 44, 5-11; 47, 26-30; vi passano le milizie d. Visconti sconfitte dalla lega (an. 1357), 76, 27-77 4; 78, 36-39; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; vi giungono i Brettoni col Card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 321, 6-9; vi è sconfitta la gente d. Visconti, Estensi, Gonzaga dai Bolognesi (an. 1390), 400, 10-18; 402, 43; vi si accampa l'Hawkwood contro la gente di Giangaleazzo Visconti, 410, 2-36; si ribella contro Bologna a favore d. Visconti (an. 1402), 476, 30-33; gli abitanti fanno un inutile attentato contro Giovanni I Bentivogli, 10-32; 478, 8-12; gli si ribellano per darsi ai Malatesti, 477, 32-478, 5; 479, 4-8; vi passano i Malatesti di ritorno da Bologna facendo molti danni, 490, 16-21; il Card. Cossa ottiene dal legato di Caterina Visconti di occupare Bologna per la Chiesa, 491, 26-30; 492, 29-493, 38; 498, 34-499, 3; appartiene a Carlo Malatesti e i Bolognesi tentano invano di prenderlo (an. 1411), 537, 31-538, 10, 33-539, 5; 538, 41-539, 36, 38-43; si ripete l'assalto d. Bolognesi (an. 1412), 540, 4-19, 2-16; il pp. lo riprende e lo dà ad Alvise da Prato, 541, 15-22, 39-41; 542, 40-543, 7; questi vi † (an. 1414), 548, 27-29; vi sono condotti in ostaggio i difensori di Cento per la Chiesa (an. 1415), 551, 17-23; i Bolognesi lo prendono (an. 1417), 559, 31-560, 20, 2-25, 36-561, 44; è preso dalle milizie d. pp. (an. 1420), 565, 31-566, 3; 567, 22-35.

SANGIROLAMI, famiglia Bolognese che partecipa alla congiura d. Maltraversi per ridare Bologna alla Chiesa (an. 1376), 310, 34-38; 311, 2-19.

SAN GREGORIO (FRATI DI), sono cacciati via da San Michele in Bosco (an. 1364), 192, 38-45; 193, 5-20.

SANGUINAZZI (DE') ILARIO [Lario, Illarius de Sanguenacis], podestà di Bologna nel 1379, 361, 41-43.

SAN LAZZARO, località presso Reggio Emilia fortificata da Bernabò Visconti contro la lega antiviscontea (an. 1370), 256, 19-27; la gente di Giovanni Bentivogli vi è sconfitta da quella di Giangaleazzo Visconti (an. 1401), 474, 32-475, 9.

SAN LAZZARO DI SAVENA, località presso Bologna dove è mandato a confino Giovanni Bellabusca (an. 1413), 545, 31; vi fanno una scorreria i Malatesti, 546, 15-21, 28-30.

SAN LORENZO, località presso Bologna ove si combatte tra Bolognesi e Viscontei (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14.

SAN MARCELLO (CARDINALE DI), v. Androino di Cluny.

SAN MARINO, vi si rifugia Giovanni Hawkwood sconfitto dai Malatesti (an. 1390), 402, 5-24.

SAN MARTINO, vi si accampano le milizie d. lega antivisconțea (an. 1362), 144, 14-18, 36-145, 35.

SAN MARTINO IN ARGINE [in Argile], località presso Budrio devastata dalle milizie d. Visconti (an. 1390), 422, 14-21.

SAN MARZIALE (DI) UGO, v. Ugo di San Marziale.

SAN MICHELE IN Bosco, località d. Bolognese fortificata contro Bernabò Visconti (an. 1360), 97, 6-9, 29-30; vi si ferma il card. Albornoz, 98, 12-14; ci vanno a dimorare i frati di Monte Oliveto, 192, 38-45; 193, 5-20; vi si rifugiano Carlo Zambeccari e Obizzo de' Lazzari, per evitare l'epidemia, ma vi muoiono (an. 1399), 466, 29-467, 6; 469, 40-470, 43; vi si reca il pp. Giovanni XXIII (an. 1410), 536, 24-25; vi si rifugia il Legato d. pp. a Bologna Card. di S. Eustachio per paura d. epidemia (an. 1423), 571, 5-8.

SAN MINIATO AL TEDESCO, l'imper. Carlo IV di Boemia ne assume la Signoria (an. 1368), 233, 40-234, 34; 239, 26-37; partendo dall'Italia vi lascia il Card. Solamieri (an. 1369), 250, 19-35; è assediato dai Fiorentini, 252, 10-28; è preso dagli stessi, 253, 35-254, 3.

SAN NICOLÒ, località presso S. Giovanni in Persiceto, per dove passa Alberico da Barbiano (an. 1401), 475, 16-21.

SAN NICOLÒ DEL LIDO, vi si combatte tra i Veneziani e i Genovesi che sono vinti (an. 1379), 361, 18-21.

SAN PATRIZIO, frazione di Conselice, assediato dai Bolognesi (an. 1351), 5, 26-30; 8, 29-30; si arrende, 6, 9-12; è resa al vescovo di Imola, 10, 4-7; 13, 26-27.

SAN PIETRO, isola presso la Sardegna donde le navi genovesi muovono contro quelle Veneto-Aragonesi (an. 1363), 25, 9-15.

SAN Polo D'ENZA, castello appartenente ai Fogliano, 255, 17-28.

SAN PROCOLO, località d. Romagna fortificata per volere d. Albornoz (an. 1363), 171, 4-11; 172, 28-30; è devastata da Giovanni Manfredi, 171, 12-18; 172, 33-35; vi si accampano i Brettoni (an. 1376), 328, 2-3; i Bolognesi vi fanho una bastia per tener a bada Astorre Manfredi (an. 1386), 381, 12-25.

SAN PROSPERO, località presso Imola dove i Bolognesi sono vinti da Alberico da Barbiano (an. 1385), 374, 3-9; vi passa lo stesso capitano (an. 1401), 475, 16-23; è presa dalla gente d. Visconti (an. 1402), 476, 26-29.

SAN QUIRICO D'ORCIA, località d. Senese dove si accampa il re Ladislao d'Angiò (an. 1409), 530, 13-16.

SAN RUFELLO, v. San Ruffillo.

- SAN RUFFILLO [San Rufello], località d. Bolognese ove Bernabò Visconti è vinto dai Bolognesi (an. 1361), 124, 2; 125, 35-36; 131, 25; 132, 37; vi si celebra ogni anno una festa per ricordare la vittoria, 135, 14-23, 41-136, 31.
- Sanseverino (DA) Francesco, è fatto decapitare come traditore dal Card. Cossa a Bologna (an. 1405), 512, 33-36.
- SANT'AGATA, è consegnata dai Pepoli a Giovanni d'Oleggio (an. 1351), 7, 2-6; 9, 31-35; 10, 19-11, 3; resiste a Bernabò Visconti (an. 1360), 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; alcune milizie di questo comune aiutano i Bolognesi alla presa di Visdomini (an. 1390), 412, 19-413, 4; tenta di ribellarsi a Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 476, 2-6; vi si incontrano Facino Cane e Bulgaro Beccatorta (an. 1403), 494, 32-36.
- SANT'ALBERTO (DA) GIOVANNI [Zenane da Santo Alberto], è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 20; 35, 35-38; 36, 29-34; 42, 2-6.
- SANT'ANDREA [Pieve di Sant'Andrea], località presso Piumazzo, danneggiata dalla gente di Bernabò (an. 1372), 264, 36-37; 273, 16-22; rimane ad Alberico da Barbiano dopo l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; ma questi poi la riprende, 21-29; 514, 21-26.
- SANTA LUCIA (DA) ANTONIO, capitano d. cittadella di Cento per i Gozzadini (an. 1404), 509, 11-15.
- SANT'ANGELO (CARD. DI), v. Noellet Guglielmo.
- SANTA MARIA IN MONTE, località d. Bolognese fortificata. per paura d. Visconti (an. 1360), 95, 33-34; 96, 2-5, 23-97, 5; 96, 34-97, 28; dopo la pace con Bernabò se ne abbatte la fortezza (an. 1364), 191, 20-22, 33.
- SANTA MARIA IN STRADA, località d. Bolognese dove si ritirano le milizie sconfitte d. Visconti (an. 1357), 76, 10-14; 77, 36-38.
- Sant'Ambrogio, località presso un ponte sul Panaro, dove i Bolognesi costruiscono una bastia (an. 1354), 32, 18-24; 35, 31-33; è bruciata nella guerra tra Visconti e Oleggio (an. 1355), 56, 16-18; l'Oleggio acquista la bastia per trattative, 60, 7-11, 40-42.
- SANT'ARCANGELO, località d. contado di Rimini devastata dalle milizie bolognesi di Giovanni da Barbiano (an. 1390), 424, 28-33.
- SANTERNO, fiume presso Imola dove giunge la processione d. Bolognesi durante l'epidemia (an. 1399), 465, 18-466, 16; 467, 31-468, 37.
- SANT'EUSTACHIO (CARD. DI), v. Cossa Baldassarre e Isolani Giacomo.
- SANT'EUSTACHIO (DI) ALFONSO (CARDINALE) legato d. pp. a Bologna (an. 1420), 566, 22-30; 568, 12-18; per paura d. epidemia va a S. Michele in Bosco e poi a Castel S. Pietro (an. 1423), 571, 6-10, 9-11; va a Siena ma si tiene alcuni castelli d. Bolognese, 21-26, 22-28.
- SANTI FEDERICO, è uno d. dodici confalonieri eletti nel 1376 a Bologna, 319, 9-40.
- SANTO ALLE, località presso Bologna dove giungono i Savignano, è perduto dai Bolognesi contro Bernabò

- Brettoni col card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 321, 14-16.
- SANUDO GIACOMO, sale al governo di Bologna con i Grandi (an. 1412), 541, 7-18, 34-542, 4; 543, 16-27, 41-544, 38.
- SAPIENZA, porto d. Morea dove i Veneziani sono vinti da Paganino Doria (an. 1354), 44, 18-25; 47, 32-48, 24.
- SARAGOZZA (ARCIVESCOVO DI), va a Bologna e poi dal card. Albornoz (an. 1364), 187, 2-5, 28-29; va a Forll a colloquio col card. Androino di Cluny, 191, 37-40, 28-192, 6.
- SARCIANO GIOVANNI [Sartugliano, Saturgliano], è fatto cavaliere per la battaglia di S. Ruffillo (an. 1361). 124, 7-19; 127, 42-43; 134, 5-11, 36-40; è ferito in detta battaglia, 125, 8-14; 127, 43-45; è uno d. capi d. compagnia d. Capelletto (an. 1363), 172, 10-20; 173, 30-34.
- SARDEGNA, presso quest'isola avviene il congiungimento della flotta aragonese con quella veneziana per la guerra contro Genova (an. 1353), 25, 2-9.
- SARTUGLIANO, v. Sarciano.
- SARZANA, i Fiorentini vi sono sconfitti dalla Compagnia d. Hawkwood (an. 1369), 253, 15-27; vi si ritira la gente di Bernabò Visconti incalzata dalla lega (an. 1370), 255, 37-42; vi si forma una compagnia di Tedeschi al servizio d. Visconti (an. 1373), 291, 24-30; vi si tiene una riunione di Signori italiani per far pace col pp. (an. 1378), 348, 38-349, 4.
- SARZANA (PACE DI), è stretta tra i Fiorentini e Giovanni Visconti (an. 1353), 20, 7-11, 41-42.
- Sassoferrato (DA) Francesco, podestà di Bologna, corre pericolo di essere ucciso dai Gozzadini (an. 1403), 504, 35-39.
- Sassonegro, località presso Bologna il cui parroco simula un miracolo (an. 1384), 372, 25-373, 3; è presa dal card. Cossa (an. 1403), 498, 16-17.
- Sassuno (da) Toniolo, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.
- Sassuolo, località rifornita da Bernabò Visconti contro Estensi e Bolognesi (an. 1372), 264, 35-37; 273, 16-22; è danneggiata dalla gente d. Chiesa, 268, 33-35; 276, 12-16; è presa da Nicolò II d'Este (an. 1373), 289, 21-30.
- Sassuolo (DA), signori che si ribellano al marchese d'Este per l'uccisione di uno d. loro (an. 1370), 258, 25-42; 261, 11-14.
- SASSUOLO (DA) MANFREDINO, v. Manfredino da Sassuolo. Sassuolo (DA) Nicolò, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 27-31.
- SATURGLIANO, v. Sarciano.
- SAVELLI PAOLO, è uno d. condottieri d. milizie alleate contro Giovanni I Bentivogli (an. 1402), 479, 28; respinge da Bologna la gente d. Chiesa e i suoi alleati (an. 1403), 496, 27; partigiano d. Maltraversi, 499, 22-44.
- SAVI (DE') PIERO è eletto confaloniere a Bologna (an. 1411), 538, 2-25.

Visconti (in. 1360), 87, 10-12, 31-32; è ripreso dalla cente d. Oleggio, 13-16, 33-34; vi si combatte tra Bolosnesi e Viscontei, 109, 39-110, 36; 111, 19-112 14.

Savignano sur Panaro, è tolto ai Bolognesi dalle truppe d. lega contro il Visconti (an. 1354), 38, 22-23; 42, 35. SAVIGNO (DA) UGOLINO, v. Ugolino da Savignano.

SAVINA GUIDO, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20; 156, 7-28; 157, 30-158, 37; difende la rocca di Borgoforte per il Visconti (an. 1368), 226, 39-227, 25; 233, 7-20; tradisce Francesco da Fogliano e lo fa impiccare dal Visconti (an. 1372), 281, 10-23; cede Scandiano alla Chiesa (an. 1374), 293, 13-25.

SAVOIA (DI) ALAMANNO (ARCIV. LODOVICO), è mandato come legato d. pp. a Bologna e riceve il giuramento d. cittadini (an. 1424), 573, 18-574, 9; 573, 19-574, 9; fa cavaliere Marco da Canedolo, 10-13; fa ricostruire in muratura la parte d. palazzo comunale distrutta dall'incendio (an. 1425), 576, 34-37, 37-41.

SAVOIA (DI) AMEDEO VI, tornando dalla guerra contro gli infedeli si ferma a Bologna (an. 1367), 213, 15-22, 36-37; 218, 11-16; sostiene i diritti d. figli di Giovanni Paleologo d. Monferrato contro i Visconti (an. 1372), 269, 43-270, 38, 13-31; 277, 23-40; penetra in Lombardia fino a Vimercate (an. 1373), 284, 46-285, 8; fa fare un ponte sull'Adda, 288, 11-20; passa sul territorio di Ferrara e poi di Bologna, 289, 23-39; poi torna in Lombardia, 40-41; si trattiene sul Modenese, poi per il Frignano va a Lucca, 291, 8-30; va a Pisa e poi ad Avignone (an. 1374), 292, 4-6; 294, 8-26; è in Romagna quando vi passa Luigi I d'Angiò (an. 1382), 371, 12-21,

SAVOIA (DI) AMEDEO VIII, promette aiuti a Giovanni Maria Visconti (an. 1409), 529, 27-34.

SAVOIA (DI) IACOPO, † combattendo contro gli infedeli (an. 1367), 213, 18-19, 36-214, 42.

SAVONA, vi si tiene un concilio per finire lo scisma d'Occidente (an. 1407), 524, 36-39.

SBANDEZZATO, parente di Giovanni da Barbiano, è con lui decapitato per le ruberie nel contado bolognese, compite come amico d. confinati (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15.

SBARDELLATI ANTONIO, è giustiziato per la congiura a favore d. Pepoli (an. 1386), 378, 2; 379, 41; 43-44.

SBARDELLATI GIOVANNI, bolognese imprigionato dal legato d. pp. (an. 1413), 544, 24-33; ma riesce a fuggire, 545, 2-11.

SCACCHESI, famiglia bolognese rivale d. Maltraversi (an. 1375), 302, 36-43; 303, 26-304, 8; depongono e cacciano con altri nobili il card, rettore d. città per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 16; 310, 16; sono discordi fra loro durante la congiura d. Maltraversi, 327, 33-42; alcuni sono arrestati per il loro malgoverno (an. 1377), 337, 39-338, 6; sono favoriti da Facino Cane e dai Visconti (an. 1403), 499, 32-44; aiutano il card. Cossa contro i Gozzadini, 503, 41-504, 4.

ne], è arrestato per falso e condannato a una multa (an. 1409), 528, 24-39.

SCALA (DELLA) ALBERTO, dopo la † di Mastino II ne elegge successore il figlio Cangrande II (an. 1351), 8, 21-9, 4; sua + (an. 1352), 17, 4-7.

SCALA (DELLA) ANTONIO (SIGNORE DI VERONA), succede nella Signoria di Verona col fratello Bartolomeo alla † d. padre Cansignorio (an. 1375), 298, 9-17, 30-33, 4; fa guerra con Bernabò Visconti (an. 1378), 349, 34-350, 10; fa pace con lui (an. 1379), 358, 11-23; è fatto uccidere da Giangaleazzo Visconti (an. 1388), 388, 43-46.

SCALA (DELLA) BARTOLOMEO (SIGNORE DI VERONA), succede al padre Cansignorio col fratello Antonio (an. 1375), 298, 9-17, 30-33, 4; fa guerra con Bernabò Visconti (an. 1378), 349, 34-350, 10; fa pace con lui (an. 1379), 358, 11-23.

SCALA (DELLA) CANGRANDE II (SIGNORE DI VERONA), succede al padre Mastino II (an. 1351), 8, 21-9, 4; il fratello naturale Frignano tenta di usurpargli il dominio (an. 1353-54), 29, 12-30, 3; 29, 34 sgg.; 36-37; 30, 11 sgg.; riprende Verona all'usurpatore e compie molte vendette, 30, 4-15; 31, 29-33; 33, 18 sgg.; si stringe in lega con i Veneziani, Carraresi, Estensi, 36, 14-37, 3; 41, 32-35; fa giustiziare alcuni abitanti di Ostiglia che gli avevano tolto quel castello (an. 1355), 54, 11-23; 59, 30-31; è ucciso dal fratello Cansignorio (an. 1359), 88, 2-89, 15; 90, 39 sgg.; 92, 26 sgg.; 93, 36-37.

SCALA (DELLA) CANSIGNORIO (SIGNORE DI VERONA), figlio di Mastino II, accompagna Cangrande in Germania (an. 1354), 29, 12-22, 34-30, 32; uccide il fratello Cangrande (an. 1359) e imprigiona il fratello Paolo Alboino, 88, 2-89, 15; 90, 39 sgg.; 92, 26 sgg.; 93, 36-37; sposa una Angioina (an. 1363), 160, 27-161, 3; 162, 31-33, 13-22; 163, 36-40; fa pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; uccide il fratello Paolo Alboino, 197, 21-29; 198, 33-36; difende Ostiglia contro Carlo IV di Boemia (an. 1368), 226, 33-38; 233, 7-20; fa una tregua con l'imper., 229, 28-29; 236, 13-15; aderisce alla pace d. 1369 con la lega, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; sua † (an. 1375), 298, 9-16, 30-33.

SCALA (DELLA) FRIGNANO [Fregnino], figlio naturale di Mastino II, approfitta d. assenza d. fratelli per usurpare la Signoria di Verona (an. 1353) [ma an. 1354], 29, 12-30, 3; 29, 34 sgg.; 36-38; † nella difesa d. città contro Cangrande, 30, 4-9, 38-40; 31, 30-31; 34, 11-35, 16.

SCALA (DELLA) MASTINO II (SIGNORE DI VERONA), † nel 1351, giugno 3, 6, 6-8; 8, 33-34, 21-24.

SCALA (DELLA) PAOLO ALBOINO, figlio di Mastino II, 29, 12-18, 34-30, 32; pare che abbia aiutato Frignano a usurpare la Signoria di Verona, 32, 22-25; è ucciso dal fratello Cansignorio (an. 1365), 88, 2-89, 15; 90, 39 sgg.; 92, 26 sgg.; 93, 36-39; 197, 21-29; 198, 33-36; alla † di Cansignorio si trova il suo cadavere a Peschiera (an. 1375), 298, 37-40, 23-299, 5.

SCACCHI ZACCARIA [Zacharia de li Schacchi da Sam Zohan- SCALA NICOLA, podestà di Bologna nel 1373, 285, 27-29.

Scalelle (Passo delle), località presso la quale la Gran Compagnia è sconfitta (an. 1358), 82, 5-6, 39-40.

Scandaseto Ghirardazzo, bolognese decapitato per sospetto di accordi con i Malatesta (an. 1413), 544, 12-20, 14-24.

SCANDIANO, è tenuta dai Fogliani, 281, 14-15; è ceduta alla Chiesa, 293, 13-25.

Scappi, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

SCAPPI (DE') PIERO, bolognese mandato a confino nel 1413, 546, 17-23, 2-13.

Scappi (de') Ugolino, ambasciatore d. Bolognesi a Urbano V per il suo ritorno da Avignone (an. 1367), 214, 29-33; ambasciatore d. Bolognesi a Firenze (an. 1376), 313, 35-41; è tenuto in ostaggio da Astorre Manfredi (an. 1377), 346, 30-38; è vestito a lutto per la † d. vescovo Caraffa (an. 1389), 393, 2-16; è uno d. ambasciatori a Bonifazio IX (an. 1492), 440, 19-20; provoca un tumulto contro i Ramponi per l'elezione d. correttori d. notari (an. 1393), 449, 10-450, 19; è mandato a confino, 451, 10-17; è richiamato in patria (an. 1394), 455, 8-457, 16; tenta di far rientrare a Bologna Francesco Ramponi e i suoi, ma poi si accorda con i Maltraversi per lasciarli a confino (an. 1399), 466, 8-17; provoca un tumulto popolare contro gli Zambeccari, 469, 16-37.

Scaricalasino [Monghidoro], paese strappato dagli Ubaldini ai Bolognesi (an. 1360), 107, 31-32; 109, 6-9; è da loro restituito, 115, 38-39; 116, 18-21.

Scarperia, assediata per qualche tempo dall'esercito d. Oleggio (an. 1351), 10, 9-11; 12, 15-22; 13, 28-29; vi si rifugia il vicecapitano di Monte Beni (an. 1375), 297, 24-298, 29; 297, 44-298, 29.

SCHALELLE, v. Scalelle.

Schermaglia (dalla) Leone, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

Schiappa (dalla) Polo, è deposto dalla carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43; e del consiglio d. Seicento (an. 1394), 451, 34-452, 18.

Schiavardella, località presso S. Giovanni in Persiceto dove la gente d. Chiesa sconfigge quella d. Visconti (an. 1373), 283, 3-4.

SCOLTENA, v. Panaro.

Scipione, capitano di Giovanni I Bentivogli, † nell'attentato al Signore a S. Giovanni in Persiceto ed è sepolto in S. Petronio a Bologna (an. 1402), 476, 10-32; 478, 2-12.

SCORZONE PELACANI GIACOMO [Iacomo Schorzom Pelacham], capitano di Giovanni I Bentivogli, che difende Porta Galliera a Bologna (an. 1402), 479, 13-22.

SCOTTI (DE') FRANCESCO, podestà di Bologna nel 1376, 314, 17-19.

Scrovegni Ugolino, podestà di Bologna nel 1374, 295, 11-13; v. 1375.

SCURINO (CONTE DI), v. Severino.

SECCADINARI MICHELE (FRA'), eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 7.

SECCHIA, fiume presso il quale si ferma l'esercito d. arciv.

Giovanni Visconti alleato d. Bolognesi nelle loro scorrerie sul Modenese (an. 1354), 31, 18-32, 5; 34, 30-15.

SEGURANI GUIDUCCIO [Gurbaro da Monzane], è impiccato a Bologna nel 1387, 382, 30-37, 41-43, 384, 34-385, 11.

SEMINABRIGA MATTIOLO, primo confoloniere a Bologna (an. 1376), 327, 2-4.

Serenaro Antonio, è fatto impiccare da Alberico da Barbiano nel castello di Dozza (an. 1401), 475, 23-34.

SERRAVALLE, castello d. Bolognese perduto dall'Oleggio (an. 1360), 99, 33-35, 19-100, 1° i Bolognesi vanno ad assediarlo (an. 1363), 164, 17-21; 165, 31-36; vi passano i Bolognesi diretti a Crespellano, 167, 4-8; 168, 35-36; è dato alla Chiesa dopo la pace con Bernabò Visconti (an. 1364), 176, 15-177, 6, 39-41; 180, 5-11, 31-35; si ribella ai Bolognesi con l'aiuto di Bernabò Visconti (an. 1368), 222, 33-36; 226, 19-227, 7; è preso dai Brettoni d. card. Roberto di Ginevra (an. 1376), 322, 10-11; è riacquistato dai Bolognesi (an. 1377), 345, 36-39.

SETA (DALLA) GIACOMO, v. Dalla Seta Giacomo.

SETTEFONTI [Stifunti], è rafforzata dai Bolognesi per timore d. lega contro il Visconti (an. 1354), 39, 24-40, 5; 42, 36-37.

SEVERINO (CONTE DI) [Scurino], è uno d. capi d. Compagnia d. Capelletto (an. 1363), 172, 10-20; 173, 30-34.

SFORZA MUZIO ATTENDOLO, difende Modena per il marchese di Ferrara contro Ottobon Terzo (an. 1408), 525, 20-25; uccide Ottobon Terzo per mandato d. card. Cossa e d. marchese d'Este (an. 1409), 531, 24-33.

SIBALDINI SIBALDINO, sale al governo con i nobili a Bologna (an. 1412), 541, 7-15, 34-542, 5; 543, 16-27, 41-544, 38.

SIENA, vi giunge Carlo IV imp. e ne ottiene il dominio (an. 1355), 49, 22-24; 50, 19-21; 51, 35-36; vi giunge il card. d'Ostia Pietro Bertrand e ne riparte con l'imper., 49, 25-50, 4; vi ritorna l'imper. da Roma dopo l'incoronazione, 52, 2-5; 53, 23-24; i Senesi entrano in guerra con i Perugini perchè questi assediano Cortona (an. 1358), 82, 8-11, 33-34; sono sconfitti dai Perugini, 26-83, 3, 36-37; sono sconfitti dai mercenari Inglesi a Montalcinello (an. 1367), 211, 24-212, 6; entrano nella lega contro Bernabò Visconti (an. 1368), 220, 14-221, 11; 222, 23-26; 225, 23-27, 17-226, 5; 230, 22-231, 12; i Grandi fanno un colpo di Stato e stabiliscono l'oligarchia, ma poi i Salimbeni consegnano la città all'imperat., 231, 35-232, 32; 238, 12-24; Carlo IV di Boemia ne è cacciato (an. 1369), 241, 5-7, 29-30, 2-242, 6; 241, 23-242, 25; aderisce alla pace d. 1369 con i Visconti, 242, 15 sgg.; 30 sgg.; vi resta per l'imper. il card. Solamieri, 244, 37-38; 246, 9-12; Sandro Salimbeni si ribella alla città (an. 1374), 293, 41-294, 5; vogliono darsi a Giangaleazzo Visconti per odio ai Fiorentini (an. 1388), 388, 10-14; si alleano con Francesco I Gonzaga (an. 1392), 439, 16-18; vi si ferma pp. Gregorio XII che rifiuta di andar a Savona per finire lo scisma (an. 1407),

SIGISMONDO D'UNGHERIA, va a Lodi per trattar di finire lo scisma (an. 1413), 547, 11-15, 32-37; presiede il concilio di Costanza (an. 1414), 549, 8-10; 33-34.

SILVESTRO (DE) GIACOMO, è uno d. anziani d. 1377, 335, 33 336, 9.

Simone da Bertinoro, capitano d. Montagna per i Bolognesi (an. 1391), 428, 6-9.

SIMONE DALLA MORTE, capitano d. Ungari a cui si arrende la fortezza di Casalecchio (an. 1360), 99, 12-16; 102, 41-44; la tiene per alcuni giorni, poi la cede all'Albornoz, 120, 18-31, 32-37; va con i suoi verso Modena e Parma facendo danni ovunque, 45-121, 37, 2-24; interrompe l'assedio di Parma per danari avuti da Bernabò, 122, 22-30, 42-45; 123, 2-9, 39-41; torna in Ungheria con i suoi, 23-124, 5; 123, 38-124, 27.

SIRACUSA (CARDINALE DI), fa una sosta a Bologna durante il viaggio da Avignone a Roma (an. 1367), 215, 31-34.

Sisi, v. Assisi.

SIXE, v. Assisi.

Solamieri Guido (Card. di Boulogne) [Card. Boloniensis, Card. di Sovrolamere], arriva a Bologna da Avignone (an. 1368), 228, 25-26; 235, 11-14; Carlo IV di Boemia vorrebbe farlo suo rettore in Siena, ma i Senesi non lo accettano (an. 1369), 241, 2-10, 23-26; rimane tuttavia in Siena, 244, 37-38; 246, 9-12; 250, 19-35; Carlo IV di Boemia lo lascia suo rettore a S. Miniato, 19-35; sostiene l'assedio d. Fiorentini a S. Miniato, 252, 10-28; scopre in Lucca una congiura contro di lui, 253, 2-10; lascia libera Lucca per una somma di danaro (an. 1370), 254, 30-41.

Solara, i Bolognesi vi costruiscono una bastia (an. 1362), 144, 18-22; 145, 34-35; la prendono a Bernabò Visconti (an. 1363), 153, 18-23, 38-41; vi è sconfitta la gente di Bernabò da quella d. Lega, 154, 13-17; 155, 29-30; la fortezza si arrende alla Chiesa, 161, 26-162, 3; 163, 29-31.

Solarolo [ma Solara], si arrende alla Chiesa (an. 1363), 161, 26-162, 3; 163, 29-31.

Solarolo, è tenuta da Giovanni Manfredi contro la Chiesa (an. 1351), 129, 15-23, 43-130, 29; è ceduta al Card. Anglico Grimaud per la Chiesa (an. 1368), 234, 40-42; 240, 4-9; è ripresa da Astorre Manfredi (an. 1377), 340, 17-26; vi si rifugiano i Bolognesi che hanno tentato invano di riprendere Barbiano (an. 1385), 375, 40-44; è ceduta ad Astorre Manfredi da due traditori Bolognesi (an. 1399), 471, 16-17; è incendiata dai partigiani di Astorre Manfredi (an. 1405), 515, 3-6; è presa dal Card. Cossa (an. 1409), 527, 22; 531, 10.

Soldano (di) Guido, è impiccato a Bologna come amico d. Bentivogli (an. 1399), 468, 20-25.

Soliera, località presso Carpi, che la lega fortifica contro Bernabò Visconti (an. 1370), 257, 8-24.

SORBARA, vi si accampano le milizie d. lega antiviscontea (an. 1362), 144, 14-18, 36-145, 35.

Soresi Giacomo, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 25, 6-9; 35, 35-38; 36, 29-32.

Soresini Antonio, partecipa alla congiura contro il Card. Cossa (an. 1406), 515, 39-516, 8; è perciò impiecato, 11-12.

SORO DA SAMBONIFACIO, v. Sambonifacio (da) Soro.

Sosenana (DA) Maghinardo, v. Maghinardo da Susinana.

SPELTA (DALLA) LORENZO, bolognese nominato confaloniere nel 1393, 450, 44-451, 9.

Speten (DA) Amodio [Splecon] capitano per Matteo II Visconti, respinge l'assalto dell'Oleggio a Bazzano (an. 1355), 52, 7-17; 55, 28-56, 9; 57, 34-35; fa gravi danni al contado Bolognese e prende parte all'assalto contro la città, 55, 25-57, 7; 59, 12-27; 60, 31-37.

Speten (DA) Armanno [Antonio de Speten, Armanno da Sprecane, Splechene], è fatto podestà di Bologna da Giovanni d'Oleggio (an. 1355), 51, 9-23; 53, 17-20; 55, 5-8, 33-34; 59, 19-22; 60, 31-37; è fatto cavaliere per la battaglia di S. Ruffillo (an. 1361), 124, 7-19; 127, 43; 134, 5-14, 36-135, 28.

Spezia, è tolta ai Genovesi da Ambrogio Visconti (an. 1365), 204, 25-205, 7, 27-32.

SPEZIALE DONDO, è impiccato a Bologna come amico d. Bentivogli (an. 1399), 468, 20-25.

Spezzano, località d. modenese dove la gente d. marchese di Ferrara è vinta dai Visconti (an. 1355), 57, 12-18; 58, 39-41.

SPLECHENE (DA) ANTONIO, v. Speten (da) Armanno.

SPOLETO (SIGNORI), v. Orsini Rinaldo.

SPOLETO (DA) TOMASO, v. Tomaso da Spoleto.

SPRECANE (DA) ARMANNO, v. Speten (da) Armanno.

SQUARCIALUPI PIETRO, podestà di Bologna nel 1372, 263, 38-39; 272, 36-38.

STAFFOLO (DA) PAOLO [Paulus de Staffulo], podestà di Bologna nel 1370, 255, 4-6, 1-2; è riconfermato in novembre, 261, 8-10.

STAFFULO (DE) PAULUS, v. Staffolo (da) Paolo.

STEFANO III (DUCA DI BAVIERA), passa da Bologna andando a Roma e diventa signore di Todi (an. 1380), 362, 21-26; 364, 37-39.

STELLATA, località d. Ferrarese dove passa Amedeo VI di Savoia diretto nel Bolognese (an. 1373), 289, 23-33.

STERICH, v. Austria.

STIFUNTI, v. Settefonti.

STOPINI MATTEO, ufficiale alla costruzione di S. Petronio (an. 1390), 400, 31-401, 4.

STRA, v. Lastra a Signa.

STRADA, località presso il Po, in territorio ferrarese, ove Azzo d'Este è vinto dalla gente d. Marchese (an. 1395), 459, 45-460, 12; v. Pontelagoscuro.

Susinana, località d. montagna faentina presa dai Fiorentini (an. 1373), 288, 37-40.

TACCONE GIOVANNI, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-41.

TADDEO DA CUZZANO, ottiene il castello di Serravalle perduto dai Bolognesi (an. 1360), 99, 33-35, 19-100, 4; danneggia contro i Bolognesi la Val di Samoggia, 106, 39-40; 111, 19-21; si accorda col nuovo signore di Bologna, 115, 36-37; 116, 13-17.

TAGLIACOZZO (CONTE DI), v. Orsini Giacomo.

TARANTO [Tarentana], è occupata da Luigi I d'Angiò (an. 1382), 371, 17-18.

TARANTO (DI) ROBERTO, v. Roberto di Taranto.

TARENTANA, v. Taranto.

TARGA (DELLA) GIORGIO, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-213, 2.

TAZZI DE' BIANCHI FRANCESCO [Tazi...] è condannato come partecipe a una congiura contro l'Oleggio (an. 1360), 96, 9-22, 29-33; è decapitato per tradimento (an. 1361), 125, 10-17; 126, 23-27.

TEROUANE (CARD. DI) [Toroana], v. Ugo di San Marziale. TERRA D'UTII, v. Sacco del Tronto.

TERZO OTTOBON, capitano di ventura al soldo di Giangaleazzo, con Alberico da Barbiano fa scorrerie nel contado bolognese in odio a Giovanni Bentivogli (an. 1401), 474, 32-475, 15; 479, 10-480, 7; fa molti danni nel contado bolognese (an. 1402), 7-11; entra in Bologna dopo la vittoria sul Bentivogli, 483, 35-484, 34; muove contro Paolo Orsini accampato a Perugia, 490, 8-15; con Giacomo Dal Verme vince Facino Cane (an. 1407), 522, 13-21; non potendo prendere le fortezze di Piacenza saccheggia la città, 524, 45-525, 8; tenta di prender Modena al marchese Niccolò III d'Este, senza riuscirvi (an. 1408), 20-25; tratta col conte Manfredo da Barbiano contro il Card. Cossa, 527, 10-13; contro di lui si uniscono il Card. Cossa e il Marchese di Ferrara Niccolò III d'Este (an. 1409), 28-30; è ucciso a Rubiera dallo Sforza per mandato d. due sopradetti, 531, 24-41.

TESTI GIOVANNI, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 21; 37; 555, 41-42.

TESTI GIULIO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 22; 38; 555, 42.

TESTI GIUSEPPE [Uxeppo, Ixepo], fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 20; 36; 555, 41-42.

TESTI PETRONIO, fuoruscito bolognese che torna in patria (an. 1416), 554, 23; 39; 555, 42.

TIBALDI BARTOLOMEO, vende il suo castello a Bernabò Visconti (an. 1360), 108, 30-32; 110, 7-11; è ripreso dai Bolognesi, 114, 34-37; 115, 23-31.

TIBALDI GUGLIELMO, vende il suo castello a Bernabò Visconti (an. 1360), 108, 30-32; 110, 7-11; è ripreso dai Bolognesi, 114, 34-37; 115, 23-31.

TIBALDO DE ALCAMINO, v. Alcamino (de) Tibaldo.

TICINO, fiume che ha una grave piena (an. 1365), 200, 14-16; 201, 36-37.

Todi, ritorna sotto il dominio d. Chiesa (an. 1367), 216, 6-8; si dà a Stefano III di Baviera (an. 1380), 362, 21-26.

TOLOMEI, famiglia Senese che con altri Grandi tenta di imporre l'oligarchia alla città (an. 1369), 231, 35-232, 32; 238, 12-24.

TOLOMEI BINDO, v. Tolomei Guido.

Tolomei Guido [Bindo], podestà di Bologna, fa giustiziare Antonio di Sicilia (an. 1423), 571, 14-19, 21-27.

TOLOMBI RAIMONDO, podestà di Bologna nel 1364, 191, 43-44; 192, 12-16; è riconfermato podestà, 195,

9-12, 34-35; è accusato di molte malefatte, ma assolto, 13-21, 36-40.

Tomari Andrea, è multato e confinato per la congiura d. 1389 a favore di Giangaleazzo Visconti, 390, 19-391, 5; 393, 43; 397, 14-33; è richiamato dal confino (an. 1392), 436, 45-437, 6; ma vi è subito rimandato, 7-14; è richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.

Tomari Bartolomeo, è creato cavaliere da Giovanni Bentivogli, fatto signore di Bologna (an. 1401), 472, 34-473, 35, 16-474, 9; è richiamato dall'esilio (an. 1416), 555, 3; 21; 47.

Tomari Giovanni, bolognese, è uno di quelli che lanciano contro pp. Giovanni XXIII, nel Concilio di Costanza, le più gravi accuse, secondo le quali il pp. viene deposto (an. 1414), 550, 32-39.

Tomaso da San Giovanni, bolognese mandato ambasciatore a Genova (an. 1391), 435, 6-13; sale al potere con i Grandi (an. 1412), 541, 7-16.

Tomaso da Spoleto, è eletto podestà di Bologna (an. 1361), 136, 14-16, 39-40.

Tomaso da Tortona, vicario d. Marchese d'Este Niccolò II, è ucciso a Ferrara per una sommossa popolare (an. 1385), 374, 22-35.

TORCELLO (DI) FILIPPO, v. Caraffa Filippo.

TORELLI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 45.

TORELLI GUIDO, è preso a Rubiera nell'uccisione di Ottobon Terzo (an. 1409), 531, 34; si mette al soldo d. Bolognesi (an. 1411), 537, 35-37.

TORELLI TONIOLO, partecipa al tumulto contro Taddeo Azzoguidi e i suoi fautori (an. 1376), 311, 29-38; 312, 23-313, 4; prende parte alla sommossa contro i Raspanti (an. 1377), 333, 40-334, 44; è arrestato con altri per il suo malgoverno, 336, 25-337, 38; sua † (an. 1397), 461, 22-23.

TORNABARILE GIOVANNI, inglese al servizio d. Hawkwood, occupa Bertinoro (an. 1377), 343, 31-36; la cede alla Chiesa (an. 1379), 356, 10-12.

TOROANA, v. Terouane.

TORRE (DALLA) GIOVANNINO, è deposto dalle sue cariche (an. 1394), 451, 34-452, 18.

TORRE DE' CALBOLI, località occupata dai Bolognesi (an. 1378), 351, 25-352, 34.

TORRE DE COZZENNO, v. Coceno.

TORRE DE FORCIELLA, località d. Bolognese tenuta da Giovanni Gozzadini (an. 1402), 487, 28-488, 5.

TORRE DELL'UCCELLINO, v. Uccellino.

TORRE DEL PRIORE, località d. Bolognese presa da Bologna (an. 1377), 341, 31-41.

TORRE DEL VERGATO, località d. Bolognese presa dalle gente d. Visconti (an. 1402), 476, 26-29; è tenuta da Giovanni Gozzadini, 487, 28-488, 4.

TORRE DEL VESCOVO, è presa dall'esercito d. Visconti e d. Bolognesi (an. 1354), 38, 15-20.

TORRE DI CANOLI [Chanuli, Caoli], luogo fortificato dai Bolognesi dove giungono le milizie d. Marchese d'Este (an. 1390), 408, 31-40; è tenuta da Giovanni Gozzadini (an. 1402), 487, 28-488, 6.

Torso (DE') GIACOMO, v. Tursi (de) Giacomo.

TORIONA (DA) TOMASO, v. Tomaso da Tortona.

Tossi mano, paese presso Imola che si sottomette a Bologna (an. 1376), 316, 4-5; rimane ad Alberico da Barbiano in seguito all'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 11; è preso dal Card. Cossa (an. 1408), 525, 28-30; 527, 6-10.

TOSSIGNANO (DA) GRAZIOLO, v. Graziolo da Tossignano.

Traversagno, argine d. Po a difesa di Ferrara, sfondato dalla piena d. 1365, 199, 17-200, 13, 33-201, 35. Treccia (la) Alberto v. Austria (d') Alberto III.

Frentaguattro (dei) Tomaso, è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 9-40; è ancora nominato confaloniere (an. 1394), 454, 23-455, 6; è eletto uno d. Nove (an. 1416), 551, 41-552, 4-15,

TREVIRI, l'arciv. partecipa al Congresso d. principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 6-31.

Treviso, è assediata dal Re d'Ungheria nella guerra contro Venezia (an. 1353), 27, 3-5; è ancora assediata (an. 1356), 68, 2-10; 69, 30-34; 71, 35-36; 73, 9-12, 31-32; rimane a Venezia in seguito alla pace (an. 1358), 68, 10-23; vi scoppia una grave epidemia (an. 1371), 267, 2-9; il territorio ne è devastato da Leopoldo d'Austria (an. 1376), 320, 15-23; è ancora danneggiato dal Re d'Ungheria, dal patriarca di Aquileia e da Francesco da Carrara contro i Veneziani (an. 1378), 353, 18-40; è assediata da Carlo II di Durazzo (an. 1379), 360, 16-19; 361, 29-32; è ceduta da Alberto d'Asburgo a Francesco da Carrara (an. 1384), 373, 6-10; si sottomette a Giangaleazzo Visconti (an. 1387), 385, 19-21.

Trezzo, nella torre di questo paese † Bernabò Visconti (an. 1385), 375, 45-376, 6.

TRIESTE, è riconquistato dai Veneziani (an. 1369), 253, 11-14; i Genovesi e il patriarca d'Aquileia la fanno ribellare a Venezia (an. 1380), 368, 27-36.

TRINCI (SIGNORE DI FOLIGNO), fa parte d. lega contro i Visconti (an. 1368), 227, 35-40; 234, 20-32.

TRIVINEGLI ARRIGO, v. Castracani Arrigo.

TRONTO (DEL) SACCO, v. Sacco del Tronto.

TROTTI ANDROLINO [Andrillino], tenta di riprendere Barbiano per i Bolognesi (an. 1385), 375, 31-44; l'assedia, 376, 7-38; è minacciato da Lucio di Lando, 377, 13-25; è nella brigata bolognese che saccheggia il Frignano (an. 1390), 409, 39-45; con Astorre Manfredi vince Fra Carlo e Ramazzotto, 417, 33-39.

TRUZI DE' BIANCHI FRANCESCO, v. Tazzi de' Bianchi Francesco.

TURA (BECCAIO), è privato d. sue cariche per la congiura bolognese d. 1389, 398, 4-27; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 493, 4-16; è mandato dal Card. Cossa contro Loiano (an. 1405), 514, 12-14.

Tura (DE) Giacomo, è deposto dalla carica di confaloniere (an. 1393), 450, 31-43.

TURA DALLA PIEVE DI CENTO (Don), è richiamato dal confino (an. 1393), 450, 20-30.

Tursi (DE') Giacomo [Iacobum de Torso de Uttino], è fatto cardinale da Gregorio XII (an. 1408), 526, 12-15.

Tuttoboni (DEI) Nicolò, consegna Pieve di Cento ad Alberico da Barbiano per i Visconti (an. 1402), 476, 16-25.

UBALDINI, famiglia che prende Scaricalasino ai Bolognesi (an. 1360), 107, 31-32; 109, 6-9; lo lasciano, 115, 38-39; 116, 18-21; vincono i Bolognesi in uno scontro a Monte Beni (an. 1361), 140, 35-39; 141, 2-12.

UBALDINI (DEGLI) ALBIZZO, capitano d. Bolognesi che devastano il territorio modenese (an. 1354), 32, 2-5; 34, 34-35; 38, 6-8.

UBALDINI (DEGLI) ANDREA, è imprigionato a Bologna nel pasazzo d. Signori (an. 1361), 135, 10-13, 39-40.

UBALDINI (DEGLI) GASPARE, è fatto prigioniero dai Bolognesi nella battaglia di San Ruffillo (an. 1361), 125, 4-5; 128, 40-42; è imprigionato a Bologna nel Palazzo d. Signori, 135, 10-13, 39-40.

UBALDINI (DEGLI) GIOVANNI, è imprigionato a Bologna nel palazzo d. Signori (an. 1361), 135, 10-13, 39-40.

UBALDINI (DEGLI) GIOVANNI, comanda una compagnia di ventura (an. 1385), 373, 26-33; vince i Bolognesi, 34-374, 9; passa per il contado bolognese (an. 1386), 382, 25-29; † presso Siena (an. 1390), 418, 11-12.

UBALDINI (DEGLI) MARZIA [Mauritia, Maucia], moglie di Francesco Ordelaffi, resiste alle milizie d. Chiesa in Cesena (an. 1356), 66, 18-25; 36-67, 35; 9-21.

UBALDINI (DEGLI) MAUCIA, v. Ubaldini Marzia.

UBALDINI (DEGLI) MAURITIA, v. Ubaldini Marzia.

UBALDINI (DEGLI) TRONCA, con altri Grandi bolognesi strappa il potere al popolo (an. 1412), 540, 20-28.

UBERTI (DEGLI) Azzo, signore di alcuni castelli di Val d'Ambra poi venduti da Giovanni Gambacorti ai Fiorentini (an. 1406), 519, 35-46.

UBERTI (DEGLI) BARTOLOMEA, moglie di Lambertino da Canedolo è da questo uccisa perchè sorpresa in adulterio (an. 1409), 528, 10-17.

UBERTI (DEGLI) RODOLFO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 554, 38; 555, 16; 46; combatte i Bentivogli che vorrebbero afferrare il potere a Bologna (an. 1420), 561, 38; 563, 16; 565, 42.

Uccellino, castello vicino a Cavalli, 6, 12-15; è preso da Nicolò III d'Este (an. 1403), 495, 9-12.

UDINE, vi si radunano gli Ungheri che devono assalire i Veneziani (an. 1379), 359, 22-25.

Udonino da Castelmonte, riesce a scampare alla strage d. Bolognesi sconfitti dai Malatesta (an. 1390), 402,

Ugo [Conte Ugho], è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea, 434, 19-23.

Ugo di San Marziale (Card. di Terouane), passa da Bologna (an. 1367), 218, 41-45.

UGOLINO (DON), è eletto nel 1392 confessore a S. Giacomo, 445, 36-446, 19.

UGOLINO DA SAVIGNANO, è fatto cavaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 15, 27-16, 2; è fatto prigioniero da Cangrande della Scala per aver aiutato l'usurpatore Frignano (an. 1354), 35, 6-9; conservatore di Siena, è preso dai mercenari Inglesi alla battaglia di Montalcinello (an. 1367), 211, 24-212, 6; difensore per il card. Roberto di Ginevra d. castello di

Serravalle, lo vende ai Bolognesi (an. 1377), 345, 36-346, 4.

Ungheria (Re), v. Angiò (d') Luigi il Grande e Sigismonda d'Ungheria.

Ungheria (DE) Lodovico, v. Angiò Luigi il Grande di Ungheria.

UNIVERSA, v. Aversa.

UNZOLA, v. Anzola.

URBANO V PP. [Grimaud, Grimoaldi Guglielmo], succede a Innocenzo VI nel 1362, 149, 26-27; 206, 2-207, 5; scomunica Bernabò Visconti (an. 1363), 154, 2-8, 33-35; fa pace con lui (an. 1364), 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; riceve solennemente ad Avignone l'imper. Carlo IV (an. 1365), 198, 17-199, 16, 34-45; assolve e rimanda in Italia i Bolognesi che volevano andare in pellegrinaggio a S. Giacomo di Galizia, 207, 16-21, 38-40; nomina card. il fratello Anglico e revoca dalla legazione d'Italia il card. di Cluny per sostituirlo col fratello (an. 1355), 8-15; parte da Avignone per ritornare a Roma (an. 1367) e si ferma a Marsiglia, 211, 2-8; si ferma a Genova, 16-22; sbarca a Corneto, 32-35; poi va a Viterbo per riunirsi con gli altri cardinali, 35-212, 3; 211, 36-38: entra solennemente in Roma, 212, 8-13: 213. 34-35; 218, 17-32; crea dodici cavalieri, 212, 14-213, 4; opposizione d. Re di Francia e dei Cardinali francesi al ritorno d. sede pontificia in Roma, 18-214, 26; Todi ritorna al pp., 216, 6-8; egli punisce alcuni d. provocatori d. sommossa di Viterbo, 39-217, 17; 213, 34-35; 218, 17-32; istituisce il Vescovado a Montefiascone, 17-19; 230, 39; 237, 30-32; manda a Bologna come suo legato per la Romagna il fratello card. Anglico (an. 1368), 219, 6-8; 2-8; 35-36; è alleato a Carlo IV di Boemia contro i Visconti, 220, 14-221, 5; 222, 23-26; 225, 17-226, 5; non vuol dare a Bernabò la somma pattuita dal precedente legato accusandolo di esser venuto meno ai patti, 223, 31-35; 228, 6-15; fa assediare Perugia ma non riesce a prenderla, 230, 31-32; aderisce alla pace con i Visconti (an. 1369), 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; tenta di far prendere Perugia ma questa resiste, 244, 29-32; 245, 12-19; 251, 13-18, 32-42; lascia l'Italia per tornare ad Avignone (an. 1370), 257, 38-42; † ad Avignone, 254, 4-30; 259, 42-260, 5.

Urbano VI pp., eletto nel 1378, 349, 27-28; fa pace con i nemici d. Chiesa a cattive condizioni, 354, 11-19; i cardinali stranieri riuniti ad Anagni negano di riconoscerlo, 27-36; a Fondi eleggono antipp. il card. Roberto di Ginevra, 44-355, 5; è molto molestato dai fautori d. antipp. (an. 1380), 364, 40-365, 9; è fatto prigioniero a Napoli (an. 1382), 371, 16-17; sua † (an. 1389), 419, 45-420, 3. 1-3; 426, 17-18, 1-4.

URBINO, si ribella alla Chiesa (an. 1375), 299, 38-39; 300, 14-15.

- (SIGNORI), v. Montefeltro (da) Antonio.

USBERTI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 32.

USBERTI (DEGLI) ANDREA, è uno d. dodici confalonieri eletti a Bologna nel 1376, 319, 35.

USTIGLA, v. Ostiglia.

UTII (TERRA D'), v. Sacco del Tronto.

UTORINO BORO, v. Borri Villorino.

UXELAN, v. Isolani.

VAL D'AMBRA, valle d. contado di Arezzo, alcuni castelli d. quale sono venduti da Giovanni Gambacorti ai Fiorentini (an. 1406), 519, 35-46.

Valverde, località presso Bologna dove † il vescovo Caraffa (an. 1389), 392, 33-43.

Vanduzzo Giovanni, incaricato di far entrare in Bologna la gente d. Estensi e i Brettoni per aiutare il complotto d. Maltraversi (an. 1376), 311, 26-28; 312, 17-22; 325, 19-26.

VANUZZO (STRAZAROLO), è nominato d. dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33.

VARANO (DA) RODOLFO (SIGNORE DI CAMERINO), aiuta con i fratelli il card. Albornoz a occupare la Marca d'Ancona (an. 1353), 28, 18-31; nell'ingresso solenne di Urbano V in Roma porta il gonfalone papale (an. 1367), 212, 8-13; accompagna a Bologna il nuovo legato, card. Anglico Grimaud (an. 1368), 219, 2-21; 220, 29; 221, 5; 222, 38; è alleato di Carlo IV di Boemia contro i Visconti, 220, 14-221, 8; 222, 23-26; 225, 23-27, 17-226, 5; 230, 22-231, 12; 227, 35-40; 234, 20-32; va incontro all'imper. Carlo IV, 225, 33-34; 232, 2-6; è capo d. milizie fiorentine mandate in aiuto ai Bolognesi (an. 1376), 322, 17-24.

Varignana, castello ripreso dai Bolognesi a Bernabò Visconti (an. 1360), 97, 17-20; 98, 36-37; è tenuta da Bernabò Visconti, 109, 39-110, 36; 111, 19-112, 14; è liberato dal Malatesta, 113, 46-47; 115, 11-18; è fatto diroccare dai Bolognesi, 124, 4-9, 31-33; è devastato dalla Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1369), 246, 30-42; 248, 15-249, 6; è preso dalla compagnia d. Brettoni (an. 1376), 310, 15-19, 29-31; 323, 12-16.

VARIGNANA (DA) BENINO, v. Pagani Bono.

VARTI, v. Bargi.

VAYER (DI) CANE, è creato cavaliere da Urbano V (an. 1367), 212, 14-33.

VEDRANA, è devastata dall'esercito d. Visconti (an. 1354), 39, 5; 42, 25-27.

VEDRIANO, località presso Imola dove i Brettoni vincono e fanno a pezzi una compagnia bolognese (an. 1376), 323, 17-26.

VENEGANI (DE') DOMENICO, è bandito da Bologna per la congiura d. 1386, 380, 16-37.

VENEGANI (DE') NICOLÒ, è nominato d. dodici di Balia (an. 1394), 451, 18-33.

VENENTE (DI) GIOVANNI, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 14; 31; 556, 35.

VENEZANO (DA) BARTOLOMBO, è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti a Bologna (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

VENEZIA, fa guerra coi Genovesi per la questione di Pera (an. 1351), 5, 2-6, 20; sostiene una battaglia coi Genovesi a Pera ed è sconfitta (an. 1352), 14, 2-21; 15, 27-16, 12; vi passano i principi di Durazzo e di Taranto nel ritorno della prigionia in Ungheria (an.

1353), 20, 28-32; alleati con gli Aragonesi vincono i Genovesi alla Loiera, 23, 6-19; 24, 27-25, 24; 26, 30-37, 28; mandano ambasciatori al congresso d. principi tedeschi tenuto a Vienna da Carlo IV di Boemia, 21, 6-31; fanno guerra col Re d'Ungheria e gli prendono Zara, 26, 22-27, 3; ma poi la riperdono, 3-8; i Veneziani intercedono presso Cangrande II della Scala perchè rimandi libero Feltrino Gonzaga che aveva aiutato l'usurpatore Frignano (an. 1354), 36, 3-12; si stringono in lega con i Carraresi, Estensi, Scaligeri, 14-37, 3; 41, 32-35; scaramuccie coi Genovesi a Famagosta, 40, 13-17; 43, 28-30; Parenzo è saccheggiata dai Genovesi, 40, 17-18; 43, 30; i Veneziani sono vinti a Sapienza da Paganino Doria, 44, 18-25; 47, 32-48, 24; fanno decapitare il doge Marin Faliero (an. 1355), 52, 19-53, 5; 55, 13-20; 56, 30-33; è creato Doge Giovanni Nigro, 10-12; 57, 36-37; Treviso è assediata dal Re d'Ungheria (an. 1356), 68, 2-10; 69, 30-34; 71, 35-36; 73, 9-12, 31-32; la conservano in seguito alla pace (an. 1358), ma perdono la Dalmazia, 68, 10-23; 80, 20-24; 81, 28-29, 11-15; 82, 28-29; perdono Candia, 171, 24-172, 9, 38-173, 29; la risottomettono (an. 1364), 178, 17-25; 192, 19-26, 31-34; mandano galee e ambasciatori ad accompagnare solennemente Urbano V nel ritorno da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 16-22; 214, 9-15; fanno una tregua col marchese di Ferrara Nicolò II d'Este (an. 1368), 221, 35-222, 17; accolgono con molto onore Carlo IV di Boemia a Castelfranco Veneto, 226, 24-25; riprendono Trieste (an. 1369), 253, 11-14; scoppia a Venezia una gravissima epidemia (an. 1371), 267, 2-9; hanno uno scontro con i Carraresi (an. 1372), 277, 44-278, 12; entrano nel territorio di Padova, 280, 40-44; arrestano le truppe mandate dal Re d'Ungheria in aiuto d. Carrarese, 45-281, 5; fanno una bastia a Piove di Sacco (an. 1373), 24-29; vi sono sconfitti, 287, 21-23; partecipano alla congiura di Marsilio da Carrara contro Francesco, 290, 2-9; fanno pace col Carrarese anche per timore d. Genovesi, 24-40; vincono i Genovesi a Capo d'Auro (an. 1378), 351, 10-16; il Re d'Ungheria, il Patriarca d'Aquileia e Francesco da Carrara per ostilità contro i Veneziani devastano il Trevigiano, 353, 18-40; Carraresi e Genovesi prendono Chioggia (an. 1379), 355, 20-33, 39 sgg.; 359, 40-360, 3; i Veneziani sono vinti a Pola dai Genovesi, 357, 38-40; sono ridotti a mal partito dai loro numerosi nemici, 358, 2-10; Venezia è assediata dai Genovesi, 360, 4-15; 361, 18-32; parte d. flotta con Carlo Zeno danneggia le coste nemiche, 360, 20-24; i Veneziani riprendono Chioggia (an. 1380), 362, 21-36; 363, 2-22, 39-40; 368, 6-26; precarie condizioni di Venezia, 363, 2-364, 11; 365, 41-366, 28; i Genovesi con l'aiuto d. Patriarca di Aquileia fanno ribellare a Venezia alcune città d. Istria, 368, 27-36; i Veneziani sono mediatori di pace tra i Manfredi e Nicolò III d'Este (an. 1400). 472, 2-16; prendono Verona (an. 1405), 512, 14-46, 32-35; e anche Padova, 513, 10-13; 515, 36-38; fanno morire in prigione Francesco Novello e Francesco III da Carrara (an. 1406), 516, 10-19; tengono in prigione Giacomo e Rodolfo da Carrara, 19-29. VENEZIA (VESCOVI), v. Caraffa Filippo.

VENEZIANO PIERO, bolognese mandato ambasciatore a Roma (an. 1412), 543, 40-544, 7; torna a Bologna (an. 1413), 28-36; è arrestato con molti altri, 545, 33-546, 7.

Vercelli, il vescovo d. città riesce a sottrarla ai Visconti a vantaggio d. Chiesa e d. eredi d. Monferrato (an. 1373), 290, 41-291, 7; anche la cittadella è perduta da Galeazzo II Visconti (an. 1374), 292, 41-293, 9; il pp. la vende a Galeazzo Visconti contro i patti (an. 1376), 322, 25-36.

VERGA (TORRE DE), v. Torre de Verga.

VERGILIO, capitano di Giovanni I Bentivogli, lo salva dall'attentato di S. Giovanni in Persiceto (an. 1402), 476, 10-32.

VERME (DAL) LUCHINO, v. Dal Verme Luchino.

VERNOCHE, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega antiviscontea (an. 1391), 434, 19-35.

VERONA, alla † di Mastino II della Scala ne diventa signore Cangrande II (an. 1351), 8, 21-9, 4; vi † Alberto d. Scala (an. 1352), 17, 4-7; Frignano d. Scala ne usurpa la Signoria a Cangrande, ma fallisce nell'impresa (an. 1354), 29, 12-30, 9; 29, 34 sgg.; 36-30, 40; 34, 11-35, 16; il territorio è devastato dalla lega contro il Visconti (an. 1368), 228, 28-31; 235, 16-24; è ancora devastato da Bernabò Visconti (an. 1378), 349, 34-350, 10; gli Scaligeri fanno la pace con Bernabò (an. 1379), 358, 11-23; vi passa Carlo di Durazzo con gli Ungari, diretto in Puglia (an. 1380), 369, 7-14; si ribella agli Scaglieri dandosi a Giangaleazzo Visconti (an. 1387), 385, 12-18; è saccheggiata dalla gente di Giangaleazzo (an. 1390), 401, 16-26; 406, 46-407, 45; tenta di sottrarsi ad esso, ma invano, 418, 22-419, 2; è presa dai Veneziani (an. 1405), 512, 14-16, 32-35.

VERONA (PONTI) DELLE NAVI, intorno ad esso si svolge la mischia tra Cangrande II della Scala e l'usurpatore Frignano che vi † (an. 1354), 34, 2 sgg.

VERTÙ (CONTE DI), v. Visconti Gian Galeazzo.

VICENZA (VESCOVI), v. Alessandro V pp.

VICO (DA) PREFETTO, v. Prefetto da Vico.

VIENNA, vi si tiene un congresso di principi tedeschi in cui è deciso il viaggio di Carlo IV di Boemia in Italia per ottenere l'incoronazione e il suo matrimonio con la figlia del Re di Polonia, Casimiro III (an. 1353), 21, 6-31.

Viero, calzolaio bolognese impiccato per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa (an. 1406), 518, 14-18.

Vighizzolo, è assediato dall'Oleggio, 38, 24-39, 11.

VIGNOLA, è strappata dai Grassoni a Giacomino Rangoni (an. 1396), 460, 13-23; vi è vinto e catturato Giovanni da Barbiano coi suoi dai Bolognesi (an. 1399), 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15.

VIGNOLA DEI GRASSONI, v. Vignola.

VILLANOVA, località presso Bologna dove è mandato a confino Maso Magnano (an. 1413), 545, 24-32.

VILLANOVA (DA), famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

VILLANOVA (DA) LODOVICO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 26; 556, 6; 38-39.

VILLANOVA (DA) SEGURANO, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 555, 27; 556, 7; 39.

VILMERCHATO, v. Vimercate.

VIMERCATE [Vilmerchato], vi arriva la gente d. Chiesa e d. conte di Savoia in guerra con i Visconti (an. 1373), 284, 46-285, 8.

Visconti Ambrogio, figlio naturale di Bernabò, è fatto prigioniero dai Bolognesi a Solara (an. 1363), 154, 2-20, 36-38; 156, 7-28; 157, 30-158, 37; liberato, passa da Bologna diretto a Milano (an. 1364), 178, 10-15; 181, 40-42; prende Spezia ai Genovesi (an. 1365), 204, 25-205, 7, 27-23; è capo d. Compagnia d. Inglesi, con cui danneggia il territorio d. Chiesa (an. 1366), 210, 12-27; è sconfitto con la sua compagnia in Puglia dalla gente d. regina Giovanna (an. 1367), 217, 29-218, 10; comanda le forze di Bernabò contro il Marchese d'Este a Rubiera (an. 1372), 266, 35; 274, 40-42; devasta Borgo Panigale, 279, 23-36; si spinge saccheggiando fin sotto Bologna, 280, 4-23; † in una scaramuccia nel Bergamasco (an. 1373), 290, 10-21.

VISCONTI ASTORRE, nemico di Giangaleazzo, è fatto cavaliere nell'esercito d. lega (an. 1391), 434, 19-22.

VISCONTI BERNABÒ (SIGNORE DI MILANO), prende per danaro da Broccardo i Pepoli che erano ostaggi d. Conte di Romagna Astorgio Durfort (an. 1351), 3, 16-4, 20; va solennemente incontro al Card. Albornoz che si reca a Milano (an. 1353), 26, 14-21; combatte presso Verona con la gente di Frignano d. Scala (an. 1354), 32, 26-33, 17; va a Verona a colloquio con Cangrande della Scala e poi torna a Milano, 35, 17-21; succede coi fratelli allo zio arciv. Giovanni, 36, 35-38; 41, 19-42, 13; 44, 34-37; 46, 31-47, 8; gli toccano Brescia, Cremona e Bergamo, 43, 3-4; 45, 31; fa giustiziare alcuni cittadini di Bergamo che volevano togliergli la città (an. 1355), 54, 6-9; 58, 9-11; 59, 28-29; eredita il dominio d. fratello Matteo II alla † di questo, 57, 9-12; fa pace con l'Oleggio, 14-23; 63, 10-16, 31-33; ordisce una congiura coi Pepoli contro l'Oleggio (an. 1356), 23-28, 39-40; 64, 3-6; 30-31; sconfigge l'esercito d. lega e fa prigioniero il vicario d. imper. Carlo IV di Boemia, 72, 7-11; 73, 20-21; è vinto dalle milizie d. lega a Piumazzo (an. 1357), 76, 2-16; 77, 33-39; va ad assalire Mantova, 78, 8-15; 79, 37-40; fa pace con la lega (an. 1358), 83, 8-15, 40-41; invade il Bolognese e prende Crevalcore (an. 1359), 87, 16-23; 88, 37-89, 41; 92, 8-24; 93, 28-35; danneggia molto il contado bolognese, 94, 6-95, 14; 94, 28-95, 28; abbandona il territorio bolognese, 97, 2-6, 35-37; 115, 34-35; 116, 9-12; tratta coi Grandi di Firenze per avere la città, 99, 21-100, 13; 103, 37-40; 122, 17-21, 39-41; le sue milizie sono vinte a S. Ruffillo (an. 1361), 123, 23-24; 125, 34-36; assedia e prende il castello di Piumazzo, 130, 11-18, 38-131, 30; manda ambasciatori all'Albornoz ad

Ancona, 141, 33-37; 142, 11-21; fa una tregua col Card., 34-38, 30-143, 10; la sua gente è vinta da quella di Gomez Albornoz ad Armarolo (an. 1362), 146, 6-14; 148, 40-43; è sconfitto a Peschiera dalla lega, 147, 25-148, 3; 149, 28-30; perde Rubiera, 148, 7-12; 149, 33-35; è vinto dalla lega a Solara (an. 1363), 154, 2-20, 36-38; è scomunicato dal pp. Urbano V, 2-8, 33-35; perde il castello di Monteveglio, 155, 9-10; 156, 43-157, 39; ottiene per tradimento Mirandola (an. 1363), 175, 5-16, 28-33; fa pace con la lega (an. 1364), 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34; aiuta i Pisani contro i Fiorentini, 190, 37-40, 29-191, 8; fa pace con i Malatesta (an. 1365). 204, 11-24, 38-205, 26; fa guerra a Genova e prende Spezia, 204, 25-205, 7, 27-32; finge di voler trattare la pace per meglio continuare la guerra, 207, 7-16, 31-35; fa pace con i Genovesi (an. 1367), 215. 41-216, 5; vince Guido Gonzaga presso Mantova (an. 1368), 224, 28-32; manda un messo a protestare contro il legato d. pp. perchè si intromette nei fatti di Mantova, 34-37; 230, 9-16; resiste alle forze d. lega nel Mantovano, 226, 33-227, 27; 228, 32-35; fa una tregua con l'imper., 229, 28-29; 236, 13-15; manda i suoi legati a Roma a parlamentare col pp., con l'imper. e con gli altri d. lega, 235, 38-39; ,240, 22-26; impedisce che siano rifatti i serragli di Mantova e invece vi fa lui una fortificazione, 235, 40-236, 43; 240, 27-38; aderisce alla pace d. 1369 con la lega, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29; aiuta i Perugini nella loro resistenza contro la Chiesa, 251, 13-18, 32-42; assoldata la compagnia d. Hawkwood, con essa sconfigge i Fiorentini a Sarzana, 253, 15-27; fa devastare il territorio di Reggio (an. 1370), 255, 17-28; è sconfitto presso Reggio, 256, 28-257, 7; fa nuovamente la pace con i nemici, 258, 43-259, 15; ottiene Reggio per tradimento di Lucio di Lando. 263, 15 sgg.; guerreggia col Marchese Nicolò II d'Este (an. 1371), 266, 24-27; danneggia il territorio di Ferrara, 267, 16-26; fa costruire una bastia a Cese a danno d. Marchese d'Este, 268, 4-18; lo sconfigge a Rubiera (an. 1372), 265, 38-44; 274, 8-22; sostiene le pretese di Galeazzo II Visconti su Asti dopo la † d. Marchese di Monferrato, 269, 43-270, 38, 13-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; è scomunicato, 10-22; 289, 42-46; fa devastare Borgo Panigale, 279, 23-36; fa impiccare Francesco da Fogliano, 281, 7-9; fa una tregua di un anno con la Chiesa (an. 1373), 24-32, 40-282, 40; fa tregua con i nemici (an. 1374), 284, 8-32; fa lega con Firenze ed altre città Toscane contro la Chiesa (an. 1375), 296, 17-297, 7, 31-36; 298, 41-42; 299, 6-8; riceve ambasciatori da Bologna e ne manda per accordi con la Chiesa (an. 1376), 316, 12-24; manda aiuti ai Bolognesi, 318, 36-39; va a Reggio con molte forze, ma non riesce a prenderla (an. 1377), 341, 42-342, 5; fa guerra contro gli Scaligeri (an. 1378), 349, 34-350, 10; alleato d. Veneziani, combatte contro i Genovesi, 351, 12-14; e contro gli altri nemici d. Veneziani, 353, 39-40; continua la

guerra agli Scaligeri (an. 1371), 355, 31-34; manda 44 sua gente oltre l'Adrije, 356, 25-30; fa pace con gli Scaligeri, 358, 11-23; anuta i Veneziani contro i Genovesi (un. 1380), 363, 29-30; 366, 25-28; non vuole che Carlo di Durazzo passi per il Mantovano, 369, 17-33; è fatto imprigionare e avvelenare dal nipote Giangaleazzo (an. 1385), 373, 19-23, 38-39; 374, 36-40; † nella torre di Trezzo, 375, 45-376, 6.

Visconti Carlo, si unisce alla Compagnia di Giovanni Hawkwood (an. 1388), 385, 26-33; 386, 34-387, 3; fa tregua con Giangaleazzo e passa in Pugha, 4-13; si accorda con altri a Bologna contro Giangaleazzo (an. 1390), 400, 33-401, 9; 403, 39-404, 41; va a Bologna con alcuni mercenari, 411, 26-29; va con Bolognesi e Fiorentini contro Giangaleazzo, 420, 39-421, 22.

Visconti Caterina, madre e reggente di Giovanni Maria, manda a Bologna Zermison con alcune truppe (an. 1403), 491, 9-11; manda a chiedere ai Bolognesi danaro in cambio di un invio di frumento, 12-19; il Marchese di Ferrara Nicolò III d'Este le dichiara querra, 494, 42-495, 4; si accorda col Card. Cossa per cedere Bologna alla Chiesa, 491, 26-30; 492, 29-493, 38; 498, 34-499, 3.

VISCONTI FILIPPO MARIA, promette aiuti a Giovanni Maria contro Facino Cane (an. 1409), 529, 27-34; fa catturare e condurre prigioniero a Milano Lodovico Alidosi signore d'Imola (an. 1424), 572, 32-573, 18; signore di Forlì, la sua gente vince e fa prigioniero in Romagna Carlo I Malatesta, 575, 4-9; 10-13.

VISCONTI FRANCESCO, si unisce con altri, a Bologna, contro Giangaleazzo (an. 1390), 400, 33-401, 9; 403, 39-404, 41; è fatto cavaliere nella guerra fra i Visconti e la lega (an. 1390), 434, 19-21.

VISCONTI GABRIELE, è decapitato a Genova (an. 1408), 527, 13-16.

VISCONTI GALEAZZO II, va solennemente incontro al Card. Albornoz che si reca a Milano (an. 1353), 26, 14-21; succede coi fratelli allo zio arciv. Giovanni (an. 1354), 36, 35-38; 41, 19-42, 13; 44, 34-37; 46, 31-47; gli tocca la Lombardia occident., 43, 5-6; 45, 32; dopo la † d. fratello Matteo fa pace con l'Oleggio (an. 1355), 57, 14-23; 63, 10-16, 31-33; le sue milizie assediano Borgoforte nel Mantovano (an. 1356), 69, 6-8; 70, 34; lasciano Borgoforte e si scontrano a Reggio con quelle d. Gonzaga, 69, 19-25; 71, 30-32; perde Novara, 8-15; 72, 34-37; perde Genova, 12-16; 73, 22-23; fa la pace con la lega (an. 1358), 83, 8-15, 40-41; prende Pavia (an. 1359), 91, 9-20; 92, 31-36; è sconfitto dal Marchese di Monferrato (an. 1363), 158, 7-16; 159, 39-160, 30; aiuta i Pisani contro i Fiorentini, con la promessa che gli diano Lucca, 166, 2-20; 167, 33-41; fa pace col Marchese di Monferrato (an. 1364), 183, 23-26; 184, 31-32; dopo la † di quello avanza pretese su Asti (an. 1372), 268, 43; 270, 38, 13-31; 277, 23-40; 278, 3-22; 279, 6; è scomunicato, 10-22; fa una tregua di un anno con la Chiesa (an. 1373), 281, 24-32, 40-282, 40; perde Vercelli, 290, 41-291, 7; fa tregua con tutti i nemici (an. 1374), 294, 8-12; riceve ambasciatori da Bologna e ne munda per accordi contro la Chiesa (an. 1376), 316, 12-34; il pp. gli vende contro i patti Vercelli e le fortezze d. Piacentino, 322, 25-36; sua † (an. 1378), 354, 37-43.

VISCONTI GIAN GALBAZZO (CONTE DI VIRTÙ), sostiene le pretese d. padre su Asti dopo la † di Giovanni di Monferrato (an. 1372), 269, 43-270, 38, 13-31; 277, 23-40; 278, 22-279, 6; partecipa alla battaglia di Montichiari (an. 1373), 286, 14-43; succede nei domini d. padre alla † di lui (an. 1378), 354, 37-43; gli sono affidate alcune fortezze d. Veronese dopo la pace con gli Scaligeri (an. 1379), 358, 11-23; aiuta i Veneziani contro i Genovesi, 363, 29-30; 366, 25-28; fa imprigionare e avvelenare a Monza lo zio Bernabò (an. 1385), 373, 19-23, 38-39; 374, 36-40; Verona gli si sottomette (an. 1387), 395, 12-18; e così Padova e Treviso, 19-21; si uniscono contro di lui il nipote Carlo, i Carraresi, i Bolognesi e i Fiorentini (an. 1388), 386, 34-387, 3; fa tregua con questi nemici, 4-8; fa uccidere Antonio d. Scala, 388, 42-46; con Alberto d'Este e Francesco Gonzaga sfida i Bolognesi, ma la sua gente è sconfitta (an. 1390), 399, 34-400, 18, 36 sgg.; manda ambasciatori a dichiarare la guerra a Bologna, 406, 35-407, 30; la sua gente s'accampa a Crevalcore e tenta di prenderla per tradimento, ma invano, 409, 20-31; la sua gente si ritira dal contado bolognese, 410, 37-411, 25; fa molto danno intorno a Borgo Panigale, 412, 2-9; invade ancora il contado bolognese, 413, 42-414, 11; si sposta dalla Samoggia a Unzola e al fiume Lavino incendiando e devastando, 415, 18-25; non accetta la sfida d. Bolognesi e si ritira dal contado di Bologna, 26-416, 7; fa devastare il territorio di Budrio, 422, 14-21; la sua gente danneggia il contado bolognese (an. 1391), 427, 39-40; 36-428, 3, 37-429, 8; la gente d. lega invade la Lombardia ma senza fare grandi cose, 430, 36-43; è respinta, 431, 31 sgg.; Giangaleazzo manda le sue forze in Toscana, 435, 14-18; fa una tregua con i Bolognesi e i loro alleati (an. 1392), 436, 16-20; conclude la pace, 36-44; diventa Signore di Pisa (an. 1399), 464, 16-23; viene a trattative con Giovanni Bentivogli nuovo Signore di Bologna ma poi per la slealtà di questo assedia Ceretolo (an. 1401), 473, 35-474, 39, 18-31; la sua gente vince a Casalecchio quella d. Bentivogli, 475, 35-39; prende Pieve di Cento, Massumatico, San Prospero, Galliera e la Torre di Verga (an. 1402), 476, 23-29; manda la sua gente contro Giovanni Bentivogli, 479, 10-480, 7; lo vince, 21-28; 481, 10-482, 8; dopo la caduta d. Bentivogli Bologna si dà a lui, 482, 36-483, 16; 486, 13-20; fa costruire a Bologna una cittadella, 483, 30-484, 25; 486, 35-38, 40-43; 488, 15-28; sua †, 484, 26-28; 489, 4-8, 46-47; è seppellito in S. Ambrogio, 31-34.

VISCONTI GIOVANNI (ARCIVESCOVO), riprende ai Bolognesi Castel S. Pietro e Dozza (an. 1351), 3, 19-23; 4, 15-20, 37-5, 32; manda Giovanni d'Oleggio ad as-

sumere in suo nome la signoria di Bologna, 15-19; 7, 34-36; il suo esercito entra in Conselice, 14-15; 10, 23-24; manda le sue forze intorno a Imola, ma non riesce a prenderla, 8, 6-16; la sua gente prende Piteccio, 11, 39; e Borgo S. Sepolcro, 22-24; 14, 27-30; Orvieto, 15, 17-19; 16, 38-39; prende ai Perugini Bettona, ma la riperde, 13-17; 17, 33-35, 18-26; Clemente VI pp. gli toglie Bologna e poi gliela ridà come Vicario d. Chiesa (an. 1352), 16, 22-28, 23-28; 19, 35-37; assedia invano Cortona, Arezzo e Città di Castello, 17, 27-18, 16; fa con i Fiorentini la pace di Sarzana (an. 1353), 20, 7-11, 41-42; manda Nicolò d'Arezzo a Bologna per ispezionare il Comune e lo Studio, 21, 17-21; 22, 38-23, 34; manda aiuti al Card. Egidio Albornoz contro i Prefetti che tenevano Viterbo, 21, 30-22, 5; 23, 37-24, 33; ottiene la signoria di Genova, 23, 33-24, 6; 25, 25-30; 28, 35-37; rifiuta di aiutare Gentile da Mogliano contro Malatesta II Malatesti, 22, 9-18; interviene perchè il Malatesti sospenda l'assedio di Fermo, 23, 10-15; accoglie solennemente a Milano il Card. Albornoz, 26, 14-21; manda aiuti ai Bolognesi nelle loro scorrerie in territorio modenese (an. 1354), 31, 18-32, 5; 31, 36-38; 34, 30-35; 38, 9-14; il suo esercito assedia Arezzo, 45, 5-8; sua † e successione d. nipoti, 36, 35-38; 41, 19-21; 46, 31-47, 8.

VISCONTI GIOVANNI DA OLEGGIO, v. Cleggio (da) Giovanni. VISCONTI GIOVANNI MARIA (DUCA DI MILANO), succede al padre Giangaleazzo nel Ducato e nella Signoria di Bologna (an. 1402), 484, 26-485, 7; 489, 35-41; si accorda con Bologna e col Carrarese, 490, 22-23; a Crevalcore scoppia una rivolta contro il suo dominio (an. 1403), 491, 38-492, 3; tenta di riprendere Bergamo ma è sconfitto (an. 1407), 523, 18-22; sposa Antonietta Malatesti (an. 1408), 515, 14-19; viene ad accordi con Facino Cane e caccia dal Consiglio il suocero Malatesta III Malatesti (an. 1409), 527, 34-528, 4; si allea con Filippo Maria, con Genova, Asti, Savoia ecc. contro Facino Cane, 529, 27-35.

VISCONTI LUCHINO NOVELLO, si accorda con altri a Bologna contro Giangaleazzo (an. 1390), 400, 33-401, 9; 403, 39-404, 41; va a Bologna con alcuni mercenari, 411, 26-29, 2-3, 38-42; si reca a Padova, 419, 43-44.

Visconti Matteo II [Manfio], succede all'arciv. Giovanni nella Signoria di Bologna (an. 1354), 36, 35-38; 41, 19-42, 23; 44, 34-37; 45, 28-29; 46, 31-47, 8; Giovanni d'Oleggio gliela toglie e se ne fa Signore (an. 1355), 48, 31-35; 51, 9-23; 52, 19-54, 8; 53, 32-54, 30; la sua gente fa gravi danni nel contado di Bologna e tenta di penetrare anche nella città, ma ne è respinta, 55, 25 sgg.; sua † e successione d. fratello Bernabò, 57, 9-12; 63, 7-9, 29-30.

VISCONTI ROLANDO, è capo d. forze che l'Oleggio manda in aiuto ai Visconti (an. 1359), 90, 29-91, 6; 97, 27-29.

Visconti Stefano, padre di Matteo II, Galeazzo II e Bernabò, 48, 26-30.

Visconti Zanotto, capitano d. esercito di Bernabò sul Bolognese (an. 1373), 282, 6-9; è vinto presso il fiume Gallico dalla gente d. Chiesa, 283, 11-17; è capitano d. forze che il Visconti manda in aiuto a

Firenze contro l'Hawkwood (an. 1375), 299, 32-34; 300, 2-8.

VISDOMINI [Bixdomino] località di Ferrarese presso il confine con Bolo (na, presa dai Bolognesi (an. 1300), 412, 19-413, 19.

VITALIANO GIACOMINO, è fatto civaliere da Obizzo II d'Este (an. 1352), 16, 3-5.

VITERBO, è assediata dall'Albornoz perchè Prefetto da Vico l'occupava contro il volere d. Chiesa (an. 1353), 21, 30-22, 5; 23, 37-24, 33; è da lui presa e risottomessa alla Chiesa con tutte le terre d. Patrimonio, 28, 11-17; Urbano V vi fa una sosta nel viaggio da Avignone a Roma (an. 1367), 211, 35-212, 3; ne parte con tutta la corte, 3-7; 215, 8-10; scoppiano gravi questioni tra i cittadini e la gente d. pp., 216, 39-217, 12; il pp. ha il sopravvento e fa punire molti celpevoli, 12-21; si ribella alla Chiesa (an. 1375), 299, 35-37; 300, 9-13; 301, 34; 302, 21-23; 305, 39-41, 26-306, 5; è assalita e saccheggiata da Lucio di Lando (an. 1379), 357, 35-37; è presa in nome d. Chiesa dal Card. Isolani (an. 1414), 549, 15-17.

VIVARO (DAL) NICOLA, bolognese, partigiano d. Maltraversi (an. 1403), 499, 22-44; è nominato d. Consiglio d. Dodici (an. 1412), 542, 25-39.

VIVIANO (DI) GIOVANNI, è eletto tra i reggitori di Bologna (an. 1411), 538, 2-11.

VIZZANO, è devastata dalle truppe d. lega contro il Visconti (an. 1354), 39, 8-16; 42, 28-31; i suoi abitanti fanno pace con la Chiesa (an. 1360), 102, 29-31; 103, 2-6.

VIZZANO (DA) DOMENICO, entra in Bologna e con altri nobili depone e caccia il Card. Noellet Signore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 306, 7-308, 4; 309, 16-312, 31; è imprigionato per la sommossa contro i Raspanti (an. 1377), 332, 33-333, 18; 335, 42-336, 43.

Vizzano (DA) GIAMPAOLO, entra in Bologna e con altri nobili depone e caccia il Card. Noellet Signore per la Chiesa (an. 1376), 306, 34-307, 39; 306, 26; 312, 24-25.

VIZZANO (DA) GUIRINO, è fatto decapitare dall'Oleggio per la rivolta bolognese d. 1354, 32, 25-33, 19, 38; 36, 29-33; 42, 2-5.

VOLTERRA, diventa dominio d. Fiorentini (an. 1361), 137, 21-26; 139, 28-30.

VOLTERRA (DA) MICHELE, v. Michele da Volterra.

YMELDOLLA, v. Meldola.

ZACHAROM DORETTO, v. Doretto Zaccarone.

ZAGONARA, località presso Lugo di Ravenna che rimane ad Alberico da Barbiano per l'accordo col Card. Cossa (an. 1405), 511, 35-512, 13; vi è assediato Alberico da Barbiano dalle milizie d. Visconti (an. 1424), 575, 9-24, 17-31.

ZAGONARA (DA) LUDOVICO, v. Barbiano (da) Lodovico.

ZAMBECCARI, famiglia bolognese che si unisce ai Ramponi contro i Maltraversi (an. 1394), 456, 2-457, 16.

ZAMBECCARI BERNARDINO, è confinato dopo il tumulto fra Bentivogli e Maltraversi (an. 1399), 470, 23-471, 27.

Zambeccari Cambio, è nominato d. Consiglio d. Dodici a Bologna (an. 1412), 542, 25-39; tenta invano di far intornare Bologna alla Chiesa (an. 1416), 552, 24-33; 553, 27-30; è eletto conservatore d. Stato, 557, 11-29; è mandato in bando, 31-558, 5; fa ribellare Cento, 6-12; aiuta Antonio Bentivogli nel tentativo di colpo di Stato a Bologna (an. 1419 o 1420), 561, 19-562, 38; 563, 5; 41.

Zambeccari Carlo, è mandato dai Bolognesi a portar le loro condoglianze a Ferrara per la † di Alberto d'Este (an. 1393), 448, 20-25; provoca un fumulto contro i Gozzadini (an. 1398), 461, 24-30; fa mandare a confino Francesco Ramponi e altri (an. 1399), 463, 16-464, 15; scoppia una congiura contro di lui, 463, 16-23, 33-36; i Bentivogli e i loro amici tentano una rivolta contro di lui, ma egli li scopre e li manda a confino, 464, 35 sgg.; sua †, 464, 24-34.

ZAMBECCARI CASTELLANO, è nominato abate d. Abbazia d. SS. Naborre e Felice (an. 1392), 442, 7-9; bandito da Bologna (an. 1416), 557, 31-558, 5.

Zambeccari Nicolò, è deposto dalle cariche pubbliche (an. 1394), 451, 34-452, 18; la sua casa è devastata da furor di popolo (an. 1399), 469, 16-31; è confinato, 470, 23-471, 27; è mandato a Milano come sospetto di ribellione (an. 1403), 492, 13-493, 3; è imprigionato a Roma dal pp. (an. 1413), 544, 33-36.

ZAMBECCARI PELLEGRINO, bolognese che conduce al pp. un cavallo donato dai Bolognesi (an. 1393), 447, 39-43; è deposto dal suo ufficio (an. 1394), 451, 34-452, 18.

ZAMBON BARTOLOMEO, è capitano d. cittadella fatta fare dal Duca di Milano in Bologna (an. 1402), 488, 23-24.

ZANELLA MASSIMO [Maxim Zenela], è decapitato a Bologna senza che si sappia la ragione (an. 1392), 437, 44-438, 5.

ZANELLO, nipote di pp. Giovanni XXIII, perde Cento (an. 1415), 551, 17-23.

ZANOLINI GIOVANNI, fuoruscito bolognese riammesso in patria (an. 1416), 556, 2; 20; 41.

ZANOTTO DA NAPOLI, capo d. Ungari restati in Italia, li conduce a Bologna, poi verso la Puglia (an. 1379), 362, 4-20; passa al soldo di Carlo di Durazzo con la Compagnia di San Giorgio (an. 1380), 364, 12-17.

ZAPPO DA ARMISO [Arni], podestà di Bologna nel 1362, 144, 7-10, 28-29; è condannato per uccisioni ecc. e perciò si uccide, 149, 9-19; 151, 25-29.

ZAPPOLINO (DA) GUIDO, è deposto dalla carica di anziano (an. 1394), 453, 7-40, 6-11.

ZARA, città d. Dalmazia presa dai Veneziani al Re d'Ungheria e poi da questo ripresa (an. 1353), 26, 22-27, 8; è assediata dal Re Luigi il Grande d'Ungheria (an. 1356), 68, 2-10; è perduta dai Veneziani con tutta la Dalmazia (an. 1358), 10-23; 80, 20-24; 81, 28-29; ci va Luigi d'Ungheria, 5-6, 33.

ZAZONI RODOLFO, podestà di Bologna nel 1363, 153, 18-23; 154, 30-32.

ZENA (DA) BONINO, è eletto confaloniere di Bologna (an. 1411), 538, 12-16.

ZENANNE, ricordato a proposito d. soggiorno di Giacomo d'Aragona a Bologna, 206, 39-40; 207, 11-14.

ZENANNE DA SANTO ALBERTO, v. Sant'Alberto (da) Giovanni. ZENO CARLO [Charlo Zen], capo d. flotta veneziana (an. 1397), 360, 20-24.

ZEREDOLO, v. Ceretolo.

ZERMISONE, capitano d. milizie mandate da Caterina Visconti a Bologna (an. 1403), 491, 9-11; è messo a guardia in S. Petronio, 20-23; è cacciato da Bologna, 500, 2-14.

ZERONIMO (DE) GIOVANNI, v. Giovanni di Gerolamo.

ZESE, v. Cese.

ZESENADEGO, v. Cesenatico.

ZESSO, v. Gesso.

ZIESELA, v. Cese.

ZIEXI, v. Cese.

ZILINI PIERO, è rilasciato di prigione per l'accordo tra i Visconti e la Chiesa (an. 1403), 499, 7-21.

ZOANETTI O GIOANNETTI (DE') GIACOMO, è nominato Anziano (an. 1394), 453, 37-454, 9.

Zola Predosa, è devastata dalle truppe d. lega contro il Visconti (an. 1354), 30, 8-16; 42, 28-31; vi passano le forze di Bernabò Visconti dirette contro l'Oleggio (an. 1359), 94, 6-25, 28-95, 22; è danneggiata dalla gente d. Visconti (an. 1370), 256, 8-15; ancora (an. 1373), 281, 30-282, 15.

ZORDINO DA LI COSPI, v. Cospi (dai) Zordino.

ZUBER [ma CASIMIRO III DI POLONIA], dà la figlia in sposa a Carlo IV di Boemia (an. 1353), 21, 25-31; 43, 11-20.

Zuliano (Maestro) medico, v. Nomaglis (da) Iulianus. Zuzo, trombetta bolognese mandato al campo di Giangaleazzo Visconti per sfidare le milizie a battaglia (an. 1390), 415, 25-416, 7.

## INDICE CRONOLOGICO

[a cura di Antonietta Calore]

- 1351 I Perugini alleati dei Fiorentini sono sconfitti ad Arezzo dal conte di Romagna, 7, 28-31; 10, 30-31, e dal Saccone ad Olmo, 12-17; 13, 30-32; perdono Borgo San Sepolcro, 11, 18-24; v. 1352.
- 1351 gennaio 7 L'arciv. Giovanni Visconti fa bruciare a Bologna i libri degli estimi e d. banditi, 3, 2-4, 25-26.
- 1351 gennaio 24 I sindaci di Bologna sono inviati al pp. ad Avignone, ma non vanno oltre Milano, 3, 5-14, 27-4, 34.
- 1351 gennaio 31 Si stabilisce una tregua tra i Bolognesi e il conte di Romagna Astorgio Durfort, 3, 15-18; 4, 35-36.
- 1351 febbraio 7 Lugo si arrende a Giovanni da Oleggio, 4, 25-5, 4; 6, 31-33.
- [1351 febbraio 7 L'esercito d. Conte di Romagna Astorgio Durfort e di Mastino d. Scala si ritira da Budrio, 4, 6-10]; v. 1351 febbraio 17.
- 1351 febbraio 10 L'esercito d. Arciv. Giovanni Visconti riprende Castel S. Pietro e Dozza, 3, 19-23; 4, 15-20, 37-5, 32.
- 1351 febbraio 13 I figli di Giacomo Pepoli, ostaggi d. Conte di Romagna Astorgio Durfort, ceduti a Bernabò Visconti, tornano a Bologna, 4, 2-5, 21-23; 5, 33-34.
- 1351 febbraio 16 La gente di Guarnieri lascia il servizio d. Pepoli, 4, 24-25.
- 1351 febbraio 17 L'esercito d. conte di Romagna Astorgio Durfort e di Mastino d. Scala si ritira da Budrio, 5, 35-36; [v. 1351 febbraio 7].
- 1351 marzo I Ghibellini di Pistoia cacciano gli avversari dalla città, 6, 24-7, 3.
- 1351 marzo 28 Roberto Alidosi va a Bologna, 9, 15-16; 12, 32.
- 1351 aprile 8 Malatesta II Malatesti torna da Milano, 5, 5-7; v. 1351 aprile 9.
- 1351 aprile 9 Malatesta II Malatesti torna da Milano, 6, 34-35; v. 1351 aprile 8.
- 1351 aprile 12 Cavalli si arrende a Giovanni da Oleggio, 5, 7-11; 6, 36-37; si arrendono anche le altre fortezze, 5, 12-14; 7, 32-33.
- 1351 aprile 14 Giovanni da Oleggio assume la signoria di Bologna in nome d. Visconti, 5, 15-19; 7, 34-36.

- 1351 aprile 24 Pistoia si arrende all'assedio d. Fiorentini, 7, 3-30.
- 1351 aprile 30 Scaramuccie tra le truppe Bolognesi e quelle d. Conte di Romagna, Astorgio Durfort, 5, 20-22; 6, 37-38.
- 1351 maggio 3 Le forze di Giovanni Visconti circondano Imola e ne devastano il territorio, ma non riescono a prendere la città, 8, 5-16.
- 1351 maggio 15 Bernardo Anguissola assume l'ufficio di podestà di Bologna, 5, 23-25; 8, 27-28.
- 1351 maggio 24 I Bolognesi pongono l'assedio a S. Patrizio di Conselice, tenuta dagli Alidosi, 5, 26-30; 7, 27-28.
- 1351 giugno Si costruisce a Bologna la porta presso la casa Lambertini e quella d. Chiavadure, 6, 13-17; 9, 26-28.
- 1351 giugno 3 † di Martino d. Scala, 6, 6-8; 8, 21-24, 33-34.
- 1351 giugno 5 Quelli di Porta S. Pietro escono al campo, 6, 2-5; 8, 31-32.
- 1351 giugno 20 S. Patrizio si arrende ai Bolognesi, 6, 9-12; 8, 35-36.
- 1351 giugno 21 Si scopre a Bologna una congiura contro Giovanni da Oleggio e i colpevoli sono condannati, 9, 11-10, 11; v. 1351 settembre 13.
- 1351 giugno 25 È trattenuto ostaggio a Bologna Giacomo Pepoli, 6, 23-24; 9, 31; 10, 12-14; v. 1315 giugno 21 e settembre 13.
- 1351 giugno 28 Giunge a Bologna la notizia che si è arresa San Patrizio, 6, 9-12; 8, 35-38.
- 1351 luglio 3 I Bolognesi assediano Conselice, 7, 18-22; 9, 29-30.
- 1351 luglio 12 Il capitano di Forll va a Bologna, poi a Milano, 7, 16-18; v. 1351 luglio 22.
- 1351 luglio 22 Il capitano di Forll va a Bologna e poi a Milano, 10, 25-26; v. 1351 luglio 12.
- 1351 luglio 24 Nonantola è ceduta da Giovanni Pepoli a Giovanni d'Oleggio, 11, 4-18.
- 1351 luglio 27 Giovanni d'Oleggio va contro Pistoia, 11, 20-12, 5; v. 1351 luglio 28.
- 1351 luglio 28 Si finisce a Bologna la porta presso i Ramponi, 7, 25-27; si permette per venti giorni di andare e venire liberamente da Bologna a Imola, 11-14; 9, 37-10, 23; la gente d. Arcive-

- scovo entra in Conselice, 7, 14-15; 10, 23-24; la gente d. Oleggio va verso Pistoia, 7, 20-24; 10, 27-29; v. 1351 luglio 27.
- 1351 agosto 8 Il capitano di Forli torna da Milano, 7, 16-19; 10, 25-26.
- 1351 agosto 10 Si completano a Bologna tutte le porte attorno alla piazza, 8, 2-8; 10, 32-34.
- 1351 agosto 11 Roberto degli Alidosi capitano di Imola passa da Bologna diretto a Milano, 8, 9-12, 35-36.
- 1351 settembre Guerra tra Genovesi e Veneziani per la questione di Pera e inutile assedio d. Genovesi a Negroponte, 5, 2 sgg.
- 1351 settembre 13 Giacomo Pepoli è condannato a perpetua prigionia e alla confisca d. beni e alcuni suoi fedeli sono impiccati, 8, 13-9, 6; 11, 25-32; 13, 2-22; v. 1351 giugno 21 e 25.
- 1351 settembre 25 Roberto Alidosi passa da Bologna diretto a Milano, 9, 12-14; 12, 30-31.
- 1351 ottobre Si mette in circolazione a Bologna il bolognino piccolo, 9, 17-19; 12, 33-34; dazio sul sale, 9, 20-22; 12, 35; e sul vino, 9, 23-10, 3; 12, 36-38; Conselice è resa da Giovanni Visconti con San Patrizio al Vescovo d'Imola, 10, 4-7; 13, 26-27.
- 1351 ottobre 9 Giovanni da Oleggio torna dall'inutile assedio di Scarperia, 11, 2-9; v. 1351 ottobre 19.
- 1351 ottobre 16 Giovanni d'Oleggio lascia l'assedio di Scarperia, 12, 21-22.
- 1351 ottobre 18 Un grave incendio danneggia il palazzo d. Podestà a Bologna e parte d. palazzo di re Enzo, 10, 18-22; 12, 25-27; 13, 33-34.
- 1351 ottobre 19 Giovanni da Oleggio torna dall'inutile assedio di Scarperia, 12, 21-24; 13, 35, 34-38; v. 1351 ottobre 9.
- 1351 ottobre 25 Giacomo Pepoli è condotto a Milano, 13, 23-25; v. 1351 ottobre 27.
- 1351 ottobre 27 Giacomo Pepoli è condotto a Milano e i suoi beni sono confiscati dall'arciv. Visconti, 11, 10-13; 14, 22-23; v. 1351 ottobre 25.
- 1351 novembre Bernardo Anguissola è riconfermato Podestà di Bologna per un altro semestre, 11, 13-17; 14, 24-25.
- 1352 Il territorio di Perugia è assalito da Giovanni d'Oleggio che toglie ai Perugini Borgo San Sepolcro, 14, 27-30; v. 1351; la gente d. Oleggio prende Orvieto, 15, 17-19; 16, 38-39; Gubbio si sottomette al Visconti, 16, 20-22; 17, 29-30; Cortona si ribella ai Perugini, 15, 23-26; 17, 37-32.
- 1352 febbraio 12 Battaglia di Pera tra Genovesi e Veneziani e sconfitta di quest'ultimi, 14, 2-21; 15, 27-16, 12.
- 1352 marzo 15 Obizzo II d'Este crea alcuni cavalieri prima di morire, 14, 5-7; 32-15, 34; 6-16, 11.
- 1352 marzo 20 † d. marchese Obizzo II d'Este, 14, 2-5, 31, 32; 16, 15-18.
- 1352 marzo 21 Aldobrandino d'Este succede al padre Obizzo II, 16, 18-21.
- 1352 aprile 2 Francesco d'Este scappa da Ferrara per paura di Aldobrandino, 18, 17-19, 10.
- 1352 aprile 10 Giunge a Bologna notizia che Monte Fune s'è arreso, 14, 20-15, 3, 38-39.
- 1352 maggio 9 Giunge a Bologna la notizia d. accordo tra la Chiesa e l'arciv. Giovanni Visconti, 15, 5-8; 16, 31-32.

- 1352 maggio 15 Bernardo Anguissola è riconfermato podestà di Bologna, 15, 9-11; 16, 33-35.
- \*1352 maggio 27 Luigi di Taranto è incoronato re di Napoli, 16, 33.
- 1352 giugno La gente d. Visconti prende Bettona, ma poco dopo la riperde, 16, 13-17; 17, 33-35.
- 1352 giugno 3 Si costruisce a Bologna la chiesa di San Giovanni Battista, 14, 34-36.
- 1352 agosto 4 Rinaldo d'Este giunge a Bologna fuggiasco da Ferrara per paura di Aldobrandino, 16, 18-21; 18, 33-34.
- 1352 settembre † a Verona Alberto d. Scala, 17, 4-7.
  1352 settembre 6 Il pp. Clemente VI fa prendere da un suo messo la città di Bologna al Visconti,
- 16, 23-28; v. 1352 settembre 7 e 8.

  1352 settembre 7 Il pp. Clemente VI fa prendere da
- un suo messo la città di Bologna al Visconti, 18, 35-36; v. 1352 settembre 6 e 8.
- 1352 settembre 8 Il pp. Clemente VI fa prendere da un suo messo la città di Bologna al Visconti, 16, 22-26; v. 1352 settembre 6 e 7.
- 1352 ottobre 12 Si vede a Bologna un prodigio astronomico, 18, 8-17; 19, 26-29.
- 1352 ottobre 19 Il messo d. pp. Clemente VI va a Ferrara per riconoscere ad Aldobrandino d'Este la città come Vicario d. Chiesa, 16, 29-17, 3.
- 1352 ottobre 31 La gente di Giovanni Visconti va a danneggiare il contado di Faenza, 17, 2-7; 18, 39-41.
- 1352 novembre 2 Il messo d. pp. Clemente VI restituisce Bologna a Giovanni Visconti come Vicario d. Chiesa, 16, 26-28, 23-28; 18, 36-37.
- 1352 novembre 11 Il messo d. pp. Clemente VI riparte da Bologna, 16, 28; 18, 37.
- 1352 dicembre 6 † d. pp. Clemente VI, 17, 9-13, 24-25.
- 1352 dicembre 18 Elezione d. pp. Innocenzo VI, 17, 13-16, 25-28; v. 1352 dicembre 19.
- 1352 dicembre 19 Elezione d. pp. Innocenzo VI, 17, 14-15; v. 1352 dicembre 18.
- 1353 Il Card. Albornoz vince il Prefetto da Vico e riprende Viterbo e tutto il Patrimonio di San Pietro, 28, 11-17, 6.
- 1353 gennaio 1 Un forte terremoto distrugge Borgo San Sepolcro e danneggia Città di Castello e altri luoghi, 19, 11-18, 31-20, 34.
- 1353 gennaio 15 Passano da Ferrara i principi di Durazzo e di Taranto di ritorno dalla prigionia in Ungheria, 20, 32-21, 3.
- 1353 febbraio 9 Si pubblica a Bologna un bando che sopprime la circolazione del bolognino grosso, 19, 19-20, 1, 35-40.
- [1353 febbraio 16 Frignano d. Scala usurpa Verona, 29, 12-30, 3]; v. 1354 febbraio 16.
- [1353 febbraio 25 Cangrande della Scala riprende Verona, 30, 4-15]; v. 1354 febbraio 25.
- 1353 marzo Malatesta II assedia Fermo, 20, 17-20; 21, 34-35, 10-13; Carlo IV di Boemia tiene a Vienna un congresso d. principi tedeschi, 6-31; si costruiscono a Bologna alcune difese, 30, 19-25; v. 1354 marzo.
- [1353 marzo 11 Il marchese di Brandeburgo va a Verona in aiuto di Cangrande II, 30, 16-21]; v. 1354 marzo II.

- 1353 marzo 31 Pace di Sarzana tra Visconti e Fiorentini, 20, 7-11, 41-42.
- 1353 aprile 11 Crolla a Milano la torre di Lochioche, 20, 12-16; 21, 32-33.
- 1353 maggio 6 Avvengono in Bologna alcuni disordini, 30, 26-31; v. 1354 maggio 6.
- 1353 giugno L'Arciv. Giovanni Visconti manda Nicolò d'Arezzo a ispezionare il Comune e lo Studio, 21, 17-21; 22, 38-23, 34; i Veneziani riperdono Zara, tolta loro dal Re Luigi il Grande d'Ungheria, 27, 3-8, 13-15.
- 1353 giugno 1 Si comincia a Bologna la costruzione di alcune porte, 20, 21-23; 21, 36-37.
- 1353 giugno 10 Si comincia a lavorare alla torre d. Asinelli a Bologna, 20, 24-26; 21, 38-39.
- 1353 luglio Dal principio del mese al 20 agosto dura la tregua tra Malatesta da Rimini e Gentile da Mogliano, 23, 10-15.
- 1353 luglio 10 Giunge a Bologna il nuovo vescovo, Giovanni da Milano, 19, 33-35, 22-29; 23, 35-36.
- 1353 luglio 31 Un drappello di cavalieri mandato da Giov. Visconti al card. Egidio Albornoz parte da Bologna, 21, 30-22, 5; 23, 37-24, 53.
- 1353 agosto Frate Moriale devasta le terre d. Malatesti, 26, 7-13.
- 1353 agosto 5 Vittorino Borro assume l'ufficio di Podestà, 22, 6-8; 24, 34-35.
- 1353 agosto 20 Scade il termine d. tregua tra Malatesta da Rimini e Gentile da Mogliano, 23, 10-15.
- 1353 agosto 22 Grande tempesta a Bologna, 22, 12-14; 25, 33-34.
- 1353 agosto 26 Malatesta da Rimini rinuncia ad aiutare Francesco d'Este nei suoi tentativi contro il cugino Aldobrandino, 23, 21-26; i Genovesi sono sconfitti alla Loiera dai Veneziani, 24, 27-31; v. 1353 agosto 27; grande tempesta a Bologna, 22, 15-17; 25, 35.
- 1353 agosto 27 I Genovesi sono sconfitti da Veneziani e Aragonesi alla Loiera presso la Sardegna, 23, 6-19; [v. 1353 agosto 26]
- 1353 agosto 30 Francesco d'Este s'avvia verso Ferrara per tentare di prenderla, 22, 18-27; 25, 35-26, 28.
- 1353 settembre Si finisce il ballatoio alla torre d. Asinelli a Bologna, 23, 27-29; 28, 32-33.
- 1353 settembre 2 Francesco d'Este torna dal tentativo di prendere Ferrara, 22, 18-23, 2; 25, 36-26, 28.
- 1353 settembre 7 Giunge a Milano il Card. Albornoz, 26, 14-21; v. 1353 settembre 14.
- 1353 settembre 14 Giunge a Milano il card. Albornoz, 23, 20-23; 27, 29-30; v. 1353 settembre 17.
- 1353 settembre 18 Il Card. Albornoz riparte da Milano, 23, 23-26; 27, 30-31.
- 1353 cttobre 8 Giovanni Visconti ottiene la Signoria di Genova, 25, 25-30; v. 1353 ottobre 9.
- 1353 ottobre 9 Giovanni Visconti ottiene la Signoria di Genova, 23, 33-24, 6; 28, 35-37; v. 1353 ottobre 8.
- 1353 ottobre 11 Si comincia a costruire la torre d. Garisenda a Bologna, 23, 30-32; 28, 34.
- 1353 ottobre 16 Bonifacio Carbonesi è sepolto a Bologna, 24, 7-15; v. 1353 ottobre 17.
- 1353 ottobre 17 Bonifacio Carbonesi è sepolto a Bologna, 29, 31-32; v. 1353 ottobre 16.

- 1353 novembre 25 Per una tempesta affonda una nave Aragonese carica di prigionieri genovesi, 27, 10-17.
- 1354 febbraio 16 Frignano d. Scala occupa di sorpresa Verona durante l'assenza di Cangrande, 29, 34-35; 36-38, 30, 17 sgg, i 1353 febbraio 16].
- 1354 febbraio 25 Caugrande ripiende Verona. 29, 38-30, 40; 31, 29-33, 33, 18 sgg , (v 1353 febbraio 25].
- 1354 marzo Si rafforzano a Bologna alcune opere di difesa, 32, 28-30; v 1353 marco.
- 1354 marzo 5 Giunge a Bologna la notizia che Frignano d. Scala ha usurpato la Signoria di Verona a Cangrande, 29, 36-38.
- 1354 marzo 11 Il Marchese di Brandeburgo giunge a Verona con soccorsi per Cangrande, 31, 31 35; 35, 22-36, 2.
- 1354 marzo 13 I Bolognesi vanno a danneggiare il territorio di Modena, 31, 2-17; v. 1354 maggio 13.
- 1354 marzo 18 I Bolognesi traversano il Panaro, andando a danneggiare il territorio di Modena, 31, 2-17; v. 1354 maggio 18.
- 1354 aprile 30 A Montagnana viene stretta una lega tra Veneziani, Estensi, Scaligeri, Carraresi, 36, 14-37, 3.
- 1354 maggio 3 Si bandisce l'ordine che tutti i bolognesi residenti a Verona, Padova, ecc. si presentino al capitano o al podestà a promettere che osserveranno le disposizioni emanate dall'Oleggio, 32, 34-33, 34.
- 1354 maggio 6 Avvengono in Bologna alcuni disordini, 32, 31-33; 37, 5-13; v. 1353 maggio 6.
- 1354 maggio 13 I Bolognesi vanno a danneggiare il territorio di Modena, aiutati dall'arciv. Giovanni Visconti, 31, 36-38; 33, 35-34, 29; v. 1354 marzo 13; 37, 20-23.
- 1354 maggio 14 Sono condannati alcuni bolognesi per la ribellione contro gli ordini d. Oleggio, 34, 7-20; v. 1354 giugno 10, 12, 15.
- 1354 maggio 18 I Bolognesi passano il Panaro andando a danneggiare il territorio di Modena, 31, 36-38; 33, 35-34, 29; v. 1354 marzo 18.
- 1354 maggio 25 I Bolognesi levano l'assedio ad Albareto di Modena, 32, 6-12; 35, 24-27; con le forze d. Visconti lasciano il territorio di Modena e si dirigono verso Reggio, 38, 15-20.
- 1354 giugno 9 Alcuni quartieri di Bologna si ribellano all'ordine di uscire con l'esercito contro Modena, ma sono sopraffatti dalle soldatesche d. Oleggio, 39, 19 sgg.; v. 1354 giugno 10.
- 1354 giugno 10 Alcuni quartieri Bolognesi si ribellano all'ordine di andare con l'esercito contro Modena, ma sono sopraffatti dalle soldatesche d. Oleggio e molti decapitati, 32, 25-33, 25; 32, 35-33, 38; 35, 35-38, 34-37, 27; v. 1354 giugno 9, 12, 14, 15.
- 1354 giugno 12 Sono decapitati a Bologna quattordici cittadini per aver preso parte a una ribellione popolare contro gli ordini d. Oleggio, 32, 35-33, 38, 13-25; 41, 20-23; 42, 12-13; v. 1354 giugno 10, 12, 14, 15.
- 1354 giugno 14 Sono condannati alcuni Bolognesi per la ribellione agli ordini dell'Oleggio, 34, 7-20;

- sono giustiziati alcuni bolognesi per la rivolta contro l'Oleggio, 37, 32, 42, 14-16, v. 1354 giugno 10, 12, 15.
- 1354 giugno 15 Sono giustiziati alcuni bolognesi per la ribellione contro gli ordini d. Oleggio, 34, 36-38; Leonardo da Logliano va a Castel Franco per ordine d. Oleggio, 44, 9-20; v. 1354 giugno 10, 12, 14.
- 1354 giugno 23 Sono giustiziati alcuni bolognesi per la rivolta contro l'Oleggio, 35, 6-12; 43, 11-13.
- 1354 giugno 25 Sono rilasciati alcuni d. arrestati per la rivolta contro l'Oleggio, 43, 21-25.
- 1354 giugno 31 Sono giustiziati alcuni bolognesi per la rivolta contro l'Oleggio, 34, 21-35, 5; 39, 28; 43, 5-6.
- 1354 luglio Sono decapitati alcuni bolognesi per la ribellione contro l'Oleggio, 36, 21-37, 3.
- 1354 luglio 8 Si comanda agli abitanti di Porta Stieri e di Porta S. Procolo di andare a Castelfranco, 44, 21-25; v. 1354 luglio 9.
- 1354 luglio 9 Si comanda agli abitanti di Porta Stieri e di Porta San Procolo di uscire con l'esercito o di pagare una tassa, 35, 8-12; 40, 31-32; v. 1334 luglio 8.
- 1345 luglio 18 Molti bolognesi sono condannati al confino, 45, 14-17.
- 1354 luglio 21 Si taglia il serrag io di Strada S. Donato a Bologna, 36, 13-15.
- 1354 luglio 26 Molti Bolognesi vanno a confino, 45,
- 1354 agosto Scaramuccie tra Genovesi e Veneziani a Famagosta, 40, 13-17; 43, 28-30.
- 1354 agosto 17 Avviene un'eclisse di sole, 46, 29-30; v. 1354 settembre 17.
- 1354 agosto 20 Le truppe d. Visconti arrivano a Budrio, 38, 7-10; le truppe d. lega arrivano sul territorio bolognese, 40, 6-9; 41, 31-33, 38-39; v. 1354 agosto 21.
- 1354 agosto 21 L'esercito d. lega arriva a Budrio, 45, 20-46, 3.
- 1354 agosto 24 L'esercito d. lega toglie l'assedio a Budrio, 46, 4-5.
- 1354 agosto 25 Le truppe d. lega contro il Visconti assediano Borgo Panigale, 39, 8-12; 42, 28-31.
- 1354 agosto 29 Le truppe d. lega contro il Visconti arrivano fino alla porta Galliera di Bologna, ma non concludono nulla, 39, 19-21; 42, 33-34; levano il campo da Borgo Panigale, 46, 11-12.
- 1354 agosto 30 L'esercito d. Veneziani e Fiorentini arriva sul territorio bolognese che poi devasta, 36, 39-38, 38; le truppe d. lega lasciano il territorio di Bologna e vanno a devastare il Modenese, 39, 16-18; 40, 6-9; 42, 31-32, 38-39.
- 1354 settembre 5 La compagnia d. Fiorentini e Veneziani capitanati da Lando d'Alemagna lascia il territorio bolognese e va in Lombardia, 38, 36-38; 46, 11-18.
- 1354 settembre 17 Avviene un'eclisse di sole, 41, 8-11; 43, 36-37; v. 1354 agosto 17.
- [1354 settembre 23 L'esercito d. lega contro il Visconti lascia il territorio di Brescia, 44, 5-8]; v. 1354 dicembre 23.
- 1354 ottobre 5 † a Milano l'arciv. Giovanni Visconti, 46, 31-47, 3.

- 1354 ottobre 6 Giunge a Bologna la notizia d. morte d. arciv. Giovanni Visconti e d. successione di Matteo nella signoria di Bologna, 36, 35-38; 41, 19-21; 44, 30-31; è ucciso a Roma Cola di Rienzo, 47, 9-14.
- 1354 ottobre 11 Si annuncia al popolo bolognese la † d. arciv. Giovanni Visconti e la successione d. nipoti, 41, 11-42, 13; 44, 32-37.
- 1354 ottobre 23 Dopo la † d. arciv. Giovanni Visconti i nipoti liberano di prigione Giacomo Pepoli, 47, 15-17.
- 1354 ottobre 28 Carlo IV di Lussemburgo giunge a
  Padova, 47, 18-22.
- 1354 novembre I Veneziani sono sconfitti a Sapienza da Paganino Doria, 44, 18-25; 47, 32-48, 24.
- 1354 novembre 1 Carlo IV di Lussemburgo giunge a Padova, 43, 11-14; 46, 34-37.
- 1354 dicembre Si stringe la pace tra i Visconti e la lega per la mediazione di Carlo IV di Lussemburgo, 47, 25-48, 4.
- 1354 dicembre 23 L'esercito d. lega contro il Visconti, lasciato il territorio di Brescia, giunge a S. Giovanni in Persiceto, 44, 5-8; 47, 26-28; [v. 1354 settembre 23].
- 1355 gennaio 6 Carlo IV di Boemia è accolto solennemente a Milano, e incoronato Re d'Italia, 48, 8-18, 8-12, 26-30.
- 1355 gennaio 9 Si bandisce la tregua tra i Visconti e la lega, 48, 19-49, 7, 5-6; v. 1355 gennaio 18.
- 1355 gennaio 10 L'imper. Carlo IV lascia Milano diretto a Pisa, 49, 8-14, 2-4.
- 1355 gennaio 18 Si bandisce la tregua tra i Visconti e la lega, 49, 27-31; Carlo IV giunge a Pisa, 2-4; v. 1355 gennaio 9.
- 1355 febbraio Una compagnia di mercenari licenziata dai Visconti è assoldata da Malatesta di Rimini, 49, 12-20; Carlo IV di Boemia va a Siena e ne ottiene il dominio, 23-24.
- 1355 febbraio 10 Giovanni da Cicona assume l'ufficio di podestà a Bologna, 49, 20-22; v. 1355 febbraio 16.
- 1355 febbraio 16 Giovanni da Cicona assume l'ufficio di podestà a Bologna, 50, 30-31; v. 1355 febbraio 10.
- 1355 febbraio 26 È bandito da Bologna Vittorino Borri per colpa d'adulterio, 49, 25-50, 18, 32-51,
- 1355 marzo 14 Giovanni d'Oleggio si fa signore di Bologna, 48, 31-35; v. 1355 aprile 18 e 28.
- 1355 marzo 26 Il Vescovo di Bologna applica l'interdetto alla città, 50, 26-51, 7; v. 1355 aprile.
- 1355 aprile Il Vescovo di Bologna applica l'interdetto alla città, 51, 9-15; v. 1355 marzo 26.
- 1355 aprile 5 Carlo IV di L'ussemburgo è incoronato a Roma, 50, 5-8.
- 1355 aprile 17 Giovanni da Cicona lascia l'ufficio di podestà a Bologna, 49, 20-24; 50, 30-31; Giovanni d'Oleggio usurpa la signoria di Bologna, 53, 32-54, 30; v. 1355 marzo 14 e aprile 18 e 28; Marin Faliero è decapitato a Venezia, 52, 19-53, 5; 55, 13-20; 56, 30-33.
- 1355 aprile 18 Giovanni d'Oleggio si fa signore di Bologna, 51, 9-20; 52, 19 sgg.; v. 1355 marzo 14 e aprile 17 e 28.

- 1355 aprile 19 Giovanni d'Oleggio nomina podestà di Bologna Armanno da Spetem, 55, 5-8, 33-34; v. 1355 aprile 18.
- 1355 aprile 28 Giovanni d'Oleggio si fa signore di Bologna, 51, 6; v. 1355 marzo 14 e aprile 18.
- 1355 aprile 29 Giovanni d'Oleggio tenta invano di prendere Bazzano, 51, 24-52, 6; questa è difesa dal capitano d. Visconti, 7-17.
- 1355 aprile 30 I Malatesti sono vinti dall'Albornoz e devono restituire molte città alla Chiesa, 51, 16-21; 52, 8-18.
- 1355 maggio 1 Le forze d. Oleggio tentano l'assalto a Bazzano, 51, 24-52, 6.
- 1355 maggio 20 I Gambacorti tentano di prender Pisa all'imper. per conto d. Visconti e d. Fiorentini, 53, 7-13; 56, 16-29; 58, 28-34.
- 1355 maggio 28 Si riunisce a Bologna il consiglio dei savi che decide di rafforzare le difese d. città e contado per timore di Bernabò Visconti, 57, 5-11; 58, 36-38.
- 1355 giugno Sono condannati alcuni cittadini di Bergamo che volevano togliere la città ai Visconti, 54, 6-9; 58, 9-11; 59, 28-29; Cangrande della Scala fa uccidere alcuni Ostigliesi che gli avevano tolto il castello d. loro città, 54, 11-23; 59, 30-31; l'imper. Carlo IV di Boemia lascia l'Italia, 54, 25-55, 4; 58, 26-59, 4, 39-40; Francesco da Carrara fa imprigionare lo zio Giacomo a Monselice, 55, 6-23; v. 1355 luglio 18; i Malatesti fanno pace coll'Albornoz, 52, 14-18; 53, 26-31; 58, 12-22; 59, 32-36.
- 1355 giugno 15 Sono impiccati a Reggio alcuni cittadini che volevano consegnare la città ai Visconti, 53, 15-22; 57, 19-23; 58, 42-43.
- 1355 giugno 17 Sono impiccati a Reggio alcuni cittadini che volevano consegnare la città ai Visconti, 53, 22-54, 5.
- 1355 luglio Giovanni d'Oleggio fa pigliare molti Bolognesi come fautori d. Pepoli e impone loro forti tasse, 57, 28-58, 8.
- 1355 luglio 1 La gente d. marchese di Ferrara è sconfitta a Spezzano modenese dalla gente d. Visconti, 57, 12-18; 58, 39-41.
- 1355 luglio 9 Le truppe d. Visconti arrivano a Medicina, 55, 25-56, 15.
- 1355 luglio 13 Le truppe mandate dal Visconti contro l'Oleggio incendiano la bastia di S. Ambrogio, 55, 25-56, 18.
- 1355 luglio 18 Francesco da Carrara imprigiona lo zio Giacomo per essere solo signore di Padova, 55, 16-17, 6-23; v. 1355 giugno.
- 1355 luglio 20 Le truppe mandate dal Visconti contro l'Oleggio tornano a Budrio, 55, 25-56, 19.
- 1355 luglio 23 Le truppe d. Visconti partono da Borgo Panigale per Bologna, 54, 26-56, 23.
- 1355 luglio 25 Le truppe d. Visconti che vanno contro l'Oleggio entrano nel contado di Bologna, 55, 25-56, 6; 59, 12-24; 60, 31-37.
- 1355 luglio 28 Le truppe d. Visconti che vanno contro l'Oleggio arrivano a Borgo Panigale, 55, 25-56, 8; 59, 12-27; 60, 31-37; si ritirano dal contado di Bologna dirette a Modena, 57, 2-4; v. 1355 luglio 29 e agosto 28.
- 1355 luglio 29 L'esercito d. Visconti che devasta il

- territorio bolognese toglie l'acqua alla città, 59, 24 27; v. 1355 luglio 28.
- 1355 luglio 31 Le truppe mandate dal Visconti contro l'Oleggio vanno a Policino, 55, 25-56, 12, e a Budrio, 60, 2-6, 12-16, 31-39.
- 1355 agosto 1 Le truppe mandate dal Visconti contro l'Oleggio arrivano a Budrio, 55, 25-56, 14.
- 1355 agosto 5 Giovanni e Andrea Pepoli tentano di penetrare a forza in Bologna, 49, 35-50, 39.
- 1355 agosto 13 L'Oleggio ottiene per trattative la bastia di S. Ambrogio sul Panaro, 60, 7-11, 40-42.
- 1355 agosto 25 Le forze d. Visconti e d. suoi alleati tentano di penetrare di sorpresa in Bologna ma sono respinte, 60, 19-61, 16, 34-41.
- 1355 agosto 28 Le forze d. Visconti lasciano il territorio di Bologna, 61, 17-27; 62, 24-29.
- 1355 settembre 26 † di Matteo II Visconti, 57, 9-12; 63, 7-9, 29-30.
- 1355 settembre 29 La Madonna fa alcuni miracoli a Bologna, 62, 33-43, 6-63, 6.
- 1355 novembre Si fa la pace tra Visconti e Oleggio, 63, 10-16, 31-33; v. x355 dicembre 4.
- 1355 dicembre 4 Si firma a Bologna la pace tra l'Oleggio e i Visconti, 57, 14-23; v. 1356 novembre.
- 1355 dicembre 7 Si celebrano a Bologna grandi feste per la pace coi Visconti, 63, 17-19, 34-35.
- 1356 febbraio † a Bologna il Dottore Paolo Leazari, 65, 21-24; 66, 32-33.
- 1356 febbraio 6 È giustiziato un soldato che doveva uccidere l'Oleggio per volontà d. Visconti e d. Pepoli, 63, 23-28, 26-64, 7; 63, 38-64, 28; 63, 39.
- 1356 febbraio 9 È eletto podestà di Bologna Guglielmo da Camposampiero che rinuncia ed è eletto Tassino Donati, 64, 11-17, 32-65, 27, 2-8; sono arrestati alcuni partecipanti alla congiura contro l'Oleggio, 64, 20-26.
- 1356 febbraio 11 Sono giustiziati coloro che avevano ordita la congiura contro l'Oleggio, 63, 39-64, 22-65, 14; 64, 7-65, 25; 64, 28-31; 65, 30-66, 28.
- 1356 marzo 14 È decapitato a Bologna Rosso de'
  Lazzari per tradimento, 66, 12-15; 67, 32-33.
- 1356 marzo 20 Faenza e Forli sono colpite da interdetto, 65, 35-37; 66, 15-25, 5-10; 67, 34-68, 29.
- 1356 aprile 8 La grossa campana d. torre d. Signoria è portata nella corte d. Capitano, a Bologna, 67, 23-68, 3; v. 1356 aprile 18.
- 1356 aprile 18 La grossa campana d. torre d. Signoria è portata nella corte d. Capitano, a Bologna, 68, 30-31; v. 1356 aprile 8.
- 1356 aprile 20 Comincia a funzionare a Bologna il primo orologio, 68, 4-8, 32-33; v. 1356 maggio 19.
- 1356 aprile 27 È decapitato a Bologna Guglielmuccio Guastavillani per la congiura contro l'Oleggio, 70, 22-25; 72, 26-27.
- 1356 aprile 30 La gente d. Chiesa e di Roberto Alidosi assedia Forlì, 68, 22-26; 69, 40-41; il Manfredi si accorda con la Chiesa, 2-5; 70, 32-33.
- 1356 maggio 19 Comincia a funzionare a Bologna il primo orologio, 67, 10-18; 69, 42-43; v. 1356 aprile 20.
- 1356 maggio 31 Le forze d. Visconti assediano Borgoforte, 69, 6-8; 70, 34.

- 1356 giugno 1 Le forze d. Bolognesi muovono contro i Visconti, 69, 9-18; 70, 35-36.
- 1356 giugno 24 Le soldatesche d. Oleggio devastano il territorio di Lugo, 69, 26-29; 71, 33-34.
- 1356 giugno 30 Luigi il Grande Re d'Ungheria fa assediare Treviso, 68, 2-10; 69, 30-31; 71, 35-36.
- 1356 luglio 6 I Gonzaga e Aldobrandino d'Este vanno a Bologna a colloquio con l'Oleggio, 69, 35-70, 11, 71, 37-41.
- 1356 agosto Il Vicario d. imper. va a Bologna, 70, 12-15; 71, 42-43.
- 1356 agosto 23 Il Vicario d. imper. va a Firenze, 70, 16 21; 71, 44-46.
- 1356 settembre I signori di Ferrara e di Mantova mandano una compagnia contro i Visconti, 67, 20-25; 70, 38-40.
- 1356 settembre 15 L'esercito d. Chiesa prende Faenza e Forlì, 66, 10-15; v. 1356 dicembre 15.
- 1356 settembre 17 Le milizie d. lega contro i Visconti entrano nel contado bolognese, 70, 26-71, 7; 72, 28-33.
- 1356 settembre 19 Battaglia di Poitiers tra Francesi e Inglesi, 71, 8-15; 72, 34-37.
- 1356 ottobre 4 Le milizie d. lega contro i Visconti lasciano il contado bolognese, 70, 26-71, 7; 72, 28-33.
- 1356 novembre 17 Il Card. Albornoz prende Faenza, 71, 27-72, 6, 44-73, 19.
- 1356 novembre 22 I Visconti perdono Genova, 72, 12-16; 73, 22-23.
- 1356 dicembre 15 L'esercito d. Chiesa muove contro Faenza e Forlì, 65, 37; 67, 2-3; v. 1356 settembre 15.
- [1357 gennaio 10 Il Re Luigi il Grande d'Ungheria va a Zara, 81, 5-6]; v. 1358 gennaio 10.
- 1357 febbraio 12 Antonio da Ascona assume l'ufficio di podestà a Bologna, 73, 13-16, 34-35.
- 1357 aprile 8 Arriva a Bologna un legato d. pp. a portare l'interdetto alla città, 73, 17-74, 4, 29-30.
- 1357 aprile 13 Bologna è colpita da interdetto, 73, 13-17, 36-38, 17-74, 11, 29-34.
- 1357 giugno 14 Roberto Alidosi va a Bologna con alcune milizie, 75, 9-13, 38-39.
- 1357 giugno 17 La compagnia di Lando d'Alemagna va a Borgo Panigale, 75, 13-17; 76, 31-32.
- 1357 giugno 19 La compagnia di Lando d'Alemagna parte da Borgo Panigale, 75, 17-18; 76, 31-33.
- 1357 giugno 22 Cesena casca nelle mani d. Albornoz, 75, 35-36; v. 1357 giugno 23.
- 1357 giugno 23 Cesena casca nelle mani d. milizie d. Albornoz, 75, 4-6; v. 1357 giugno 22.
- 1357 luglio 5 La compagnia di Lando d'Alemagna va contro le milizie dell'Albornoz a Forlì, 75, 23-27; 76, 36-37.
- 1357 luglio 9 Una grande tempesta danneggia il contado bolognese, 77, 16-29; 79, 26-32.
- 1357 luglio 10 La gente di Visconti invade il territorio bolognese, 75, 28-31; 77, 31-32.
- 1356 luglio 12 Le forze d. Visconti sono vinte presso Piumazzo da quelle d. lega, 76, 15-16; 77, 39.
- 1357 agosto 25 L'Albornoz va a Faenza, 77, 30-78, 4; 79, 33-34.
- 1357 settembre I Veneziani perdono Zara, 80, 20-24; 81, 28-29.

- 1357 settembre 4 La compagnia d. lega va a Budrio, 78, 5-7; 79, 35-36.
- 1357 settembre 6 Il card. Albornoz va a Imola, 78, 16-18; 80, 26-27.
- [1357 settembre 8 Il card. Albornoz va a Firenze e a Pisa, 78, 29-31]; v. 1357 settembre 18.
- 1357 settembre 9 L'Albornoz va a Massa Alidosi, 78, 21-24; 80, 28-29.
- 1357 settembre 13 Giunge a Bologna la notizia che Riolo è stato occupato dalle milizie d. Chiesa, 80, 34-35; v. 1357 settembre 23.
- 1357 settembre 18 Il card. Albornoz va a Firenze e a Pisa, 80, 32-33; [v. 1357 settembre 8].
- 1357 settembre 23 Giunge a Bologna la notizia che Riolo è stato preso dalle milizie d. Chiesa, 79, 2-5; v. 1357 settembre 13.
- 1357 settembre 30 Puccinello rende Sambuca all'Oleggio, 80, 2-4; 81, 18-19.
- 1357 ottobre 3 Lando d'Alemagna va a Bologna ospite d. Oleggio, 80, 5-7; 81, 20-21.
- 1357 ottobre 11 La compagnia d. lega lascia Budrio diretta verso il Ducato di Milano, 80, 11-19; 81, 24-27.
- 1357 novembre 19 È bandita la crociata contro Francesco Ordelaffi, 74, 41-42.
- 1358 gennaio 10 Luigi il Grande Re d'Ungheria va a Zara, 81, 5-6, 33; [v. 1357 gennaio 10].
- 1358 febbraio I Veneziani fanno pace col Re Luigi il Grande d'Ungheria, rinunciando alla Dalmazia, 68, 2-23; 81, 11-15; 82, 28-29.
- 1358 febbraio 13 Antonio da Ascona riprende l'ufficio di Podestà a Bologna, 81, 8-10, 34-35.
- 1358 aprile I Senesi sono sconfitti dai Perugini, 82, 26-83, 3, 36-37.
- 1358 maggio 3 Forlì è nuovamente assediata dal legato d. pp., 83, 4-7, 38-39.
- 1358 giugno 10 Si comunica a Bologna la notizia d. pace fatta con i Visconti, 83, 8-10, 40-41.
- 1358 giugno 13 Si bandisce ufficialmente la notizia e i patti d. pace con i Visconti, 83, 11-15, 42-44.
- 1358 luglio 10 La Compagnia d. lega rientra in territorio Bolognese, 83, 16-30, 45-84, 32.
- 1358 luglio 20 Lando d'Alemagna passa da Bologna, 84, 2-5, 33-34.
- 1358 luglio 21 Sono impiccati a Bologna alcuni malfattori, 84, 6-9, 35-36.
- 1358 luglio 25 La Gran Compagnia di Lando è sconfitta in Val di Lamone, 81, 36-82, 40; 81, 7-82, 8; 84, 10-25, 37-42.
- 1358 agosto 1 I resti d. Gran Compagnia vanno in aiuto d. Signore di Forlì, 85, 5-9, 31-32.
- 1358 ottobre 21 Aldobrandino e Nicolò d'Este vanno a Bologna, 85, 24-28, 40-42.
- 1358 ottobre 24 Giunge a Bologna la notizia che è stato tolto l'interdetto, 85, 43-45, 29-86, 4.
- 1358 ottobre 25 Si ricominciano a Bologna le funzioni religiose dopo che è stato tolto l'interdetto, 85, 43-45, 29-86, 4.
- 1358 ottobre 26 La Gran Compagnia va a danneggiare il territorio di Rimini, 86, 13-16, 37-38.
- 1358 dicembre Si recano a Milano il March. Aldobrandino di Ferrara, Luigi I Gonzaga, l'Oleggio, per una festa in casa d. Visconti, 85, 12-17, 34-36

- 1358 dicembre 22 L'Oleggio va ad accogliere solennemente il Card. Albornoz a Castel S. Pietro, 86, 22-32, 41-87, 26.
- 1359 gennaio 18 Cade in Romagna e in Lombardia una forte nevicata che fa gravi danni, 87, 2-5, 33-34, 2 sgg.; 28-88, 32.
- 1359 febbraio 12 Antonio da Ascona è riconfermato podestà di Bologna, 88, 10-13, 33-34.
- [1359 marzo 5 † Bernardino da Polenta, 88, 16-18; 89, 30-31]; v. 1359 marzo 10.
- 1359 marzo 10 † Bernardino da Polenta, 88, 16-18; 89, 30-31; [v. 1359 marzo 5].
- 1359 giugno 2 Si consacra a Bologna la Chiesa d. Certosa, 88, 21-89, 44, 33-35.
- 1359 giugno 30 Alcune truppe d. Oleggio vanno in aiuto d. Cardinal Albornoz, 89, 5-10, 36-39.
- 1359 luglio 4 Il Card. Albornoz entra in Forll, 89, 13-22; 90, 31-35.
- 1359 luglio 13 L'Oleggio va ad Imola a colloquio con l'Albornoz, 90, 7-11; 91, 31-33.
- 1359 luglio 18 L'Oleggio torna da Imola, 90, 12; 91, 34.
- 1359 agosto 24 L'Oleggio manda alcune truppe in aiuto d. Visconti, 90, 29-91, 6; 92, 27-29.
- 1359 settembre 7 La gente di Bernabò Visconti invade il territorio bolognese, 92, 13-19; 93, 30-32.
- 1359 dicembre 10 La gente d. Visconti invade nuovamente il territorio bolognese, 87, 16-23; 88, 37-89, 41.
- 1359 dicembre 14 Cangrande d. Scala è ucciso dal fratello Cansignorio, 88, 2-89, 15; 90, 39-40.
- 1359 dicembre 17 La gente d. Visconti occupa Crevalcore, 87, 16-23; 88, 37-89, 41; 92, 8-24; 93, 28-35.
- 1359 dicembre 19 La gente di Bernabò Visconti e d. suoi alleati prende Crevalcore, 87, 16-23; 88, 37-89, 41.
- 1360 gennaio 14 L'Oleggio fa a Bologna una dimostrazione in favore d. Chiesa, 95, 30-32, 15-96, 4.
- 1360 gennaio 15 † Luigi I Gonzaga, 95, 15-18.
- 1360 gennaio 17 Si fortifica S. Maria in Monte nel contado di Bologna per paura d. Visconti, 95, 33-34; 96, 2-5; v. 1360 gennaio 27.
- 1360 gennaio 25 Sono giustiziati a Bologna alcuni traditori d. Oleggio, 96, 9-22, 29-33.
- 1360 gennaio 27 Si fortifica S. Maria in Monte nel contado di Bologna per paura d. Visconti, 96, 23-97, 5; 96, 34-97, 28; v. 1360 gennaio 17.
- 1360 febbraio 4 La gente d. Oleggio riprende Savigno, 97, 13-16, 33-34.
- 1360 febbraio 10 Vano tentativo d. milizie di Bernabò Visconti per entrare in Bologna, 97, 17-21; 98, 21-23.
- 1360 febbraio 12 Antonio di Ascona è riconfermato podestà di Bologna, 97, 22-25; 98, 24-25.
- 1360 febbraio 19 L'esercito che assediava Casalecchio si ritira, 97, 26-98, 4, 26-27.
- 1360 febbraio 22 I Bolognesi fanno una cavalcata a Casalecchio e ne incendiano una parte, 98, 7-17, 29-33.
- 1360 febbraio 26 Ardizzone consegna per tradimento Castelfranco a Bernabò Visconti, 98, 18-99, 7, 23-27.

- 1360 marzo 15 I Bolognesi perdono il Castello di Serravalle, 99, 33-35, 19-100, 4, le nulizie d. Chiesa entrano nel castello di S. Felice, 5-15, 22-26.
- d. Chiesa, emette un bando per la tranquilita pubblica, 100, 27-32, 16-101, 7.
- 1360 marzo 17 La gente d. Chiesa entra in Bologna, 95, 35-37; 96, 42-26; vi entra anche Fernando Blasco, 100, 33-35; 101, 8-14.
- 1360 marzo 27 Antonio da Fermo assume l'ufficio di podestà per la Chiesa a Bologna, 101, 30-32, 23-102, 5.
- 1360 aprile Giovanni da Oleggio abbandona Bologna c vi entra l'Allornoz, 96, 22 26, 36-39; 101, 36-37; 102, 6-16; vi assume l'ufficio di Vicario d. Chiesa Fernando Blasco, 104, 34-37; 105, 13-22.
- 1360 aprile 4 Si sostituiscono a Bologna le insegne
  d. Oleggio con quelle d. Chiesa, 103, 27-30;
  104, 2-10.
- 1360 aprile 8 I Bentivogli rientrano in Bologna, 102, 32-33; 103, 7-9.
- 1360 aprile 13 Si elegge un'ambasciera a Bologna che vada a offrire la città alla Chiesa, 103, 31-104, 26, 11-21.
- 1360 aprile 22 Gli ambasciatori bolognesi partono per andare a offrire la città alla Chiesa, 104, 27-28, 22-105, 3.
- 1360 aprile 23 Sono giustiziati alcuni soldati per tradimento, 104, 38-105, 30, 23-106, 15.
- 1360 aprile 27-28 Si pubblica un bando che chi è al servizio di Bernabò Visconti possa tornare liberamente a Bologna, 105, 31-35; 106, 16-107, 3.
- 1360 maggio 24 Galeotto Malatesti e Malatesta Ungaro entrano in Bologna, 106, 37-40; 108, 12 20.
- 1360 giugno 11 Enrico Cavalcanti assume l'ufficio di podestà in Bologna, 106, 41-42; 108, 21-24.
- 1360 luglio 5 Gli Ubaldini strappano ai Bolognesi il paese di Scaricalasino, 107, 31-32; 109, 6-9.
- 1360 luglio 18 Il Rettore di Bologna si reca dall'Albornoz con i maggiorenti d. città, 107, 35-37; 109, 10-14.
- 1360 luglio 28 Sono giustiziati due medici a Bologna per falsa testimonianza, 107, 35-37; 109, 15-26.
- 1360 agosto 16 Alcuni d. Lambertazzi sono imprigionati, 107, 39-40; 109, 27-110, 3
- 1360 agosto 18 Giunge a Bologna notizia che i Fiorentini hanno preso Monte Carelli, 108, 28-29; 110, 4-6.
- 1360 agosto 21 Bartolomeo Tibaldi vende il suo castello al nemico, 108, 30-32; 110, 7-11.
- 1360 agosto 22 Vengono giustiziati a Bologna tre cittadini sotto accusa di tradimento, 108, 33-38;
- 1360 settembre 12 L'esercito di Bernabò Visconti va verso Castelfranco, 113, 38-39; 114, 23-26.
- 1360 settembre 15 L'esercito di Bernabò Visconti lascia il territorio Bolognese, 97, 2-6, 35-37.
- 1360 settembre 17 I Bolognesi prendono Castenaso a Bernabò Visconti, 97, 7-16, 37-98, 36.
- 1360 settembre 18 Varignana e Molinella si arrendono ai Bolognesi, 97, 17-20; 98, 36-37.
- 1360 settembre 27 Malatestino e Galeotto Malatesti

- liberano la fortezza di Castelfranco, 113, 40-43; 114, 27-115, 6.
- 1360 settembre 29 Malatesta libera Varignana, 113, 46-47; 115, 11-18.
- 1360 settembre 30 Alcune migliaia di Ungheresi si mettono al servizio d. Chiesa contro Bernabò Visconti, 97, 21-26; 99, 36-38; entrano in Bologna, 114, 38-40; 115, 32-116, 4.
- 1360 ottobre 3 Gli Ungari lasciano Bologna, 115, 40-41; 116, 22-26.
- 1360 ottobre 4 Gli Ubaldini liberano Scaricalasino, 115, 38-39; 116, 18-21.
- 1360 ottobre 24 I Bolognesi vanno ad accamparsi a Casalecchio, 98, 2-6; 100, 36-37; assediano la Canonica, 117, 15-22, 32-35; il Card. Albornoz entra in Bologna, 40-118, 28; v. 1360 ottobre 28 e 29.
- 1360 ottobre 26 Il Card. Albornoz arriva a Castel S. Pietro, 117, 23-25, 36-37.
- 1360 ottobre 27 Il Card. Albornoz giunge a S. Michele in Bosco, 98, 12-14; 100, 38-39; 117, 26-28, 38-39.
- 1360 ottobre 28 Il Card. Albornoz entra solennemente a Bologna, 98, 12-19; 100, 39-101, 43; v. 1360 ottobre 24 e 29.
- 1360 ottobre 29 Il Card. Albornoz entra in Bologna, 117, 29-118, 7; v. 1360 ottobre 24 e 28.
- 1360 novembre 5 La fortezza di Casalecchio si arrende alla Chiesa, 99, 12-18.
- 1360 novembre 10 Le milizie dell'Albornoz entrano a Casalecchio, 120, 26-31, 35-37.
- 1360 novembre 13 I Bolognesi possono riavere l'acqua, 121, 25-27; v. 1360 novembre 18.
- 1360 novembre 18 I Bolognesi possono riavere l'acqua, 121, 38-89; v. 1360 novembre 13.
- 1360 novembre 20 Gli Ungari lasciano il territorio di Bologna, 120, 45-47: 121, 18-24.
- 1360 novembre 26 Francesco Rodaldi è condannato per tradimento, 121, 28-35, 40-44.
- 1360 dicembre 10 Si pubblica a Bologna il trattato tra la Chiesa e Ferrara, 122, 6-11, 33-35.
- 1360 dicembre 19 A Firenze i Grandi tentano di togliere il potere al popolo minuto, 99, 21-100, 13; 103, 37-40.
- 1360 dicembre 23 Arrivano a Bologna truppe mandate dal Duca d'Austria all'Albornoz, 122, 12-16, 36-38.
- 1360 dicembre 31 Ritornano da Parma gli Ungari, 122, 22-30, 42-45.
- 1361 Alla fine dell'anno una grande epidemia fa molte vittime nell'Italia settentr., 143, 38-42, 29-144,
  6; Androino de Rocha è nominato Card. di Cluny, 211, 8-9.
- 1361 gennaio 1 Il grosso d. compagnia d. Ungari torna a Bologna, 123, 2-9, 39-41; Fernando Blasco assume l'ufficio di podestà di Bologna, 2-5, 28-29.
- 1361 gennaio 6 Gli Ungari si accampano a Lugo, 123, 6-11, 30-32.
- 1361 gennaio 8 Galeotto Malatesta va ad assediare Castelfranco, 123, 12-19, 33-36.
- 1361 febbraio 25 È decapitato a Bologna Francesco Tazi, 126, 23-27; v. 1361 febbraio 29.
- 1361 febbraio 27 Sono impiccati a Bologna alcuni per accusa di tradimento, 125, 21-24; 126, 30-31.
- 1361 febbraio 28 È condannato per tradimento a Bo-

- logna Giovanni Cossa dei Bianchi, 124, 13-125, 3; 124, 82-125, 30.
- 1361 febbraio 29 È decapitato a Bologna Francesco Tazzi, 125, 10-17; v. 1361 febbraio 25.
- 1361 marzo 2 Son fatti prigioni a Colloredo alcuni Bolognesi dalla gente di Bernabò Visconti, 123, 10-14; 124, 34-36; 127, 4-9, 37-39.
- 1361 marzo 13 Il Card. Albornoz tiene a Bologna parlamento e annuncia che andrà a chieder aiuti al Re d'Ungheria, 127, 10-25, 40-128, 33.
- 1361 marzo 15 Il cardinale Albornoz parte per l'Ungheria, 123, 15-20; 124, 37-39.
- 1361 marzo 17 Alcuni Bolognesi vanno ad Ancona come ambasciatori al Card. Albornoz, 128, 15-21; 129, 31-33; milizie bolognesi vanno a difendere la fortezza di Colloredo, 128, 28-129, 9, 36-39; Giovanni Manfredi si ribella alla Chiesa, 15-23, 43-130, 29.
- 1361 aprile Monteveglio è consegnato per tradimento alla gente di Bernabò Visconti, 130, 8-10, 36-37.
- 1361 aprile 17 Bernabò Visconti assedia Piumazzo, 130, 11·18, 28-131, 30.
- 1361 maggio 11 Bernabò Visconti prende tutto il castello di Piumazzo, 130, 11-18, 38-131, 30.
- 1361 maggio 19 Bernabò Visconti prende una d. rocche di Piumazzo, 130, 11-18, 38-131, 30.
- 1361 giugno 10 Sono trattenuti gli anziani per l'elezione d. nuovi, 131, 8-10, 38-39.
- 1361 giugno 11 Comincia a funzionare a Bologna un nuovo molino, 130, 24-27; 131, 33-34.
- 1361 giugno 19 Giungono a Bologna con numerose soldatesche Galeotto Malatesti e Pietro Farnese, 132, 3-9, 39-42.
- 1361 giugno 20 Bolognesi e soldati d. Chiesa vincono le forze di Bernabò Visconti a S. Ruffillo, 123, 24-124, 2; 125, 34-36; 131, 24 sgg.; 132, 37 sgg.; sono rilasciati a Bologna tutti gli anziani trattenuti per le elezioni, 131, 11, 40; la data d. battaglia di S. Ruffillo diventa una solennità in ricordo d. vittoria, 135, 14-17,
- 1361 luglio 18 Questa data diventa una solennità in ricordo d. vittoria di S. Rufillo, 135, 14-23, 41-136, 31.
- 1361 agosto 3 † a Cento il Vescovo di Bologna Giovanni Nasi, 135, 24-27; 136, 32-33.
- 1361 agosto 12 Blasco Gomez parte per raggiungere l'Albornoz, portando con sè i prigionieri fatti a S. Ruffillo, 136, 2-8, 34-36; v. 1361 ottobre 27.
- 1361 agosto 19 Viene eletto come podestà regolare Tomaso da Spoleto, 136, 14-16, 39-40.
- 1361 agosto 23 Si comincia nel Bolognese la vendemmia, 136, 17-19 41-42.
- 1361 agosto 25 Sono giustiziati a Bologna quattro uomini per tradimento e per omicidio, 137, 8-20, 39-44.
- 1361 settembre 7 Giunge a Bologna la notizia che Firenze ha ottenuto Volterra, 137, 21-26; 138,
- 1361 settembre 11 È giustiziato a Bologna il ladrone Malletta, 137, 27-138, 10, 31-36.
- 1361 ottobre 3 Si viene a sapere a Bologna che Paganino da Panico ha fatto uccidere Bertarello d'Aliano, 138, 11-18, 37-40.

- 1361 ottobre 21 Viene a Bologna l'annunzio che Amerigo tesoriere d. Chiesa è eletto vescovo d. città, 139, 7-12, 29-31.
- 1361 ottobre 27 Blasco Gomez parte per raggiungere l'Albornoz ad Ancona, 139, 13-16, 32-33; v. 1361 agosto 12.
- 1361 ottobre 29 Il Duca d'Austria Rodolfo d'Asburgo va a Venezia, 138, 19-23; 139, 27-28.
- 1361 novembre 1 Si celebra a Bologna l'ingresso solenne d. nuovo vescovo, 139, 17-140, 18; 139, 34-140, 30.
- 1361 novembre 2 † Aldobrandino d'Este, 140, 40-41; [v. 1361 novembre 11].
- 1361 novembre 3 † Aldobrandino d'Este, 125, 16-21; v. 1361 novembre 2.
- 1361 novembre 9 Blasco Gomez torna da Ancona a Bologna, 140, 19-20, 31.
- [1361 novembre 11] † Aldobrandino d'Este, 141, 13-16; v. 1361 novembre 2.
- 1361 novembre 12 I Bolognesi sono vinti a Monte Beni dagli Ubaldini, 140, 35-39; v. 1361 novembre 22.
- 1361 novembre 22 I Bolognesi sono vinti a Monte Beni dagli Ubaldini, 141, 1-12; v. 1361 novembre 12.
- 1361 novembre 30 Giungono a Bologna ambasciatori di Bernabò Visconti diretti dall'Albornoz ad Ancona, 141, 33-37; 142, 11-21.
- 1361 dicembre 1 Gli ambasciatori di Bernabò Visconti ripartono da Bologna per Ancona, 141, 33-37; 142, 11-21.
- 1361 dicembre 5 Si pubblica a Bologna la notizia d. tregua con Bernabò Visconti, 141, 38-142, 33, 22-29.
- 1361 dicembre 15 Si celebra a Bologna la festa d. pace conchiusa con Bernabò Visconti, 142, 34-38, 30-143-10.
- 1361 dicembre 23 Tornano a Bologna gli ambasciatori che erano andati al Card. Albornoz, 142,
  39-40; 143, 11-13; i nemici prendono il castello di Confortino, difeso da Ghirardo Conforti, 142,
  40-41; 143, 14-17.
- 1361 dicembre 27 Gli ambasciatori di Bernabò Visconti ripartono da Bologna per Milano, 143, 33, 34; v. 1361 dicembre 28.
- 1361 dicembre 28 Gli ambasciatori di Bernabò Visconti ripartono da Bologna per Milano, 143, 18-22; v. 1361 dicembre 27.
- 1362 Continua in Italia la gravissima epidemia, 144, 23-25; 146, 35-36; 150, 12-30; 151, 38-152, 28; † di pp. Innocenzo VI ed elezione di Urbano V, 149, 20-27; 151, 30-32; [v. 1366].
- 1362 febbraio 15 Zappo da Armiso assume l'ufficio di podestà a Bologna, 144, 7-10; v. 1362 febbraio 25.
- 1362 febbraio 25 Zappo da Armiso assume l'ufficio di podestà a Bologna, 144, 28-29; v. 1362 febbraio 15.
- 1362 marzo 13 Badalo si ribella alla Chiesa passando a Paganino da Panico, 144, 11-17, 30-32.
- 1362 marzo 27 Gomez Albornoz va a Modena con le milizie di Bologna e d. Chiesa, 144, 7-13; v. 1362 maggio 27.
- 1362 marzo 30 Le milizie di Gomez si accampano

- in alcuni luoghi d. Modenese, 144, 14-22; v. 1362 maggio 30.
- 1362 aprile 26 Soldati d. Chiesa vanno a Modena per unirsi con gli Estensi, 144, 18-26; 145, 23-26.
- 1362 maggio 5 † Luigi di Taranto, 146, 6-7; 147, 40.
- 1362 maggio 7 Ugo d'Este sposa una figlia di Malatesta Ungaro, 145, 19-22; v. 1362 maggio 11.
- 1362 maggio 17 Ugo d'Este sposa una figlia di Malatesta Ungaro, 146, 29-30; v. 1267 maggio 7.
- 1362 maggio 21 Malatesta Ungaro va a Modena con le milizie d. Albornoz, 146, 16-21; 147, 31-33.
- 1362 maggio 22 Si forma una nuova lega contro i Visconti, 145, 2-8, 27-29.
- 1362 maggio 25 Alcune milizie d. lega antiviscontea vanno a Bologna, 146, 25-147, 5, 36-38.
- 1362 maggio 27 Gomez Albornoz va a Modena con le milizie di Bologna e d. Chiesa, 144, 7-13; 147. 6-8; 148, 31-32; v. 1362 marzo 27 e maggio 28.
- 1362 maggio 28 Gomez Albornoz va a Modena con le milizie di Bologna e d. Chiesa, 147, 9-14; 148, 33-35; v. 1362 marzo 28 e maggio 27.
- 1362 maggio 30 Le milizie di Gomez Albornoz si accampano in alcuni luoghi d. Modenese, 144, 14-22; v. 1362 marzo 30.
- 1362 giugno 28 Partono da Bologna gli ambasciatori diretti al pp., 147, 18-24; 148, 38-39.
- 1362 luglio La gente d. lega antiviscontea va ad assediare Brescia, 148, 13-15; 150, 31-32.
- 1362 luglio 5 Giunge notizia a Bologna che Bernabò Visconti è stato sconfitto a Peschiera, 147, 25-148, 3; 149, 28-30.
- 1362 luglio 15 Giunge a Bologna la notizia che Rubiera è stata presa dalla lega, 148, 7-12; 149, 33-35.
- 1362 settembre 1 Giacomo Alberti assume l'ufficio di podestà in Bologna, 148, 29-149, 3, 40-41.
- 1362 settembre 13 Pp. Urbano V concede a Bologna il perdono per un mese, 144, 26-145, 3; 146, 37-38
- 1362 settembre 23 I Bolognesi tentano invano di prendere il castello di Monte Mariano a Leonardo da Panico, 145, 4-9; 149, 36-38.
- 1362 ottobre 8 Zappo da Armiso si uccide perchè condannato, 149, 9-19; 151, 25-29.
- 1362 ottobre 13 Ugolino Gonzaga è assassinato dai fratelli, 145, 11-22; 147, 38-41.
- 1362 ottobre 18 Si celebra a Bologna un uffizio funebre solenne per il pp. Innocenzo VI, 149, 20-27; 151, 30-32.
- 1362 novembre 2 La gente di Gomez Albornoz vince quella di Bernabò ad Armarolo, 146, 6-14; 148, 40-43.
- 1362 novembre 13 Grave inondazione d. Po nel Ferrarese, 146, 2-4.
- 1362 novembre 19 Molti Ungari vanno a servizio d. Visconti contro i Bolognesi, 151, 6-15; 152, 31-35.
- 1363 Avviene in quest'anno una grande battaglia tra i re di Spagna e d'Aragona, 162, 4-12; 163, 32-35; continua la epidemia d. anno precedente, 167, 12-19; 168, 38-41.
- 1363 marzo 3 Il pp. scomunica Bernabò Visconti, 154, 2-8, 33-35.
- 1363 marzo 31 La gente d. lega prende Solara a Bernabò Visconti, 153, 18-23, 38-41.

- 1363 aprile Galeazzo Visconti è sconfitto dal Marchese di Monferrato, 158, 7-16, 159, 38-160, 30.
- 1363 aprile 1 Feltrino Gonzaga assume l'ufficio di comandante di tutte le forze d. lega, 154, 24-155, 1, 34-36.
- 1363 aprile 5 La gente d. lega vince Bernabò Visconti presso Solara, 154, 2-20, 36-38.
- 1363 aprile 27 È giustiziato a Bologna Ardizzone da Novara, 157, 17-158, 6; 159, 31-38.
- 1363 maggio 6 Gomez Albornoz prende Imola agli Alidosi, 154, 22-155, 7, 37-156, 42.
- 1363 maggio 7 I Fiorentini vincono i Pisani a Peccioli, 159, 25-160, 20; 161, 34-44.
- 1363 maggio 13 Si riuniscono a Ferrara i membri d. lega antiviscontea, 160, 21-161, 6; 162, 29-34.
- 1363 maggio 31 La fortezza di Solara si arrende alla Chiesa, 161, 26-162, 35-36.
- 1363 giugno 1 Si scopre nel campo d. Chiesa un tentativo di tradimento d. Ungari a favore di Bernabò Visconti, 161, 17-25; 162, 40-163, 28.
- 1363 giugno 13 Giungono a Bologna gli ambasciatori d. pp., d. re di Francia ecc. per tentare un accordo con Bernabò Visconti, 162, 23-163, 9, 41-164, 36.
- 1363 giugno 15 Partono da Bologna gli ambasciatori giuntivi il 13, diretti al Card. Albornoz, 163, 10-12; 164, 37.
- 1363 giugno 22 I Bolognesi assaltano Monteveglio e ne prendono una parte, 163, 17-164, 6, 40-165, 28.
- 1363 luglio Ascoli si ribella al Card. Albornoz, 163, 13-16; 164, 38-39.
- 1363 luglio 5 Bernabò Visconti perde Monteveglio, 155, 9-18; 156, 43-157, 39; 163, 17-164, 16, 40-165, 33.
- **1363 luglio 11** I Bolognesi vanno ad assediare Serravalle, 164, 17-21; 165, 34-36.
- 1363 luglio 17 Monte Mariano si arrende ai Bolognesi, 164, 29-31; 166, 30-31.
- 1363 luglio 25 I Pisani devastano il territorio fiorentino, 166, 2-16; 167, 33-39.
- 1363 luglio 27 La gente di Bernabò tenta invano di prendere Cese, 165, 6-12; 166, 34-37.
- 1363 luglio 31 Giunge a Bologna la notizia che l'Oleggio ha ripreso Ascoli per la Chiesa, 165, 13-20; 166, 38-167, 30; i Bolognesi prendono Battedizzo, 165, 21-24; 167, 31-32.
- 1363 agosto 5 I Bolognesi prendono Bonazzara e Monte Polo, 166, 25-167, 3; 168, 33-34.
- 1363 agosto 7 I Bolognesi vanno ad assediare Crespellano, 167, 4-8; 168, 35-36.
- 1363 agosto 15 Altre milizie Bolognesi vanno a Crespellano, 167, 9-11; 168, 37.
- 1363 settembre Antonio di Città di Castello è fatto vicepodestà di Bologna, 169, 24-170, 14, 39-171, 31; i Fiorentini perdono Figline, 170, 15-22; 171, 32-35; i Bolognesi fanno fare parecchie fortezze in Romagna, 4-11; 172, 28-30; fortificano Molinella, 171, 19-23; 172, 36-37; i Veneziani perdono l'isola di Candia, 171, 24-172, 9, 38-173, 29.
- 1363 settembre 3 Si rendono noti a Bologna i patti d. accordo tra la lega e i Visconti, 167, 20-169, 20; 168, 42-170, 36.
- 1363 ottobre La Compagnia d. Capelletto è sconfitta dai Senesi, 172, 10-20; 173, 30-34; i Pisani vin-

- cono i Fiorentini a Figline, 173, 4-25, 39-174, 35.
- 1363 ottobre 1 I Bolognesi cominciano a fortificare Budrio, 171, 32-36; v. 1363 ottobre 8.
- 1363 ottobre 8 I Bolognesi cominciano a fortificare Budrio, 170, 23-171, 3; v. 1363 ottobre 1.
- 1363 ottobre 10 Bagnacavallo è semidistrutta da un incendio, 174, 10-13, 41-42.
- 1363 novembre 8 È fatto podestà di Bologna Guelfo Ghirardini, 174, 24-175, 4, 24-27.
- 1363 novembre 26 Giunge notizia a Bologna che Mirandola è data per tradimento a Bernabò Visconti, 175, 5-16, 28-33.
- 1363 dicembre Il card. di Cluny Androynus de Rocha è nominato legato apostolico in Italia, 211, 8-9.
- 1364 gennaio 4 Frate Daniele Del Carretto entra in Bologna come Vicario d. Chiesa, 175, 35-176, 25; v. 1364 gennaio 12.
- 1364 gennaio 5 Si annuncia a Bologna che è stata conclusa la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti, 176, 8-22, 26-32.
- 1364 gennaio 6 Blasco Gomez domanda d'esser fatto cittadino di Bologna, 176, 23-177, 10; 176, 33-177, 30.
- 1364 gennaio 10 La gente d. lega va ad assalire e bruciare Mirandola, 177, 11-15, 31-32.
- 1364 gennaio 12 Frate Daniele Del Carretto entra in Bologna come Vicario d. Chiesa, 175, 14-19, 39-41; v. 1364 gennaio 4; ottiene le chiavi d. città, 177, 16-23, 33-35.
- 1364 gennaio 13 Blasco Gomez parte da Bologna con grandi onori, 175, 20-176, 13; 175, 42-176, 37; 178, 26-28; v. 1364 gennaio 14.
- 1364 gennaio 14 Blasco Gomez lascia il vicariato di Bologna diretto ad Ancona, 178, 2-10; v. 1364 gennaio 13.
- 1364 gennaio 15 Tornano a Bologna gli ambasciatori che erano andati a Milano per trattare la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti, 179, 17-25, 35-180, 30.
- 1364 gennaio 19 Arriva a Bologna da Avignone il Vescovo Almerigo Chatty, 181, 9-10; 182, 31.
- 1364 gennaio 20 È pubblicata la pace tra la Chiesa e Bernabò Visconti, 176, 15-177, 6, 39-41; 181, 11-21; 182, 32-36.
- 1364 gennaio 22 Si tiene a Bologna un consiglio in cui Daniele Del Carretto è confermato Vicario, 181, 22-182, 11, 37-44.
- 1364 gennaio 27 Frate Daniele Del Carretto parte da Bologna dopo aver ceduto al vescovo d. città e all'arciv. di Candia il vicariato d. città, 177, 8-17, 41-178, 38; 182, 12-18; 183, 29-31.
- 1364 gennaio 28 L'Arcivescovo di Bologna fa presidiare le fortezze che ha avuto da Bernabò Visconti, 182, 19-30; 183, 32-37.
- 1364 febbraio 7 Entra solennemente in Bologna il Cardinale di Cluny, 177, 8-17; 179, 37-180, 39; 184, 10-185, 18; 184, 38-185, 43.
- 1364 marzo 2 Giunge a Bologna l'Arcivescovo di Saragozza, 187, 2-5, 28-29.
- 1364 marzo 3 Si pubblicano a Bologna i patti d. pace tra la lega e Bernabò Visconti, 187, 11-188, 17; 187, 33-188, 34.
- 1364 marzo 25 A Bologna si tolgono le sentinelle dalle mura, 190, 18-20; v. 1364 marzo 26.

INDICE CRONOLOGICO

- 1364 marzo 26 A Bologna si tolgono le sentinelle dalle mura, 190, 31-32; v. 1364 marzo 25.
- 1364 marzo 31 Ritornano a Bologna i prigionieri d. battaglia di Solara, 190, 21-28, 33-36.
- 1364 aprile 3 Ambrogio Visconti, liberato dalla prigionia, passa da Bologna, 178, 10-15; 181, 40-42.
- 1364 aprile 9 Malatesta Malatesti e Galeotto vanno a visitare il Vicario a Bologna, 191, 16-19, 31-32; s'abbatte la fortezza costruita a S. Maria in Monte, 20-22, 33.
- 1364 maggio 10 I Veneziani risottomettono Candia, 178, 17-25.
- 1364 maggio 20 Il Card. Androino e il Card. di Saragozza convengono a colloquio a Forlì, 191, 37-40, 28-192, 6.
- 1364 giugno 1 Raimondo Tolomei assume l'ufficio di podestà a Bologna, 191, 43-44; 192, 12-16.
- 1364 giugno 28 I frati di Monte Oliveto vanno a dimorare a San Michele in Bosco, 192, 38-45; 193, 5-20.
- 1364 agosto 27 † a Rimini Malatesta II, 179, 2-6; 193, 29-31, 36-39; giunge a Bologna la notizia che i Fiorentini hanno vinto i Pisani, 21-28, 32-35.
- 1364 agosto 31 I Pisani fanno pace con i Fiorentini, 194, 25-195, 8; 194, 39-195, 33.
- 1364 settembre 1 Raimondo Tolomei è riconfermato podestà a Bologna, 195, 9-12, 34-35.
- [1364 settembre 1 L'arcivescovo di Ravenna è fatto Vicario di Romagna per la Chiesa, 195, 22-196, 5; 195, 41-196, 28]; v. 1364 dicembre 1.
- 1364 dicembre 1 L'arcivescovo di Ravenna è fatto Vicario di Romagna per la Chiesa, 195, 22-196, 5; 195, 41-196, 28; [v. 1364 settembre 1].
- 1365 gennaio A Verona Cansignorio della Scala fa uccidere il fratello Paolo Alboino, 197, 21-29; 198, 33-36.
- 1365 gennaio 6 Si pubblica a Bologna una legge contro il lusso eccessivo, 196, 6-18, 30-197, 31.
- 1365 gennaio 25 Rinaldo Bulgarelli tenta invano di prendere agli Alidosi la signoria di Imola, 196, 6-18, 19-197, 20; 196, 34-197, 41, 32-198, 32.
- 1365 marzo 3 Un grave terremoto danneggia il Veneto, 198, 2-6, 37-38.
- 1365 marzo 15 L'imper. Carlo IV va ad Avignone a colloquio col. pp. Urbano V, 198, 17-199, 16, 34-45.
- 1365 maggio 6 Nicolò d'Este va a Bologna a colloquio col Rettore d. città, 198, 7-9, 39-40.
- 1365 maggio 23 Il Card. Albornoz fa iniziare a Bologna la costruzione di un pensionato per gli studenti spagnoli, 198, 10-16, 41-199, 33.
- 1365 giugno Dannosissima piena d. Po, 199, 17-200, 13, 33-201, 35.
- 1365 luglio a Milano Rodolfo d'Asburgo, Duca d'Austria, 202, 32-36; la compagnia di Anechino s'azzuffa con quella degli Inglesi e la vince, 201, 28-202, 5, 41-203, 29.
- 1365 luglio 1 Rosso de' Rizzi è nominato podestà di Bologna per il secondo semestre, 200, 24-26; 201, 41-42.
- 1365 luglio 25 Terremoto e tempeste in Romagna, 200, 27-201, 8, 43-202, 31.
- 1365 ottobre Il Card. Androino di Cluny è riconfermato dal pp. vicario di Bologna, 202, 26-203, 4, 30-32.

- 1365 ottobre 23 Il pred. ottiene la legazione temporale sulla Romagna, 203, 5-10, 42-44.
- 1365 dicembre I Malatesta fanno pace con Bernabó Visconti, 204, 11-24, 38-205, 26; i Visconti prendono La Spezia, 204, 25-205, 7, 27-32
- 3165 dicembre 26 Il card. Androino di Cluny annunzia che è stata costituita una nuova lega contro i Visconti con tutti i Signori di Romagna, di Puglia, di Padova e di Ferrara, 205, 8-14, 33-36.
- 1366 gennaio 1 È riconfermato podestà di Bologna Rosso de' Rizzi, 205, 22-24 ; 206, 29-30.
- 1366 febbraio 10 Giunge a Bologna Giacomo d'Aragona, 206, 37-38, 2 sgg; 31 sgg; 207, 7-10
- 1366 febbraio 11 Giacomo d'Aragona presenzia a Bologna alle nozze di un suo dipendente, 206, 39-40; 207, 11-14.
- [1366 † di Innocenzo VI pp. ed elezione di Urbano V, 206, 2-207, 5; v. 1362.
- 1366 marzo Bernabò Visconti finge di voler far pace con Genova, per proseguire meglio la guerra, 207, 7-16, 31-35.
- 1366 marzo 20 Il card. Androino di Cluny va a visitare la Romagna, 208, 12-14, 32-33.
- 1366 aprile 7 Duecentottanta uomini partono da Bologna diretti a S. Giacomo di Galizia, 207, 16-18, 38-39
- 1366 maggio 21 Il card. Androino di Cluny torna dalla visita in Romagna, 208, 15-19, 34-36.
- 1366 luglio 1 Francesco da Calboli è nominato podestà a Bologna, 209, 14-16, 33-34.
- 1366 luglio-agosto Invasione dannosa di cavallette nel Ferrarese, 208, 16-21.
- 1366 settembre 18 Anglicus Grimaud, fratello di Urbano VI, è eletto card. di S. Pietro in Vincoli, 211, 5-7.
- 1366 ottobre 5 La Compagnia di Anichino Bongarden entra nel Bolognese, 209, 35-210, 31.
- 1366 ottobre 8 † ad Ancona Giovanni d'Oleggio, 208, 23-209, 4.
- 1367 Francesco da Calboli è riconfermato podestà di Bologna, 211, 2-5.
- 1367 febbraio 8 Avvengono strani fenomeni lunari, 211, 6-10.
- 1367 febbraio-marzo Grave epidemia in tutta Italia, 211, 11-25.
- 1367 marzo I Senesi sono sconfitti a Montalcinello dai mercenari Inglesi, 211, 26-212, 6.
- 1367 marzo 31 Il card. Albornoz assedia Assisi per toglierla ai Perugini, 212, 24-28.
- 1367 aprile o marzo Pace tra il re di Cipro e il Kan d. Tartari, 212, 7-11.
- 1367 aprile 2 Il card. Albornoz con l'aiuto di mercenari Inglesi sconfigge i Perugini a Ponte S. Giovanni, 212, 29-213, 6.
- 1367 aprile 4 Assisi si arrende al card. Albornoz, 213, 7-9.

  1367 aprile 25 Pp. Urbano V lascia Marsiglia diretto
  a Roma, 211, 16-31; v. 1362 aprile 30.
- 1367 aprile 30 Urbano V parte da Avignone per tornare a Roma, 211, 10-12; 214, 27-28; v. 1367 maggio.
- 1367 maggio Urbano V fa una sosta a Genova nel ritorno della corte pontificia da Avignone a Roma, 211, 16-33, 14-16; v. 1367 aprile 30 e luglio.
- 1367 maggio 23 Urbano V arriva a Genova da Avignone, 215, 3-5.

- 1367 giugno 3 Il card. Orsini arriva a Bologna, tornando da Avignone a Roma, 215, 11-13.
- 1367 giugno 5 Il card. Orsini riparte da Bologna diretto a Viterbo, 215, 13-15; arrivano i card. di Carcassona e di Pamplona, 16-18.
- 1367 giugno 7 I card. di Carcassona e di Pamplona partono da Bologna diretti a Viterbo, 215, 19-22.
- 1367 giugno 9 Urbano V nel riportare la sede pontificia da Avignone a Roma, giunge a Viterbo, 211, 35-212, 3; 211, 18; 215, 8-10.
- 1367 giugno 16 Arriva a Bologna il Card. di-Limoges, durante il viaggio da Avignone a Roma, 215, 23-26
- 1367 giugno 18 Il card. di Limoges riparte da Bologna, 215, 25-26.
- 1367 giugno 19 Il card. di Belfort arriva a Bologna, durante il viaggio da Avignone a Roma, 215, 27-28.
- 1367 giugno 21 Il card. di Belfort riparte da Bologna, 215, 29-30.
- 1367 giugno o luglio Todi ritorna sotto il dominio d. Chiesa, 216, 6-8.
- 1367 luglio Urbano V arriva in Italia ritornando con la corte pontificia a Roma, 211, 36-38; v. 1367 maggio e ottobre.
- 1367 luglio 3 Si stringe la pace tra Genovesi e Bernabò Visconti, 215, 41-216, 5.
- 1367 luglio 10 Il card. di Siracusa arriva a Bologna, durante il viaggio da Avignone a Roma, 215, 31-32.
- 1367 luglio 12 Il card. di Siracusa riparte da Bologna, 215, 33-34.
- 1367 agosto 14 † d. Card. Egidio Albornoz, 216, 28-38; v. 1367 agosto 24.
- 1367 agosto 24 † d. Card. Egidio Albornoz, 216, 8; v. 1367 agosto 14.
- 1367 agosto 28 † Giovanni Pepoli a Pavia, 212, 34-35; 213, 5-8.
- 1367 settembre 9-10 Cerimonie funebri a Bologna per Giovanni Pepoli, 216, 20-27.
- **1367 settembre 23** † Giacomo Pepoli a Forll, 212, 35-36; 213, 9-12.
- 1367 ottobre 13 Urbano V si muove da Viterbo con la corte papale diretto a Roma, 215, 8-10; 218, 30-32; v. 1367 ottobre 14.
- 1367 ottobre 14 Urbano V si muove da Viterbo con la corte papale diretto a Roma, 212, 3-7; v. 1367 ottobre 13.
- 1367 ottobre 16 Urbano V entra solennemente in Roma, 212, 8-13; 213, 34-35; 218, 17-29.
- 1367 novembre 5 Amedeo VI di Savoia tornando dalla guerra contro i Turchi si ferma a Bologna, 213, 15-22, 36-37; 218, 11-16.
- 1367 novembre 24 Salto si arrende alla Chiesa, 218, 33-40.
- 1367 dicembre 18 Il Card. di Terouane passa da Bologna diretto a Roma, 218, 41 45.
- 1368 Pietro di Monte Santa Maria podestà di Bologna per il primo semestre, 219, 2-5, 25-26.
- [1368 Va a Bologna uno d. Cardinali eletti a Montefiascone, 240, 39-43]; v. 1369 gennaio 21.
- 1368 gennaio 2 Gomez Albornoz va a Bologna, 221, 31-32; v. 1368 marzo 2.

- 1368 gennaio 5 II. card. Anglico Grimaud, arriva a Bologna come rettore d. città e vicario per la Romagna, Marche e Lombardia, 219, 6-220, 7; 219, 2-8, 27-220, 22, 219, 35-220, 37.
- 1368 gennaio 11 Arrivano a Bologna molti Ungheresi mandati dal loro Re al soldo d. nuovo legato, card. Anglico Grimaud, 220, 31-33; 221, 8-14.
- 1368 gennaio 22 Francesco e Marsilio da Carrara vanno a Bologna dal nuovo legato, 220, 33-35; v. 1368 marzo 22.
- 1368 gennaio 24 Il card. legato tiene un consiglio, in cui emana alcuni provvedimenti d'ordine economico, 219, 22-220, 5; 221, 19-30; 222, 38-223, 38; 222, 8-223, 22.
- 1368 febbraio 1 Il card. legato va a Venezia per trattative con quello stato, 220, 6-8; 221, 33-34; 223, 39-40; 224, 5-8.
- [1368 febbraio 8 Giunge a Bologna la notizia d. tregua tra i Veneziani e il Marchese di Ferrara, 224, 9-225, 5]; v. 1368 febbraio 18.
- 1368 febbraio 18 Si ha notizia in Bologna d. pace tra i Veneziani e il Marchese di Ferrara, 221, 35-222, 17; [v. 1368 febbraio 8].
- 1368 febbraio 23 Il card. legato torna da Venezia, 222, 18-22; [v. 1368 marzo 23].
- 1368 marzo 1 † a Roma il card. Androino di Cluny, 225, 38-226, 42.
- [1368 marzo 1 Scoppia una zuffa a Parma tra la gente di Bernabò e quella d. avversari, 225, 35-226, 23; 232, 7-16]; v. 1368 maggio 1.
- 1368 marzo 2 Gomez Albornoz va a Bologna, 224, 2-4; v. 1368 gennaio 2.
- 1368 marzo 13 L'ex legato d. pp. per la Romagna Androino de Rocha parte da Bologna per Roma, 222, 27-223, 30; 226, 6-9.
- 1368 marzo 15 Entra in Bologna il nuovo legato, card. Anglico Grimaud e presenta al popolo le lettere di nomina d. pp., 223, 36-224, 24; 228, 16-229, 8.
- 1368 marzo 20 Il card. di Cluny parte da Bologna per Roma, dove muore, 220, 9-12; 225, 38-226, 42.
- 1368 marzo 22 Francesco e Marsilio da Carrara vanno a Bologna dal nuovo legato, 221, 15-222, 3; 219, 7-10; v. 1368 gennaio 22.
- [1368 marzo 23 Il card. legato torna da Venezia, 225, 6-16]; v. 1368 febbraio 23.
- 1368 aprile 2 Carlo IV di Boemia parte da Praga per venire in Italia, 220, 14-221, 2; 224, 25-27; 229, 9-13.
- 1368 aprile 6 Bernabò Visconti guasta il territorio di Mantova e prende la fortezza di Mantova, 224, 28-32; 229, 17-230, 8.
- 1368 aprile 15 Si emette a Bologna la nuova moneta, il bolognino grosso, 224, 38-225, 22; 230, 17-21.
- 1368 aprile 16 Bernabò Visconti manda un ambasciatore a protestare al legato perchè si intrometteva nei fatti di Mantova, 224, 34-37; 230, 9-16.
- 1368 aprile 21 Bando contro i sudditi d. Visconti nel territorio di Bologna, e altrettanto contro i sudditi d. Chiesa nel territorio d. Visconti, 225, 28-32; 231, 13-23.
- 1368 aprile 27 Galeotto Malatesti, Gomez Albornoz e Rodolfo da Camerino vanno incontro all'imper. Carlo IV, 225, 33-34; 232, 2-6.

- 1368 maggio Carlo IV di Boemia arriva in Italia per unirsi ai collegati contro i Visconti, 227, 36.
- 1368 maggio 1 Zuffa a Parma tra la gente di Bernabò Visconti e quella d. avversari, 225, 35-226, 23; 232, 7-16; [v. 1368 marzo 1].
- 1368 maggio 13 Carlo IV di Boemia arriva a Castelfranco Veneto, 226, 24-25; 232, 17-20.
- 1368 maggio 16 Carlo IV di Boemia arriva a Padova, 226, 26; 232, 21-22.
- 1368 maggio 19 Il card. Anglico Grimaud va incontro all'imper. Carlo IV di Boemia, 226, 27-29; 232, 23-29
- 1368 maggio 20 L'imper. Carlo IV di Boemia arriva a Badia e vi si incontra col legato d. pp., 226, 30-32; 232, 23-29.
- **1368 maggio 25** Carlo IV di Boemia passa da Revere, 226, 33; 233, 7-8.
- 1368 giugno 7 Il Card. di Boulogne Guido Solamieri, arriva in Bologna da Avignone, 228, 25-26; 235, 11-14.
- 1368 giugno 9 Il card. di Boulogne riparte da Bologna per Roma, 228, 27; 235, 15.
- 1368 giugno 19 L'esercito d. lega va verso l'Adige e danneggia il territorio di Verona, 228, 28-31; 235, 16-24
- 1368 giugno 24 Montefiascone è eretta a Vescovado da Urbano V, 230, 39-40; 237, 30-32.
- 1368 luglio Branca Guelfuzzi toglie ai Perugini Borgo San Sepolcro e Città di Castello, 230, 27-28; 237, 6-9.
- 1368 luglio 8 Il re di Cipro fa una sosta a Bologna nell'andare a Roma dal pp., 221, 12-14; 229, 40-230, 42; 229, 36-38.
- 1368 luglio 10 Il re di Cipro riparte da Bologna, 222, 5-6, 7-8; 229, 39; [v. 1368 luglio 12]; arriva a Bologna la figlia d. imper. Carlo IV, 7-12; 231, 37-39.
- [1368 luglio 12 Il re di Cipro riparte da Bologna per Roma, 222, 5-6]; v. 1368 luglio 10.
- 1368 luglio 27 Tregua tra Carlo IV di Boemia e Bernabò Visconti, 229, 28-29; 236, 13-15; giunge in Bologna la figlia d. imper. e moglie d. Marchese di Brandeburgo, 230, 37-38; 237, 26-29.
- 1368 agosto 4 Il card. Anglico Grimaud torna a Bologna dalla guerra contro Mantova, 231, 24-25; 237, 33-36.
- 1368 agosto 5 Baligham da Jesi assume l'ufficio di podestà di Bologna per il secondo semestre, 231, 26-27; 237, 37-39; l'imper. Carlo IV va a Modena ed è ospitato nel castello di Nicolò II d'Este, 231, 28-29; 237, 40-238, 3; v. 1368 agosto 24.
- [1368 agosto 13 Il Card. Anglico Grimaud va a Modena a incontrarsi con Carlo IV di Boemia, 238, 7-8]; v. 1368 agosto 23.
- 1368 agosto 14 Il Patriarca d'Aquileia va a Bologna, 231, 30-31; 238, 4-6.
- 1368 agosto 23 Il Card. Anglico Grimaud va a Modena a incontrarsi con Carlo IV di Boemia, 231,32; 238, 4-6; [v. 1368 agosto 13].
- 1368 agosto 24 L'imper. Carlo IV di Boemia va a Modena, 237, 16; v. 1368 agosto 5.
- 1368 agosto 31 Carlo IV di Boemia lascia Modena, diretto a Lucca e Pisa, 231, 33-34.
- 1368 settembre Branca Guelfuzzi restituisce alla Chiesa

- Città di Castello e Borgo San Sepolero, 230, 29-30; 237, 10-12.
- 1368 settembre 4 Il Card. Anglico Grimaud pubblica a Bologna un decreto sulla libera circolazione tra le terre d. Chiesa e quelle di Bernabo Visconti, 232, 35-233, 33; 238, 28-239, 9.
- 1368 settembre 8 L'imper. Carlo IV entra in Lucca e ne assume la signoria, 233, 34; 239, 10-12.
- 1368 settembre 17 L'imper. Carlo IV va a San Miniato al Tedesco, 233, 43-234, 34; 239, 30-37.
- 1368 settembre 22 Il pp. elegge a Montefiascone alcuni cardinali, 240, 9-10.
- 1368 settembre 22 Filippo Cabassole è eletto card., 269, 2-5.
- 1368 settembre 23 Malatesta Ungaro entra in Siena per l'imper. Carlo IV, 232, 33-34; 238, 25-27.
- 1368 settembre 26 Giunge a Bologna la notizia che Malatesta Ungaro è entrato in Siena per l'imper. Carlo IV, 232, 33-34; 238, 25-27; la gente d. Card. Anglico Grimaud entra in Bagnacavallo, 234, 35-39; 239, 38-240, 3.
- 1369 gennaio 16 Carlo IV imper. è cacciato da Siena, 241, 5-7, 29-30, 2 sgg.; 23 sgg.
- 1369 gennaio 21 Va a Bologna uno d. cardinali eletti a Montefiascone, 241, 19-21; [v. 1368].
- 1369 febbraio 5 Stefano Miramons è assunto come podestà di Bologna, 242, 12-14, 28-29.
- 1369 febbraio 11-12 Si pubblica a Bologna la pace tra il pp., l'imper. e la lega, 242, 15-243, 25; 242, 30-243, 29.
- 1369 marzo 6 Giunge a Bologna la notizia d. pace tra Carlo IV e i Fiorentini, 244, 33-36; 246, 2-8; giunge anche la notizia che la Chiesa ha preso Città di Castello, 244, 39-40; 246, 13-15; il card. Anglico Grimaud parte per Roma, 16-18; v. 1369 marzo 16.
- 1369 marzo 16 Il card. Anglico Grimaud parte per Roma, 245, 20-21; v. 1369 marzo 6.
- 1369 aprile I Pisani cacciano le milizie imperiali e gridano loro signore Pietro Gambacorti, 245, 35-246, 27; 248, 5-10.
- 1369 giugno 1 Arriva nel contado bolognese la compagnia di Giovanni Hawkwood, 246, 30-42; 248, 15-249, 6.
- 1369 giugno 15 La Compagnia di Giovanni Hawkwood è sconfitta presso Arezzo dagli Aretini e dalla gente d. Chiesa, 246, 43-247, 37; 249, 7-43.
- [1369 luglio 8 L'imperatrice va a Bologna, 241, 8-11; 242, 39-40]; v. 1369 luglio 11.
- 1369 luglio 11 L'imperatrice va a Bologna, 249, 44-250, 6; [v. 1369 luglio 8].
- 1369 luglio 14 Carlo IV di Boemia e l'imperatrice lasciano Bologna diretti in Germania, 250, 7-13.
- 1369 luglio 16 Carlo IV di Boemia e l'imperatrice lasciano Ferrara per la Germania, 250, 14-18; [v. 1369 luglio 17 e agosto 16].
- [1369 luglio 17 Carlo IV di Boemia e l'imperatrice lasciano l'Italia diretti in Germania, 241, 15-17, 12-14; 244, 41-42]; v. 1369 luglio 16.
- 1369 luglio 31 Il card. Anglico Grimaud torna a Bologna, 251, 13-23.
- [1369 agosto 16 Carlo IV di Boemia e l'imperatrice lasciano Ferrara diretti in Germania, 250, 14-18]; v. 1369 luglio 16.

- 1369 settembre I Fiorentini assediano San Miniato, 252, 10-14; sono sconntti a Sarzana dalla Compagnia d. Hawkwood, 253, 15-27.
- 1369 novembre Viene resa pubblica la pace conclusa tra la Chiesa e i Fiorentini, 252, 32-42.
- 1369 novembre 1 Carlo da Poppi assume l'ufficio di podestà a Bologna, 252, 29-31.
- 1369 novembre 30 I Lucchesi fanno una congiura contro il card. Solamieri, 253, 2-10.
- 1370 Nuova pace tra Bernabò Visconti e i collegati contro di lui, 258, 43-259, 18.
- 1370 marzo 18 Paolo da Scapoli inizia l'ufficio di podestà in Bologna, 255, 4-6.
- 1370 luglio 31 La gente di Bernabò Visconti devasta il territorio reggiano, 256, 4-7.
- 1370 agosto 1 La gente di Bernabò Visconti assale il territorio Bolognese, 256, 8-18.
- 1370 agosto 3 La gente di Bernabò Visconti è sconfitta dalla lega, 256, 28-257, 3.
- 1370 agosto 5 La gente di Bernabò Visconti sconfitta si ritira a Parma, 257, 4-7.
- 1370 agosto 14 La gente d. lega fa una bastia a Soliera presso Carpi, contro il Visconti, 257, 8-24.
- 1370 settembre 2 Urbano V parte da Roma e va a Montefiascone, 257, 38-42.
- 1370 settembre 5 La gente d. lega ritorna a Bologna, 257, 25-27.
- 1370 settembre 6 Si stabiliscono a Bologna i frati Romiti da Murano, 257, 28-37.
- 1370 settembre 13 Urbano V s'imbarca a Porto Pisano per Avignone, 257, 38-42.
- 1370 ottobre 7 La gente d. lega vince sul territorio di Parma gli Inglesi di Bernabò Visconti, 258, 8-17.
- 1370 ottobre 12 Nuovamente la gente d. lega saccheggia le posizioni d. Visconti in territorio parmigiano, 258, 18-24.
- [1370 novembre 3 Giunge a Bologna la notizia d. morte di Urbano V, 254, 4-30]; v. 1370 dicembre 31.
- 1370 novembre 16 Perugia fa pace con la Chiesa, 259, 19-32.
- [1307 novembre 31 Giunge a Bologna la notizia d. † di Urbano V, 259, 43-44]; v. 1370 dicembre 31.
- **1370 dicembre 19** † ad Avignone il pp. Urbano V, 254, 4-30; 259, 42-260, 5.
- 1370 dicembre 19 † d. pp. Urbano V, 262, 6.
- 1370 dicembre 31 Giunge a Bologna la notizia d. † di Urbano V pp., 260, 6-9; [v. 1370 novembre 3 e 31].
- 1371 gennaio È creato pp. Gregorio XI, 261, 15-17, 38.
- 1371 gennaio 3 Si celebrano a Bologna solenni funzioni funebri per il pp. Urbano V, 254, 4-30; 260, 6-261, 3; 259, 43-261, 37.
- 1371 aprile Comincia nel Veneto, e specialmente a Venezia, una gravissima epidemia, 267, 2-9.
- 1371 aprile 13 La compagnia di Lucio di Lando passa sul contado bolognese facendo danni, 263, 5-11.
- 1371 aprile 29 La compagnia di Lucio di Lando va a Sassuolo al soldo d. Marchese d'Este, 263, 12-14.
- 1371 maggio Il Noellet è nominato card. di Sant'Angelo, 292, 4-6.
- 1371 maggio 1 Bernabò Visconti ottiene Reggio, 264,

- 1371 maggio 14 La compagnia di Lucio di Lando avrebbe devastato il territorio Bolognese, 263, 4-6.
- 1371 maggio 17 Reggio è ceduta a Bernabò Visconti, 264, 3-4.
- 1371 maggio 20 La città di Perugia si sottomette alla Chiesa, 265, 17-26.
- 1371 giugno Due immagini della Madonna fanno a Bologna parecchi miracoli, 266, 5-12.
- 1371 giugno 1 Petruzzo dalla Marina assume l'ufficio di podestà a Bologna, 266, 2-4.
- 1371 luglio La compagnia di Lucio di Lando sconfigge la gente di Galeazzo Visconti, 266, 13-19.
- 1371 luglio 12 A Bologna e nel contado scoppia una grandissima tempesta, 267, 10-15.
- 1371 agosto 14 La gente di Bernabò Visconti fa danni e vittime nel Ferrarese, 267, 16-26.
- 1371 ottobre Il card. Cabassole parte da Avignone per andar a governare Perugia, 269, 2-9.
- 1372 gennaio 17 Il card. Pietro d'Estaing entra solennemente in Bologna, 261, 25-35; 271, 2-21.
- 1372 gennaio 12 Il card. Anglico Grimaud lascia Bologna, 262, 30-32; 271, 31-37.
- 1372 gennaio 31 Il Card d'Estaing fa edificare una bastia presso il Panaro, al Borghetto, 263, 40-41; 272, 39-42.
- 1372 aprile 1 Bernabò Visconti fa rifornire Sassuolo e poi va a danneggiare S. Andrea, 264, 35-37; 273, 16-22.
- 1372 aprile La Chiesa e il Marchese d'Este costruiscono una bastia a Cere, di fronte a quella di Bernabò Visconti, 264, 38-44; 273, 23-37; Uguccione Buondelmonti podestà di Bologna, 265, 31-32; 273, 38-40.
- 1372 luglio 10 La gente d. Chiesa guasta il territorio di Sassuol]o, 268, 33-35; 276, 12-16.
- 1372 luglio 16 † di Malatesta Ungaro, 269, 29-32; 276, 4-11]; v. 1372 luglio 17.
- 1372 luglio 17 † di Malatesta Ungaro, 279, 4-6; [v. 1372 luglio 16].
- 1372 luglio 31 La gente di Bernabò Visconti toglie l'assedio a Sassuolo e rientra in Reggio, 268, 38-40; 276, 20-24.
- 1372 agosto 10 Zuffa tra fanti e cavalieri d. esercito d. Chiesa, 269, 31-36; 276, 40-277, 11.
- 1372 agosto 20 La gente d. Chiesa e d. Marchese d'Este danneggia il territorio di Parma contro Bernabò Visconti, 269, 37-42; 277, 12-22.
- 1372 settembre 30 Battaglia fra Carraresi e Veneziani, 277, 44-278, 12.
- 1372 ottobre La gente d. Chiesa va in Lunigiana, 278, 13-21.
- 1372 ottobre 17 Bernardo da Mellentino assume l'ufficio di podestà a Bologna, 277, 41-43.
- 1372 novembre 14 Si legge à Bologna la bolla d. scomunica contro Bernabò e Galeazzo Visconti, 279, 10-22.
- 1372 novembre 18 Ambrogio Visconti assale e devasta Borgo Panigale, 279, 23-36.
- 1372 novembre 30 I Veneziani invadono il territorio di Padova, 280, 40-44.
- 1372 dicembre Il re d'Ungheria manda ai Carraresi aiuti di truppe che però sono fermate dai Veneziani, 280, 45-281, 6; v. 1374 ottobre.
- 1372 dicembre 8 Francesco da Fogliano è impiccato

- a Reggio per ordine di Bernabò, Visconti, 281,
- 1373 Una grave pestilenza fa molte vittime a Bologna, 291, 31-292, 3; v. 1374.
- 1373 gennaio † Pandolfo Malatesta, 284, 19-24.
- 1373 gennaio 7-13 La gente di Bernabò Viscont danneggia il territorio bolognese, 281; 30-282, 15.
- 1373 febbraio 6 Il card. d'Estaing si muove da Bologna diretto al campo contro i Visconti, 284, 25-45.
- 1373 febbraio 28 Amedeo VI di Savoia e la gente d. Chiesa invadono il Milanese, giungendo fino a Vimercate, 284, 46-285, 8; la gente d. Chiesa prende ai Visconti Castel San Giovanni, 9-22.
- 1373 marzo 27 Il card. Legato di Bologna torna dal campo, 285, 23-26.
- 1373 aprile 13 Nicola Scala assume l'ufficio di podestà a Bologna, 285, 27-29.
- 1373 maggio È bandita tregua per un anno tra i Visconti e la Chiesa, 281, 24-32, 40-282, 40.
- 1373 maggio 7 Avviene la battaglia di Montichiari, 287, 8; v. 1373 maggio 9.
- 1373 maggio 9 Avviene la battaglia di Montichiari, 287, 18-20; v. 1373 maggio 7
- 1373 maggio 14 Nicolò II d'Este prende Sassuolo e Fiorano, 288, 21-30.
- 1373 luglio 16 Si leggono a Bologna lettere che parlano d. scomunica di Bernabò Visconti, 289, 42-46.
- 1373 agosto Baligham da Iesi è ancora podestà di Bologna, 290, 21-22.
- 1373 settembre † di Ambrogio Visconti, 290, 10-21; pace tra Veneziani e Carraresi, 24-40.
- 1373 settembre-ottobre Galeazzo Visconti perde Vercelli, 290, 41-291, 5.
- 1374 Gravissima pestilenza a Bologna e altrove, 291, 31-292, 3; 293, 26-34; v. 1373; grave carestia,
- 1374 marzo 15 Arriva a Bologna il nuovo Signore card. Noellet, 292, 7-14.
- 1374 marzo 18 Il card. d'Estaing lascia il governo di Bologna, 292, 15-18.
- 1374 maggio Baligham da Jesi è riconfermato podestà di Bologna, 292, 23-25.
- 1374 giugno Ugolino Scrovegni podestà di Bologna, 295, 11-13; v. 1375.
- 1374 giugno 6 È bandita la tregua tra i Visconti e i loro nemici, 294, 8-10; v. 1375 giugno 6.
- 1374 luglio I Pio, Signori di Carpi, si sottomettono al Marchese d'Este, 292, 31-40.
- 1374 luglio 19 Galeazzo Visconti perde anche la cittadella di Vercelli, 291, 5-7; 292, 41-293, 9.
- 1374 agosto 6 Giunge a Bologna la notizia che Galeazzo Visconti ha perduto anche la rocca di Vercelli, 292, 41-293, 9.
- 1374 ottobre Francesco Campello da Spoleto podestà di Bologna, 293, 10-12; Scandiano è ceduta alla Chiesa, 14-25; v. 1372 dicembre.
- 1375 giugno Ugolino Scrovegni podestà di Bologna, 295, 3-5; v. 1374 giugno.
- 1375 giugno 6 È bandita la tregua tra i Visconti e i loro nemici, 295, 26-40; v. 1374 giugno 6.
- 1375 luglio La compagnia d. Hawkwood devasta il 296, 32-34.

- 1375 ottobre La Chiesa riconquista Massa degli Alidosi, 297, 22-23, 43.
- 1375 ottobre 19 † di Cansignorio d. Scala, 298, 9-10, 30.
- 1375 dicembre Si ribellano alla Chiesa Viterbo, Montefiascone, Urbino, Città di Castello, Perugia ecc., 299, 35-42; 300, 9-23; [v. 1376 dicembre]
- 1375 dicembre 31 I prelati rifugiatisi nella rocca di Perugia si arrendono ai Perugini ribelli, 299, 13-300, 39, 24-302, 4.
- 1376 gennaio 8 Il card. Noellet, signore di Bologna, manda ambasciatori al pp., 303, 36-39; 304, 9-
- 1376 marzo Sono arrestati e imprigionati gli Inglesi che si trovavano a Bologna, 308, 19-23, 32-34.
- 1376 marzo 17 Si tiene consiglio a Bologna per comunicare le risposte d. pp. all'ambasciatore tornato a Bologna, 307, 2-7; 310, 28-311, 22; l'Hawkwood lascia il contado bolognese e torna a Faenza, 308, 35-37; v. 1376 marzo 27.
- 1376 marzo 19 Scoppia a Bologna un moto aristocratico che depone e caccia il card. Noellet signore per la Chiesa, 306, 34-307, 39; 306, 12 sgg.; la gente d. Hawkwood saccheggia Faenza, 308, 6-16, 28-31; v. 1376 marzo 21.
- 1376 marzo 21 L'Hawkwood saccheggia Faenza, 308, 8-0; v. 1376 marzo 19.
- 1376 marzo 25 Il Card. Noellet lascia il convento di S. Giacomo a Bologna e si rifugia a Faenza, 314, 20-27, la compagnia d. Hawkwood prende Massalombarda, 317, 41-44.
- 1376 marzo 27 L'Hawkwood lascia il contado bolognese e torna a Faenza, 308, 24-309, 6; v. 1376 marzo 17; Astorre Manfredi è fatto capitano generale d. popolo a Bologna, 308, 38-39; 309, 7-10.
- 1376 maggio Tregua tra Bolognesi, Alidosi da una parte e Giovanni Hawkwood dall'altra, 319, 41-320, 14; Leopoldo d'Austria invade e danneggia il territorio di Treviso, 15-23.
- 1376 maggio 1 Entrano in carica i dodici confalonieri, 317, 2.
- 1376 maggio 8 Sono nominati per la prima volta a Bologna i confalonieri, 309, 10-11, v. 1376 mag-
- 1376 maggio 10 Scoppia a Bologna un tumulto contro Taddeo Azzoguidi che vorrebbe restaurare la Signoria d. Pepoli sulla città, 317, 29-40.
- 1376 maggio 19 Viene a Bologna il primo capitano d. popolo, 318, 40-319, 4; 318, 8-9.
- 1376 maggio 22 Si eleggono a Bologna i confalonieri d. popolo, 309, 11-15, 28-29; 319, 9-40; v. 1376 maggio 8.
- 1376 giugno 1 Taddeo Azzoguidi tenta di rientrare a Bologna con l'aiuto di Guglielmo da Loiano, 330, 30-331, 6.
- 1376 luglio La compagnia d. Brettoni va a danneggiare il territorio bolognese, 309, 20-22, 30-31; 320, 37-321, 26; Rodolfo da Camerino è capo d. milizie fiorentine mandate in aiuto ai Bolognesi, 322, 17-24.
- 1376 luglio 3 I Brettoni entrano in Modena col Card. Roberto di Ginevra, 320, 42-45.
- territorio di Modena e di Mantova, 295, 14-21; 1376 luglio 4 I Brettoni col Card. Roberto di Ginevra entrano in territorio bolognese, 321, 6-9.

- 1376 luglio 12 | I Brettoni col Card. Roberto di Ginevra giungono a Borgo Panigale, 321, 10-13.
- 1376 luglio 15 | Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra prendono Crespellano, 321, 34-37.
- 1376 luglio 16 I Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra prendono Oliveto, 321, 38-41.
- 1376 agosto Zuffa tra Bolognesi e Brettoni presso Crespellano, 324, 27-35.
- 1376 agosto 1 I Brettoni d. Card. Roberto di Ginevra assaltano Varignano e Castello de' Britti, 323, 12-14.
- 1376 agosto 14 I Brettoni vanno a Faenza, 310, 20-21, 31-32; l'ambasciatore bolognese di ritorno da Avignone va al campo, 324, 4-10.
- 1376 agosto 22 I Brettoni tornano a danneggiare i sobborghi di Bologna, 310, 21-26, 32-33.
- 1376 settembre 1 I Brettoni fanno una dannosa scorreria in Stra Maggiore e in Strada San Donato a Bologna, 324, 36-45.
- 1376 settembre 11 È scoperta a Bologna una congiura per dare la città alla Chiesa, 325, 2-326, 14.
- [1376 settembre 10 È scoperta a Bologna una congiura d. Maltraversi e loro partigiani per dare Bologna alla Chiesa, 310, 34-38; 311, 2-19]; v. 1376 settembre 11.
- 1376 settembre 12 Sono decapitati a Bologna alcuni d. partecipanti alla congiura d. Maltraversi, 310, 38-311, 23, 20-312, 8; 326, 24-31.
- **1376 settembre 15** Sono decapitati a Bologna alcuni partecipanti alla congiura d. Maltraversi, 310, 38-311, 23, 20-312, 8; 327, 2-9.
- 1376 ottobre I Bolognesi prendono Monzuno, 328, 25-41.
- 1376 novembre Scoppia un altro tumulto a Bologna, 312, 13-14; v. 1376 dicembre 7.
- [1376 dicembre Si ribellano alla Chiesa parecchie città, 305, 37-41, 26-306, 5]; v. 1375 dicembre.
- 1376 dicembre 1 Bartolomeo degli Armani podestà di Bologna, 331, 7-9; v. 1378.
- 1376 dicembre 7 Scoppia a Bologna un tumulto provocato da alcuni nobili, che vorrebbero restaurare la signoria d. Pepoli, 311, 29-31; 312, 23-313, 4; v. 1376 novembre.
- 1377 gennaio 1 Gli otto anziani entrano in carica, 331, 10-13.
- 1377 gennaio 2 I Raspanti e i Bianchi di Bologna fanno fare una bastia a Castelfranco, 331, 10-15, 37-39.
- 1377 gennaio 15 Il pp. Gregorio X entra a Roma, 332, 22-23.
- 1377 febbraio I Bolognesi si accampano a Crespellano, 334, 7-13.
- 1377 febbraio 1 Cesena è saccheggiata dai Brettoni, 332, 10-11.
- 1377 marzo 1 Crespellano è incendiato a tradimento, 334, 14-17; il Card. Roberto di Ginevra va a Ferrara, 335, 14-19; entrano nel loro ufficio i nuovi anziani, 33-336, 9.
- 1377 marzo 2 Michele da Volterra assume l'ufficio di podestà a Bologna, 335, 12-13.
- 1377 marzo 20 Scoppia a Bologna un tumulto contro i Raspanti, 332, 6-12; 333, 40; si bandisce la tregua tra il comune di Bologna e la Chiesa, 339, 11-42.

- 1377 marzo 28 Tornano a Bologna gli ambasciatori mandati al pp., 332, 17-21.
- 1377 aprile 5 I Maltraversi sono incarcerati per la sommossa contro i Raspanti, 333, 19-23; 336, 43-44.
- 1377 maggio 22 I Bolognesi ottengono dagli sbanditi il castello di Pianoro, 333, 25-334, 12; 336, 45-338, 44; 340, 27-43.
- 1376 giugno 1 Guelfo da Prato è capitano d. popolo a Bologna, 341, 29-30.
- 1377 giugno 13 I Bolognesi prendono Crespellano, Oliveto, Torre del Priore e Monte Mauri, 341,31-41.
- 1377 laglio 6 Giovanni Hawkwood si ferma a Panzano, 342, 6-9.
- 1377 agosto Il castello di Pianoro è abbattuto dai Bolognesi, 334, 13-16; 339, 43-44; la Compagnia d. Brettoni passa a Perugia, 343, 37-39; i Bolognesi riacquistano Massalombarda, 344, 5-7.
- 1377 agosto 26 I prigionieri bolognesi sono in parte rilasciati e in parte mandati a confine, 343, 43-344 4
- 1377 settembre Francesco de' Dotti podestà di Bologna, 345, 23-24; v. 1378.
- 1377 settembre 30 Tornano a Bologna gli ambasciatori mandati al pp., 344, 17-23.
- 1377 novembre 13 Il pp. scomunica i Fiorentini, 345,
- 1377 dicembre 17 I Bolognesi riacquistano i castelli di Serravalle e di Monte Budello, 345, 36-346, 4.
- 1378 Francesco de' Dotti podestà di Bologna, 345, 3-4; v. 1377 settembre; giungono a Bologna i vescovi di Venezia e di Imola, 347, 19-36; Bartolomeo Armani capitano d. popolo a Bologna, 331, 5-6; v. 1377 dicembre 1; Filippo Caraffa è creato Cardinale, 392, 5-6; Filippo d'Alençon è creato Cardinale, 400, 8-11.
- 1378 marzo Si riuniscono a Sarzana molti Signori d'Italia per trattar la pace tra loro e col pp., 348, 38-349, 4.
- 1378 marzo 27 † d. pp. Gregorio XI, 349, 10-12.
- 1378 aprile Francesco de' Corvi assume l'ufficio di podestà a Bologna, 349, 24-25.
- 1378 aprile 7 Bernabò Visconti comincia la guerra contro gli Scaligeri, 349, 34-350, 10.
- 1378 maggio Una compagnia di mercenari d. Chiesa lascia Cesena e passa al soldo d. Scaligeri, 350, 11-40.
- 1378 giugno Comincia a Firenze il tumulto dei Ciompi, 352, 43-353, 17.
- 1378 giugno 15 I Bolognesi riprendono Cento, 351, 25-352, 34.
- 1378 giugno 20 I Bolognesi nominano cavalieri due cittadini che avevano preso parte alla conquista di Cento, 352, 27-42; v. 1378 luglio.
- 1378 luglio Si nominano a Bologna due cavalieri per la presa di Cento, 352, 2-3; v. 1378 giugno 20.
- 1378 agosto 3 † di Galeazzo II Visconti, 354, 37-43.
- 1378 settembre 20 I Cardinali stranieri dissidenti eleggono a Fondi l'antipp. Clemente VII, 354, 44-355, 5, 3.
- 1378 settembre 28 Il pp. Urbano VI elegge Card. Bonaventura Badoer, 357, 2-3.
- 1378 ottobre 8 Si pone la campana grossa d. arengo nella chiesa di S. Procolo, 347, 19-23, 40-41.

- 1378 dicembre 24 † d. imper. Carlo IV di Lussemburgo, 355, 13-15.
- 1379 Continua lo scisma d'Occidente, 355, 20-30.
- 1379 marzo 19 La Compagnia d. Hawkwood passa sul contado bolognese, 356, 42-357, 3.
- 1379 aprile 24 Si predica la crociata contro l'antipp., 357, 17-20.
- 1379 aprile 29 Il pp. Urbano VI riesce a prendere Castel S. Angelo alla gente d. antipp., 357, 21-24.
- 1379 maggio Primo tentativo d. genovesi contro Chioggia, 358, 24-27.
- 1379 maggio 21 È pubblicata la pace tra Bernabò Visconti e gli Scaligeri, 358, 11-23.
- 1379 giugno Gli Ungheri si radunano a Udine per assalire poi i Veneziani, 359, 22-25.
- 1379 agosto 7 Francesco da Carrara si unisce a Chioggia ai Genovesi, 355, 20-25, 39-41.
- 1379 agosto 15-16 Francesco da Carrara e i Genovesi prendono Chioggia ai Veneziani, 355, 26-33; 356, 46-357, 42; 359, 40-360, 3; assediano poi Venezia, 4-15; 361, 18-32.
- 1379 settembre 14 La Compagnia d. Stella è vinta in territorio genovese, 361, 12-17.
- 1379 ottobre 11 I Bolognesi stringono una lega con i Fiorentini e i Perugini, 361, 33-37.
- 1379 ottobre 26 Ilario de' Sanguínazzi podestà e Capitano d. popolo a Bologna, 361, 41-43.
- 1380 marzo La Compagnia d. Stella passa in Toscana, 364, 12-17.
- 1380 aprile Un cardinale è mandato dall'antipp. a Bologna per tentar d'indurre i Bolognesi a riconoscere Clemente VII, 365, 10-18.
- 1380 giugno I Bolognesi ottengono il castello di Bruscoli, 362, 28-36, 40-42; 366, 29-367, 40; i Bolognesi costruiscono un castello ad Argile, 363, 24-29; 366, 45-46.
- **1380 giugno 22** I Veneziani riprendono Chioggia, 362, 21-36; 363, 2-22, 39-366, 44.
- 1380 luglio 1 Si provvede a Bologna al conio di nuove monete, 368, 37-369, 6.
- 1380 agosto 31 Si prendono nuovi provvedimenti finanziari a Bologna, 370, 12-15.
- 1380 dicembre I Bolognesi prendono Pieve di Cento, 363, 31-364, 8; 367, 45-369, 45.
- 1381 gennaio Si conia a Bologna il bolognino d'oro, 370, 16-18, 35-36.
- 1381 agosto Luigi I d'Angiò passa da Bologna diretto in Puglia, 370, 16-25; v. 1382.
- 1381 settembre Scoppia a Bologna una grave epidemia, 370, 26-29.
- 1382 † a Bologna Giovanni da Legnano, 370, 30-371, 12; v. 1383 febbraio 16; giunge a Bologna notizia che Rinaldo degli Orsini si è fatto Signore di Spoleto, che pp. Urbano VI è preso prigioniero a Napoli e che Luigi I d'Angiò ottiene la città di Taranto, 13-18; † di Pietro da Muglio, dottore in grammatica, 25-29.
- 1382 gennaio I Bolognesi cominciano a edificare Castel Bolognese, 371, 23-30; v. 1388.
- 1362 agosto 5 Luigi I d'Angiò va a Bologna, 370, 30-371, 21; 370, 37-371, 38; v. 1381 agosto.
- 1382 agosto 7 Luigi I d'Angiò passa da Pescarolo, 370, 38-39; 371, 3-4.

- 1382 agosto 8 Luigi I d'Anmo passa da Galhera, 370, 38-39; 371, 46.
- 1382 agosto 10 Luigi I d'Angiò passa da Renazzo, 370, 41-371, 32, 8.
- 1382 novembre Galeotto Malatesta prende Cervia, 371, 19-24.
- 1383 Si fanno lavori nella Chiesa d. Servi, 372, 17-20
- 1383 febbraio 14 Si apre l'area di S. Domenio a Bologna, 371, 31-372, 6, e. 1383 pelbraio 15 e 16.
- 1383 febbraio 15 Si apre l'arca di S. Domenico a Bologna, 371, 31-372, 3; v. 1383 febbraio 14e 16.
- 1383 febbraio 16 Si apre l'arca di S. Domenico a Bologna, 371, 39-372, 35; v. 1383 febbraio 14 e 15; † Giovanni da Legnano, 16-22, 39-42; v. 1382.
- 1383 febbraio 22 La testa di S. Domenico è esposta al popolo in Bologna, 372, 12-15, 37-38
- 1383 maggio La croce di Fiesso fa molti miracoli, 372, 21-22.
- 1384 Francesco da Carrara ottiene Treviso, 373, 6-10; Galeotto Malatesta tenta invano di prendere Ravenna, 11-13; il Card. di Coucy va in aiuto di Luigi I d'Angiò, 14-18.
- 1384 aprile Fra Giacomo da Sassonegro simula un miracolo ed è condannato, 372, 25-373, 3.
- 1385 gennaio 21 † Galeotto Malatesti a Cesena, 373, 19-21.
- 1385 febbraio 5 I Bolognesi vanno a impedire che la compagnia di Giovanni d. Ubaldini danneggi il territorio bolognese, 373, 26-33.
- 1385 febbraio 25 I Bolognesi vanno in Romagna contro le milizie d. Ubaldini e di Alberico da Barbiano, 373, 34-374, 9.
- 1385 maggio Scoppia a Ferrara una sommossa contro il Vicario d. Marchese Niccolò II d'Este, 374, 22-35.
- 1385 maggio 6 Bernabò Visconti è imprigionato a tradimento dal nipote Giangaleazzo, 373, 19-23, 38-39; 374, 36-40.
- 1385 giugno 30 I Bolognesi cominciano a costruire il castello di Medicina, 373, 25-29, 40; 374, 41-42.
- 1385 settembre 17 Bernabò Visconti † in carcere nella Torre di Trezzo, 375, 6; v. 1385 dicembre.
- 1385 settembre 29 Si pubblicano a Bologna i patti d. lega con Giangaleazzo Visconti e Firenze, 375, 2-12.
- 1385 novembre 22 Rinaldo da Barbiano prende Barbiano ai Bolognesi, 375, 13-30.
- 1385 dicembre Pino e Cecco Ordelaffi strappano la signoria di Forlì allo zio Sinibaldo, 374, 43-46, 6; Bernabò Visconti † nella torre di Trezzo, 375, 45-376, 6; v. 1385 settembre 17.
- 1386 gennaio 1 † Santo Dainese e avvengono strani prodigi, 377, 26-34.
- 1386 aprile 7 Vengono conclusi i patti tra Bologna e i Conti da Barbiano, 377, 39-378, 12; v. 1386 aprile 8.
- 1386 aprile 8 Vengono conclusi patti tra Bologna e i conti da Barbiano, 377, 7; v. 1386 aprile 7.
- 1386 maggio Si scopre a Bologna una congiura ordita per far rientrare i Pepoli a Bologna, 377, 26-33, 41-378, 42.
- 1386 maggio 6 Si viene a sapere a Bologna che

- alcuni fuorusciti hanno preso la rocca di Roffeno Musiolo, 378, 13-18.
- 1386 maggio 16 Sono giustiziati a Bologna i più compromessi nella congiura per il ritorno d. Pepoli, 377, 33-378, 5, 42-379, 44, 32-380, 5.
- 1386 maggio 21 È giustiziato a Bologna il priore d. Frati d. Angeli, 380, 10-15.
- 1386 maggio 22 Si scopre una congiura ordita per far rientrare i Pepoli a Bologna, 378, 21-379, 31; v. 1386 maggio e maggio 16.
- 1386 maggio 26 Si invitano pubblicamente a scusarsi tutti i partecipanti alla congiura in favore d. Pepoli, pena la testa, 380, 16-24.
- 1386 giugno 15 I Bolognesi vanno a devastare il territorio di Faenza, 381, 12-25.
- 1386 luglio 27 Passa da Bologna il Card. Ruffini, 381, 8-11.
- 1386 agosto 25 È arrestato a Bologna Bernabò Pepoli, 381, 26-30.
- 1386 agosto 27 Bernabò Pepoli e Federigo de' Pavanisi sono decapitati a Bologna, 381, 31-36, 7-9.
- 1366 agosto 30 † in gabbia il priore d. Frati d. Angeli, 382, 10-13.
- 1386 dicembre 5 È bandita la pace tra i Bolognesi e il Marchese di Ferrara, 382, 18-24.
- 1386 dicembre 23 La compagnia di Giovanni d. Ubaldini giunge sul Bolognese, 382, 25-29.
- 1387 gennaio 21 Si ordina alla gente d. contado di Bologna di rifugiarsi con le bestie e le robe nelle fortezze, per timore di Lucio di Lando, 382, 30-39.
- 1387 febbraio 3 Lucio di Lando va a devastare il contado bolognese, 382, 40-383, 17.
- 1387 febbraio 27 Giunge notizia a Bologna d. vittoria su Lucio di Lando, 383, 25-38.
- 1387 marzo Si comincia a fare gli estimi a Bologna, 383, 39-42.
- 1387 aprile 18 Passa da Bologna un cardinale, 383, 43-47.
- 1387 maggio 5 Giunge a Bologna Pandolfo Malatesta, 383, 48-384, 5.
- 1387 giugno 12 Giunge a Bologna la notizia d. pace col pp. che provoca grande allegrezza, 384, 6-27.
- 1387 agosto 29 Sono impiccati a Bologna due fautori d. Maltraversi, 382, 30-37, 41-43; 384, 34-385, 11.
- 1388 Vanno a Bologna ambasciatori d. re di Francia e di altri stati nemici di Giangaleazzo Visconti, 385, 34-40; si edifica Castel bolognese, 386, 2-6; v. 1382 gennaio; s'incendia il castello di Medicina, 7-9; i Bolognesi fanno costruire il castello di Sàmoggia, 10-11.
- 1388 marzo 22 Giungono a Bologna altri ambasciatori nemici di Giangaleazzo Visconti, 387, 19-23; provvedimenti economici d. Anziani di Bologna, 24-33.
- 1388 maggio Alcuni bolognesi tornano dal confino, 387, 34-41.
- 1388 giugno I Bolognesi fanno costruire a S. Giorgio di Piano un castello, 385, 26-30, 41.
- 1388 luglio Alberto d'Este fa uccidere un nipote, la madre di quello, un fratello e la moglie, 385, 32-38, 42-386, 43, 25, 33,

- 1388 agosto Giunge a Bologna notizia d. † di Antonio d. Scala, 388, 43-46.
- 1388 settembre 15 Guelfo Pugliesi assume l'ufficio, di podestà e Capitano a Bologna, 388, 5-9, 2.
- 1388 settembre 17 La moglie di Astorre Manfredi giunge a Bologna per sciogliere un voto, 387, 42-388, 4.
- 1388 ottobre 4 Sono rinnovati i Gonfaloni a Bologna 388, 21-31.
- 1388 dicembre Si mette sulla torre d. Asinelli una campana per annunziare gli incendi, 389, 7-14.
- 1388 dicembre 23 Sono giustiziati a Bologna tre ladroni, 389, 18-36.
- 1389 gennaio 22 Crolla la Torre d. Rolandi, 390, 8-10; v. 1389 febbraio 22.
- 1389 gennaio 30 Sono decapitate due donne per furto, 390, 12-17.
- 1389 febbraio Si mandano da Bologna ambasciatori a Giangaleazzo Visconti per venire ad accordi, ma invano, 390, 26-34.
- 1389 febbraio 5 Si fanno provvedimenti a favore d. contadini, 390, 18-25.
- 1389 febbraio 22 Crolla a Bologna la torre d. Rolandi, 389, 37-390, 11; 389, 37-390, 8; 389, 41-390, 36; v. 1389 gennaio 22.
- 1389 marzo Scoppia a Bologna una grave epidemia, 391, 2-8; v. 1389 aprile.
- 1389 marzo 31 Viene a Bologna un capitano per la montagna, 391, 9-13.
- 1389 aprile Scoppia a Bologna una grave epidemia, 391, 3-4; v. 1389 marzo.
- 1389 aprile 8 Cade una forte brinata nel contado di Bologna, 391, 18-22.
- 1389 aprile 13 Astorre Manfredi passa da Bologna di ritorno da Milano, 392, 4-10; v. 1389 ottobre 23.
- 1389 maggio Il comune di Bologna fa acquisti di frumento all'estero per ovviare alla carestia, 392, 22-32.
- 1389 maggio 22 † presso Bologna il Card. Caraffa, 392, 33-43.
- 1389 maggio 29 Giungono a Bologna ambasciatori di Ancona, 393, 14-16.
- 1389 settembre 8 I Bolognesi portano alla festa di S. Maria d. Servi il gonfalone d. re di Francia, 390, 10-16, 37-39; si scopre a Bologna una congiura per dare la città a Giangaleazzo Visconti, 390, 19-26; v. 1389 novembre 21 e dicembre 7.
- 1389 settembre 15 Il conte da Pomena assume l'ufficio di podestà e capitano a Bologna, 393, 23-27.
- 1389 settembre 30 Ugolino da Panico è decapitato per la congiura a favore di Giangaleazzo, Visconti 391, 12-15; v. 1389 dicembre 31.
- 1389 ottobre 15 † d. pp. Urbano VI, 420, 1-3; 426, 1-4; [v. 1390 luglio 15].
- 1389 ottobre 23 Astorre Manfredi passa da Bologna diretto a Milano, 393, 28-32.
- 1389 novembre 2 Elezione d. pp. Bonifacio IX, 426, 1-4.
- 1389 novembre 11 † a Bologna uno d. anziani, Pietro di Ugolino, 393, 33-40.
- 1389 novembre 21 Si scopre a Bologna una congiura per dare la città a Giangaleazzo Visconti, 393, 41-396, 44; v. 1389 settembre 8 e dicembre 7.
- 1389 dicembre È confinato Fantuzzo Fantuzzi, 398, 35-40.

- 1389 dicembre 7 Si scopre a Bologna una congiura per dare la città a Giangaleazzo Visconti, 391, 43-44; v. 1389 settembre 8 e novembre 21; sono decapitati Marchione da Saliceto e Giovanni Assolani, 397, 2-13.
- 1389 dicembre 15 Sono confinati alcuni d. congiurati a favore di Giangaleazzo Visconti, 397, 14-33.
- 1389 dicembre 18 Si trovano le reliquie di S. Procolo nella chiesa omonima, 398, 28-34.
- 1389 dicembre 24 Ambasciatori bolognesi partono per la Francia, 398, 41-399, 3.
- 1389 dicembre 25 Comincia l'anno del perdono, 399, 4-5.
- 1389 dicembre 31 Ugolino da Panico è decapitato per la congiura a favore di Giangaleazzo Visconti, 395, 44-45; 399, 6-18; v. 1389 settembre 30.
- 1390 È bandito dal pp. il perdono per la durata di tale anno, 392, 11-21.
- 1390 gennaio I Bolognesi sono sconfitti sul territorio d. Malatesti, 399, 30-32, 41-42; v. 1390 aprile.
- 1390 gennaio 3 Giungono a Bologna ambasciatori d. pp., 399, 27-30.
- 1390 gennaio 24 Giunge a Bologna il Card. d'Alençon, 400, 19-25.
- 1390 febbraio 6 Si estraggono a Bologna gli estimi, 399, 31-400, 18.
- 1390 marzo 8 Si stabilisce di fare a Bologna un torneo in aprile, 401, 5-33.
- 1390 marzo 16 Vanni de' Castellani assume l'ufficio di podestà a Bologna, 401, 37-41.
- 1390 aprile I Da Polenta si alleano ai Bolognesi e concedono il passaggio attraverso al porto di Ravenna, 404, 27-405, 4.
- 1390 aprile 1 Giungono a Bologna ambasciatori di Firenze e di Venezia, 402, 2-4; parte da Bologna gente armata contro i Malatesti, 5-13.
- 1390 aprile 5 Per tal giorno è stabilito a Bologna un torneo che poi non ha luogo, 401, 5-36.
- 1390 aprile 9 Tornano a Bologna i resti d. milizie sconfitte dai Malatesti, 403, 5-12; è fatta crollare la torre d. Rustigani, 21-27, 2-4.
- 1390 aprile 10 Si dà a Bologna uno spettacolo di acrobazie, 403, 28-36.
- 1390 aprile 14 Si decide di riammettere in Bologna alcuni sbanditi poco colpevoli, 404, 7-23.
- 1390 aprile 19 Sono cacciati da Bologna due frati Domenicani che tenevano immorale condotta, 405, 5-17.
- 1390 aprile 20 Si stabilisce che tutti gli sbanditi siano riammessi a Bologna, 405, 18-23.
- 1390 aprile 22 Si stabilisce a Bologna di tenere una rivista di tutti gli uomini abili alle armi per prepararsi alla guerra contro Giangaleazzo Visconti, 405, 41-406, 29.
- 1390 aprile 24 Per tal giorno è fissata una rivista a Bologna di tutti gli uomini abili alle armi, 405, 41-406, 29.
- 1390 aprile 27 Giovanni da Barbiano si mette al soldo d. Bolognesi e ne è fatto capitano, 406, 30-34.
- 1390 maggio 1 I Bolognesi e i Fiorentini sono sfidati da Visconti, Gonzaga, Estensi, 399, 34-400, 5, 36-402, 46; giungono a Bologna messaggeri di Giangaleazzo Visconti e d. Signori di Ferrara e

- Mantova a dichiarare la guerra, 406, 35-407, 30

  1390 maggio 2 1 Bolognesi mucvomo contro il marchese di Ferrara, 407, 31-37
- 1390 maggio 3 1 Bolegnesi heenziano gli ambasera tori con le risposte per i nemici, 107 38 108, 10
- 1390 maggio 4 Le forze di Gar galeazzo y sco ati giuncono presso il Reno, 408, 11/24
- 1390 maggio 5 La gente d. Viscoatti, I tensi, Genzaga entra in territ rio bologne e. 100 6 10. 36-102, 16; il Monte d. Pecuma invita i citta dini di Bologna a portare il lero contributo per le spese d. guerra. 108, 25-30, giun e notizia a Bologna che la gente d. marches. Vi cit. d. Este è giunta a Canoli, 31-40; trecento fanti d. contado giungono in aiuto d. Bolognesi, 41 45
- 1390 maggio 7 Milizie bolognesi fanno un grosso bottino nel territorio di Reggio, 409, 2-7.
- 1390 maggio 8 Si comincia a Bologna la costruzione di S. Petronio, 400, 20-31; v. 1390 giugno 7.
- 1390 maggio 9 La gente di Giangaleazzo Visconti tenta di prendere Crevalcore per tradimento, senza riuscirvi, 409, 20-38.
- 1390 maggio 11 I Bolognesi fanno un ricco bottino nel Frignano, 409, 39-45.
- 1390 maggio 13 I Bolognesi prendono prigionieri parecchi militi di Giangaleazzo Visconti, 410, 2-5.
- 1390 maggio 14 L'Hawkwood torna a Bologna da Firenze, 410, 31-36.
- 1390 maggio 15 Giacomo dal Verme per i Visconti, Gonzaga, Estensi, è vinto dai Bolognesi, 400, 10-18, 36-402, 46; si riunisono a Bologna alcuni d. Visconti contro Giangaleazzo Visconti, 403, 39-41; giunge a Bologna la notizia che la gente di Giangaleazzo si è ritirata, 410, 37-411, 25.
- 1390 maggio 16 Carlo e Luchino Visconti vanno a Bologna, 411, 26-29; v. 1390 maggio 19.
- 1390 maggio 17 Giungono a Bologna alcuni mercenari d. compagnia d. Hawkwood, 411, 30-34.
- 1390 maggio 19 Luchino Visconti giunge a Bologna con alcuni mercenari, 411, 38-42; v. 1390 maggio 16.
- 1390 maggio 31 I Bolognesi fanno scorrerie a Bazzano, 412, 10-15.
- 1390 giugno 1 Torna a Bologna l'ambasciatore mandato al re di Francia, 411, 43-47.
- 1390 giugno 4 La gente di Giangaleazzo Visconti fa danni a Borgo Panigale, 412, 2-9.
- 1390 giugno 7 Si getta la prima pietra d. chiesa di S. Petronio a Bologna, 404, 43-405, 43; 413, 20-37; v. 1390 maggio 8; giunge a Bologna la notizia che Visdomini e la torre della Pontonara sono state prese dai Bolognesi ai Ferraresi, 412, 19-413, 19.
- 1390 giugno 8 Le milizie bolognesi tornano tutte in città, 413, 38-41.
- 1390 giugno 19 Francesco Novello da Carrara con un colpo di mano riprende Padova, 416, 44-417, 29.
- 1390 giugno 20 La gente di Giangaleazzo Visconti invade il contado di Bologna, 413, 42-414, 11;
  Astorre Manfredi va a Bologna con alcuni militi per aiutare i Bolognesi, 12-19.
- 36-402, 46; giungono a Bologna messaggeri di Giangaleazzo Visconti e d. Signori di Ferrara e giungono a Bologna, 414, 20-24; si raccoglie

- il popolo alle armi per la prossima battaglia, 25-415, 3.
- 1390 giugno 24 I Bolognesi e i loro alleati tornano dall'inseguimento d. truppe Viscontee, 416, 33-39
- 1390 giugno 25 Truppe Fiorentine vanno a Bologna come alleate, 416, 40-43.
- 1390 giugno 26 Giunge a Bologna la notizia che Francesco Novello da Carrara ha preso Padova con un colpo di mano, 416, 44-417, 29.
- 1390 giugno 27 Giovanni Hakwood torna a Firenze, 417, 30-32.
- 1390 giugno 28 Giunge notizia a Bologna che Astorre Manfredi e Andreino Trotto hanno vinto Fra Carlo e Ramazzotto, 417, 33-39; giungono a Bologna ambasciatori d. Duca di Baviera per far osservare ai Bolognesi i patti precedentemente promessi, 40-418, 9; giunge notizia che i Veronesi hanno fatto un tentativo di sottrarsi al Visconti, ma invano, 22-419, 2.
- 1390 luglio La gente di Giangaleazzo Visconti saccheggia Verona, 401, 16-26; 406, 46-407, 45; Giovanni de Monterenzoli va a Venezia come ambasciatore di Bologna, 420, 12-16; il Conte Francesco Novello da Carrara va a devastare il Polesine, 22-29.
- 1390 luglio 2 Giunge notizia a Bologna che Monteombraro si è sottomessa ai Bolognesi, 419, 7-16.
- 1390 luglio 3 Il Conte Francesco Novello da Carrara lascia Bologna per tornare a Padova, 419, 17-21.
- 1390 luglio 8 Tornano a Bologna anche gli ultimi ambasciatori al re di Francia, 419, 22-30.
- 1390 luglio 9 I Bolognesi mandano le milizie al Po a devastere il territorio ferrarese, 419, 31-39,
- 1390 luglio 10 Ambasciatori Padovani sono accolti con grande onore a Bologna, 419, 40-42.
- 1390 luglio 15 Luchino Novello Visconti va a Padova, 419, 43-44; giunge a Bologna la falsa notizia d. † d. pp. Urbano VI, 45-420, 3; v. 1389 ottobre 15.
- 1390 luglio 16 Il podestà di Bologna ordina che tutti i Bolognesi che si trovavano sulle terre d. nemici rientrino in città, 420, 4-11.
- 1390 luglio 17 Giovanni da Barbiano va a danneggiare Mirandola, 420, 17-21.
- 1390 luglio 19 Giunge a Bologna la notizia che Monte Questiolo si è sottomesso, 420, 30-38.
- 1390 luglio 29 Milizie bolognesi con Giovanni da Barbiano e milizie fiorentine con l'Hakwood vanno a Reggio, Parma e Modena a tentar di far ribellare tali città a Giangaleazzo Visconti, 420, 39-421, 22.
- 1390 agosto 1 Giunge a Bologna la notizia che si sono sottomesse Montalto, Rosola, Castello del Ponte, 421, 23-28.
- 1390 agosto 3 Il Doge di Genova Antoniotto Adorno rinunzia al potere, 421, 29-35, 14-17.
- 1390 agosto 4 I Bolognesi sono sconfitti nel Frignano, 421, 36-422, 4.
- 1390 agosto 8 Si getta la prima pietra d. chiesa di S. Petronio a Bologna, 404, 3-6; v. 1390 maggio 8 e Siugno 7.
- 1390 agosto 8 Milizie d. Marchese Alberto di Ferrara devastano Medicina, 422, 5-10.

- 1390 agosto 11 Giovanni da Monterenzoli torna dall'ambascieria a Venezia, 422, 11-13.
- 1390 agosto 12 Milizie d. Visconti devastano il territorio intorno a Budrio, 422, 14-21.
- 1390 agosto 14 Le milizie bolognesi tornano senza profitto da Reggio, Parma ecc., 422, 22-26; è data la cittadinanza a quei paesi che s'erano ultimamente sottomessi, 27-36.
- 1390 agosto 17 Francesco Novello da Carrara ottiene la Signoria di Padova, 423, 42-424, 27.
- 1390 agosto 19 Giovanni da Monterenzoli va ambasciatore a Padova con una grande somma per placare il Duca di Baviera, 422, 37-43.
- 1390 agosto 21 † a Bologna Piero de Noch, 423, 7-10.
- 1390 agosto 26 Giunge a Bologna la notizia da Genova che il Doge spodestato è tornato in carica e chiede l'amicizia d. Bolognesi, 423, 11-20; v. 1391 aprile 9.
- 1390 agosto 30 Monte Battaglia si sottomette a Bologna, 423, 21-23; Giovanni da Barbiano va a Farinara, 27-31; tornano gli ambasciatori da Firenze, 32-37.
- 1390 settembre 2 Milizie fiorentine vanno a Bologna con il Conte dell'Anguillara, 423, 38-41.
- 1390 settembre 4 Giunge a Bologna la notizia che Francesco Novello da Carrara ha ottenuto la Signoria di Padova e contado, 423, 42-424, 27.
- 1390 settembre 5 Giovanni da Barbiano va a fare scorrerie a Rimini e Sant'Arcangelo, 424, 28-33.
- 1390 settembre 16 I Bolognesi mandano due ambasciatori a Genova, 425, 11-15.
- 1390 settembre 17 Due figlioletti di Francesco Novello da Carrara, provenienti da Firenze sono assaliti presso Loiano e salvati dai paesani, 424, 34-41; † a Bologna Zordino dai Cospi, 425, 4-10.
- 1390 settembre 27 Lendinara si arrende a Francesco Novello da Carrara, 425, 16-20.
- 1390 settembre 28 Scoppia un grave incendio nel castello di Medicina, 425, 21-24.
- 1390 ottobre 1 † a Bologna Giacomo Bianchetti, 425, 33-39.
- 1390 ottobre 8 Francesco Parise è mandato a confino, 425, 40-426, 3.
- 1390 ottobre 12 Inizio d. tregua tra Bologna e Astorre Manfredi, 426, 4-8.
- 1390 ottobre 15 Alberico da Barbiano giunge a Bologna diretto a Milano, 426, 9-12.
- 1390 ottobre 19 Prima scadenza d. tregua tra Bologna e Astorre Manfredi, 426, 4-8.
- 1390 ottobre 26 Termine d. proroga d. tregua tra Bologna e Astorre Manfredi, 426, 4-8.
- 1390 ottobre 27 Giovanni Doretto va ambasciatore a Faenza, 426, 13-16.
- 1390 ottobre 31 Nuovi decreti di commercio, 426,
- 1390 novembre 1 È pubblicata la pace tra gli Estensi da una parte e i Bolognesi, Fiorentini, Carraresi e Manfredi dall'altra, 426, 32-42; Francesco de' Gabrielli è nominato podestà di Bologna, 43-46.
- 1390 novembre 6 Tornano a Bologna gli ambasciatori mandati a Genova, 426, 47-427, 7.
- 1390 dicembre 3 È impiccato a Bologna Guiduzzo da Monzuno per brigantaggio, 427, 8-12.

- 1390 dicembre 8 Prospero Corrà torna a Bologna con le truppe fiorentine, 427, 13-16; va a Padova, 17-19.
- 1390 dicembre 22 Astorre Manfredi passa da Bologna diretto a Padova, 427, 20-23.
- 1391 febbraio 21 È decapitato per tradimento il «Capitano della montagna», 427, 36-428, 5.
- 1391 febbraio 22 Simone da Bertinoro assume l'ufficio di Capitano d. montagna, 428, 6-9.
- 1391 febbraio 26 Si conclude la pace tra Bologna e Astorre Manfredi da una parte e i Malatesti dall'altra, 428, 10-28; si fa a Bologna una distribuzione di grano a prezzo molto basso, 29-36.
- 1391 marzo 8 La gente di Giangaleazzo Visconti entra nel contado bolognese e comincia a fare molti danni, 427, 39-40, 36-428, 3, 37-429, 8; giungono a Bologna ambasciatori d. pp., 9-13.
- 1391 marzo 15 La gente di Giangaleazzo Visconti se ne va dal contado bolognese dopo aver fatto molti danni, 427, 39-40, 36-428, 3, 37-429, 8.
- 1391 marzo 28 Il Marchese Alberto d'Este giunge a Bologna dove è accolto con grandi onori, 429, 14-32.
- 1391 marzo 30 Giovanni da Barbiano torna da Padova a Bologna, 429, 33-37.
- 1391 aprile 9 Antoniotto Adorno ridiventa Doge di Genova, 423, 3-5; [v. 1390 agosto 26].
- 1391 aprile 14 La gente di Giangaleazzo Visconti torna a devastare il contado bolognese, 429, 38-430, 15.
- 1391 maggio 5 Giovanni Panciatichi è nominato podestà di Bologna, 430, 27-30.
- 1391 maggio 9 È decapitato a Bologna Cambio de' Boatieri, 430, 31-35.
- 1391 maggio 22 Giovanni da Barbiano fa grosse prede nel territorio di Giangaleazzo Visconti, 431, 2-4.
- 1391 giugno 25 È impiccato a Bologna come traditore Marco da Legnano, 431, 7-15.
- 1391 giugno 26 Giovanni da Barbiano fa una scorreria a Mantova, 431, 19-21.
- 1391 luglio Le milizie Bolognesi si ritirano dalla Lombardia, 428, 5-19, 40-429, 46.
- 1391 luglio 2 Le milizie d. lega contro i Visconti hanno una zuffa con i Viscontei presso il fiume Oglio, 431, 31-432, 33.
- 1391 luglio 3 La gente d. lega antiviscontea sfugge all'accerchiamento d. viscontei nelle paludi dell'Oglio, 432, 34-50.
- 1393 luglio 4 La gente d. lega antiviscontea giunge a Rudiano sull'Oglio, 433, 2-45.
- 1391 luglio 5 La gente d. lega antiviscontea giunge a Calcinato, 433, 45-48; [v. 1391 luglio 15].
- [1391 luglio 15 La gente d. lega contro i Visconti giunge a Calcinato, 433, 45-48]; v. 1391 luglio 5.
- 1391 luglio 6 La gente d. lega antiviscontea giunge a Montichiari e al Mincio, 434, 2-7; questa è la data d. lettera scritta dal campo alla Signoria di Bologna, 17-18.
- 1391 luglio 25 Il conte d'Armagnac è ferito a morte in battaglia contro i Visconti, 431, 6-9, 22-30.
- 1391 luglio 26 † d. Conte d'Armagnac, 431, 6-9,

- 1391 agosto 20 La gente d. lega va di nuovo in Lombardia, 135, 2-5.
- 1391 agosto 26 Ambawiatori bolognesi passano per Genova per intavolare trattative con Giangaleazzo Visconti, 135, 643.
- 1391 agosto 27 Bernardo da Imola e nominato capitano per la montagna, 134, 44-16.
- 1391 agosto 30 La gente d. lega va in Toscana contro le forze di Gianvalenzzo, Visconti, 135, 1118
- 1391 settembre Prespero Corra e Ferzelim fanno una scorreria a Pamoa e a Reggio, 435, 21-24
- 1391 ottobre 10 Sono impiccati a Bologna dieci sconosciuti perche trovati senza documenti, 435, 25-29
- 1391 ottobre 21 Le truppe bolognesi entrano in Correggio, 428, 20-25; 430, 44-16; v. 1391 ottobre 22.
- 1391 ottobre 22 I Bolognesi prendono la Signoria di Correggio, 435, 30-38; v. 1391 ottobre 21.
- 1391 novembre † Beltrame Alidosi, Signore di Imola, 435, 43-45.
- 1391 novembre 1 Ludovico da Porciglia è nominato podestà a Bologna, 435, 39-42.
- 1391 novembre 25 Tarlato Beccadelli è confinato a Zara, 436, 9-11.
- 1391 novembre 26 Frate Giovanni di San Domenico è nominato inquisitore, 436, 12-15.
- 1392 febbraio Grande nevicata a Bologna, 436, 23-25.
- 1392 febbraio 2 Si annunzia a Bologna la tregua con Giangaleazzo Visconti, 436, 16-20.
- 1392 febbraio 14 Gli ambasciatori bolognesi tornano da Genova, 436, 21-22.
- 1392 febbraio 28 Si pubblica la pace tra Giangaleazzo Visconti e i Bolognesi coi loro alleati, 436, 36-44; si fa un gran torneo a Bologna, 26-35.
- 1392 marzo 14 Si estraggono gli estimi a Bologna, 437, 15-18.
- 1392 marzo 21 Francesco I Gonzaga si ferma a Bologna andando a Roma, 437, 19-23.
- 1392 aprile 4 Francesco Parise è richiamato da confino, 437, 24-25.
- 1392 aprile 11 Si stringe una lega tra Bologna, Firenze, Carraresi, Estensi, Alidosi e da Polenta, 437, 26-34.
- 1392 maggio Giovanni da Barbiano va a Barbiano a raccogliere uomini con i quali va in Puglia e poi torna in Toscana, 437, 38-43.
- 1392 maggio 27 Sono decapitati a Bologna Paolo di Michelino e Massimo Zanella, 437, 44-438, 5.
- 1392 giugno 27 Francesco I Gonzaga si ferma a Bologna di ritorno da Roma, 438, 6-9.
- 1392 giugno 30 Astorre Manfredi va a Bologna, 438, 14-17.
- 1392 giugno 28 Alberto d'Este va a Bologna 438, 10-13.
- 1392 luglio 2 Il Gonzaga, l'Estense e il Manfredi lasciano Bologna, 438, 18-24.
- 1392 luglio 16 Pisa e Lucca aderiscono alla lega di Firenze, Bologna ecc., 438, 25-28.
- 1392 agosto 3 Grossa grandinata a Bologna, 438,
- 1392 agosto 21 Raimondi Bartolomeo è fatto vescovo di Bologna, 438, 83-39, 44.
- 1392 agosto 31 Giungono a Bologna lettere dagli ambasciatori mandati al pp. e riferiscono che egli ha concesso tutto ciò che avevano chiesto, 439, 5-15.

- 1392 settembre 8 Francesco I Gonzaga si allea con Siena 439, 16-18.
- 1392 ottobre 4 Si costruisce una cappella in S. Petronio e vi si celebra la prima Messa, 439, 19-27.
- 1392 ottobre 23 † di Pietro Gambacorti, 439, 28-37.
- 1392 ottobre 28-29 Data d. bolle d. privilegi concessi dal pp. Bonifazio IX a Bologna, 442, 21-443, 35.
- 1392 novembre 11 Imola si allea con Bologna e gli altri collegati, 440, 7-8.
- 1392 novembre 27 Guidone Mastafani da Zara podestà a Bologna, 440, 9-11.
- 1392 novembre 9 Tornano a Bologna gli ambasciatori mandati al pp., 440, 12-18.
- 1392 novembre 23 Torna da Roma a Bologna l'ambasciatore Ugolino Scappi, 440, 19-20.
- 1392 novembre 25 Si leggono pubblicamente a Bologna i privilegi concessi dal pp., 440, 21-441, 46.
- 1392 novembre 30 Castellano Zambeccari è nominato abate di San Felice, 442, 7-9; tornano gli ambasciatori mandati a Giangaleazzo Visconti, 10-12.
- 1392 dicembre 1 Il nuovo vescovo entra solennemente in vescovado, 442, 13-20.
- 1393 Alla † di Alberto d'Este gli succede il figlio naturale Niccolò, minorenne, 448, 26-449, 4.
- 1393 aprile 10 Giunge a Bologna Pino Ordelaffi, 446, 42-447, 3.
- 1393 maggio 1 Filippo degli Adimari podestà e capitano a Bologna, 447, 4-7.
- 1393 maggio 22 Carlo Malatesti giunge a Bologna, 447, 16-20.
- 1393 maggio 30 Si pubblica a Bologna la pace tra Perugia da una parte, Firenze e Bologna dall'altra, 447, 25-34.
- 1393 giugno 17 Francesco I Gonzaga passa da Bologna diretto a Firenze, 447, 35-38; i Bolognesi inviano in dono al pp. un cavallo, 39-43.
- 1393 luglio 5 Forti scosse di terremoto a Bologna, ma senza vittime, 447, 44-46.
- 1393 luglio 18 Dannosissima bufera a Bologna e contado, 448, 7-15.
- 1393 luglio 28 † il Marchese Alberto d'Este, 448, 11-12; v. 1393 luglio 30.
- 1393 luglio 30 † il Marchese Alberto d'Este, 448, 26-449, 4; v. 1393 luglio 28.
- 1393 agosto 9 Giunge a Bologna la notizia che gli Ordelaffi sono vinti da Carlo Malatesta, 449, 5-9.
- 1393 settembre 15 Scoppia a Bologna un tumulto fra Ramponi e Maltraversi per l'elezione d. correttori d. notari, 449, 10-450, 19; sono deposti otto confalonieri perchè partigiani d. Maltraversi e sostituiti con altri, 31-451, 9.
- 1393 ottobre 7 Alcuni partigiani d. Maltraversi sono mandati a confino, 451, 10-17.
- 1394 agosto † di Giovanni Hawkwood, 457, 23-32; [v. 1395 agosto].
- 1394 ottobre Sono nominati a Bologna i dodici d. Balia, 451, 18-33.
- 1394 ottobre 18 Scoppia a Firenze una sommossa d. popolo minuto, 452, 22-30.
- 1394 novembre 1 Giacomo d'Andreuccio podestà di Bologna, 452, 31-34.
- 1394 novembre 16 Gian Francesco I Gonzaga sposa una Malatesti, 452, 39-42.
- 1394 novembre 25 I Malatesti e Astorre Manfredi

- giungono a Bologna di ritorno dalle nozze di Gianfrancesco I Gonzaga, 452, 43-453, 6.
- 1394 dicembre 23 I Ramponi e i loro partigiani provocano un tumulto per far deporte gli anziani in carica e farne eleggere altri a loro favorevoli, 453, 7-454, 9.
- 1395 febbraio 27 Giovanni da San Giorgio, bolognese, fa una congiura con Giovanni da Barbianoe con Conselice da Barbiano, per uccidere Azzo d'Este, per far cosa grata ai reggenti di Ferrara, ma uccidono un altro, 457, 31-459, 44
- 1395 aprile 27 Azzo d'Este è vinto dalla gente d.
  Marchese di Ferrara e condotto prigioniero a Faenza, 459, 45-460, 12.
- [1395 agosto † di Giovanni Hawkwood, 457, 25-30]; v. 1394 agosto.
- 1396 ottobre 11 † a Bologna frate Andrea da Faenza, 460, 24-32, 7-8; v. 1396 ottobre 13.
- 1396 ottobre 12 I Grassoni prendono Vignola a Giacomino Rangoni, 460, 13-23.
- 1396 ottobre 13 † a Bologna frate Andrea da Faenza, 460, 7-8; v. 1396 ottobre 11.
- 1396 novembre Genova si dà al re di Francia, 460,
- 1397 † a Roma il Card. d'Alençon Patriarca d'Aquileia, 400, 8-11; † di Toniolo Torelli, 461, 22-23.
- 1397 gennaio 1 Si comincia a dir la Messa in una cappella fatta costruire in Castelbolognese da Matteo Griffoni, 460, 38-461, 4, 3-5.
- 1397 gennaio 24 † a Bologna frate Marcolino da Forli, 461, 5-9.
- 1397 Giovanni da Barbiano prende Codignola ai Da Polenta, 461, 10-15.
- 1397 novembre 10 I Bolognesi prendono Bazzano e Nonantola al marchese di Ferrara, 461, 16-21.
- 1398 maggio 6 Carlo Zambeccari e Giacomo Griffoni minacciano Giovanni Gozzadini e i suoi amici provocando una nuova espulsione di cittadini, e il ritorno di altri d. suo partito, 461, 24-463, 15.
- 1399 gennaio 20 Sono mandati a confino alcuni Bolognesi, fra cui Francesco Ramponi, 463, 16-464, 15; [v. 1399 gennaio 21].
- [1399 gennaio 21 Sono mandati a confino alcuni Bolognesi, tra cui Francesco Ramponi, 463, 16-464, 15]; v. 1399 gennaio 20.
- 1399 febbraio Giangaleazzo Visconti diventa Signore di Pisa, 464, 16-23.
- 1399 marzo 11 I Bentivogli e i loro amici tentano una rivolta contro Carlo Zambeccari, ma sono scoperti e confinati, 464, 35 sgg.; 468, 2-19.
- 1399 aprile 3 Sono impiccati a Bologna due amici d. Bentivogli, 468, 20-25.
- 1399 giugno 3 Si scopre una congiura contro Carlo Zambeccari e i colpevoli sono giustiziati o esiliati, 466, 18-467, 4; v. 1399 luglio 2.
- 1399 luglio 2 Si scopre una congiura contro Carlo Zambeccari, per cui alcuni Bolognesi sono giustiziati, 463, 16-23, 33-36; v. 1399 giugno 3.
- 1399 luglio 20 Un terremoto fa gravi danni a Bologna, 466, 17-21; 468, 39-41.
- 1399 agosto 11 Incendio d. torre d. Asinelli, 463, 37; 25-464, 16; 467, 5-13.
- 1399 settembre 2 Il popolo di Modena va in proces-

- sione fino al fiume Reno, 465, 2-17; 466, 33-40; 468, 16-30.
- 1399 settembre 6 Il popolo di Bologna comincia alcune funzioni religiose per la cessazione d. epidemia, 465, 18-466, 16; 467, 31-468, 37, 31-469, 15.
- 1399 settembre 27 Giovanni da Barbiano ed altri sono decapitati a Bologna, 464, 18-35; 465, 33-466, 33; 467, 14-468, 15.
- 1399 ottobre 27 Dopo la † di Carlo Zambeccari, il popolo minuto si solleva e uccide Antonio da Bruscoli, 466, 23; 467, 30; 469, 16-470, 22; 469, 38.
- 1399 dicembre 27 Bentivogli, Gozzadini e Ramponi fanno scoppiare un tumulto contro i Maltraversi, 470, 23-471, 27.
- [1400 maggio 16 Pino Ordelaffi, come capitano d. Bolognesi va contro Astorre Manfredi perchè aveva preso Solarolo, 471, 28-39]; v. 1400 maggio 26.
- 1400 maggio 26 Pino Ordelaffi, come capitano d. Bolognesi va contro Astorre Manfredi, 471, 28-39, 7-9; [v. 1400 maggio 16].
- 1400 giugno 2 Giangaleazzo Manfredi travestito s'imbarca con alcune parenti per evitare l'epidemia, 472, 2-7; v. 1400 giugno 11.
- 1400 giugno 11 Giangaleazzo Manfredi travestito s'imbarca con alcune parenti per evitare l'epidemia, 472, 2-7; v. 1400 giugno 2.
- 1401 febbraio 1 Giovanni Bentivogli con un tumulto fa rientrare in Bologna i partigiani di Carlo Zambeccari, 472, 24-33.
- 1401 febbraio 24 Giovanni Bentivogli inizia la rivoluzione per impadronirsi d. signoria di Bologna, 472, 24-473, 15.
- 1401 marzo 14 Giovanni Bentivogli si insignorisce di Bologna, 472, 34-473, 35, 16-474, 9; [v. 1401 marzo 24].
- 1401 marzo 17 Giovanni Bentivogli è confermato signore di Bologna dal consiglio generale, 474, 10-12.
- 1401 marzo 18 Giovanni Bentivogli è confermato signore di Bologna da tutto il popolo, 474, 13-17.
- [1401 marzo 24 Giovanni Bentivogli si insignorisce di Bologna, 473, 7-21]; v. 1401 marzo 14.
- 1401 giugno 17 Alberigo da Barbiano e Ottobon Terzo vanno sul contado bolognese a fare scorrerie per Giangaleazzo Visconti in odio a Giovanni Bentivogli, 474, 32-475, 15.
- 1401 dicembre 14 Alberico da Barbano va a San-Nicolò nascostamente, 475, 16-21.
- 1401 dicembre 16 Alberico da Barbiano va alla Riccardina, 475, 16-22.
- 1401 dicembre 18 Alberico da Barbiano va a San Prospero, 475, 16-23.
- 1401 dicembre 20 Alberico da Barbiano va a Dozza, 475, 23-31.
- 1401 dicembre 21 Alberico da Barbiano ottiene la rocca di Dozza, 475, 31-34.
- 1402 gennaio 20 È giustiziato Antonio da Camerino per volere di Giovanni I Bentivogli, 476, 2-9.
- 1402 gennaio 29 Alberigo da Barbiano invade il contado bolognese, 476, 10-15.
- 1402 gennaio 31 Alberigo da Barbiano e Marcovaldo

- della Rocca prendono Pieve di Cento, 476, 16-25.
- 1402 febbraio 1 Giovanni Gozzadini prende alcune località d. Bolognese per i Visconti, 476, 26-29.
- 1402 febbraio 2 Castel d'Arche e Sant'Agata tentano una ribelhone contro Giovanni I Bentivogli, 476, 2-6.
- 1402 febbraio 3 San Giovanni in Persiceto si ribella contro Bologna, 476, 30-33.
- 1402 febbraio 4 Poggiorenatico si ribella a Bologna, 477, 2-3.
- 1402 febbraio 6 Minerbio si ribella a Bologna, 477, 4.
- 1402 febbraio 7 Alberico da Barbiano va ad Arcoveggio e a Barbiano, 477, 5-8.
- 1402 febbraio 15 Apparizione di una cometa, 476, 7-9; Giovanni Bentivogli vince a Pieve di Cento Marcovaldo della Rocca, 477, 9-17.
- 1402 marzo 5 Giovanni I Bentivogli manda ambasciatori a Venezia, 477, 23-27.
- 1402 marzo 8 Gli abitanti di S. Giovanni in Persiceto fanno un inutile attentato contro Giovanni I Bertivogli, 476, 10-32; 478, 2-12.
- 1402 marzo 28 I Malatesti mandano a sfidare Giovanni I Bentivogli, 478, 13-16; v. 1402 aprile 2.
- 1402 marzo 31 Giovanni I Bentivogli tenta di prendere il campo d. Malatesti presso Mirandola, ma invano, 478, 17-28.
- 1402 aprile 2 I Malatesti mandano a sfidare Giovanni I Bentivogli, 477, 15-17; v. 1402 marzo 28.
- 1402 aprile 20 I villani di S. Giovanni in Persiceto si ribellano contro Bologna per darsi ai Malatesti, 477, 32-478, 5.
- 1402 aprile 27 Giungono a Bologna gli aiuti di Francesco Novello da Carrara, 478, 29-35.
- 1402 maggio Si fa una congiura per uccidere Giovanni I Bentivogli, ma è scoperta, 478, 25-479, 3.
- 1402 maggio 10 I nemici d. Bentivogli si riuniscono a Pieve di Cento, 478, 9-20; v. 1402 maggio 22.
- 1402 maggio 12 Giungono a Bologna gli aiuti d. Fiorentini, 478, 36-479, 8.
- 1402 maggio 22 I Bolognesi perdono Loiano, 478, 21-24; i nemici d. Bentivogli si accampano a Borgo Panigale e a Ceretolo, 479, 10-480, 7; v. 1402 maggio 10.
- 1402 maggio 23 Francesco Novello da Carrara manda a Bologna due figlioli in aiuto di Giovanni I Bentivogli, 480, 8-11; v. 1402 giugno 1.
- 1402 maggio 31 Gli abitanti di San Giovanni in Persiceto inalberano la bandiera d. Malatesti, 479, 4-8.
- 1402 giugno Giovanni Bentivogli fa pace con Astorre Manfredi, 481, 2-4; manda ambasciatori a Firenze, 5-9.
- 1402 giugno 1 Il Signore di Padova Francesco Novello da Carrara manda il figlio Giacomo con alcune milizie in aiuto di Giovanni I Bentivogli, 479, 9-12; v. 1402 maggio 23; i nemici tentano di assalire la porta di Galliera a Bologna, 13-22.
- 1402 giugno 8 Le milizie di Giovanni I Bentivogli giungono a Casalecchio, 479, 23-25; v. 1402 giugno 18.
- 1402 giugno 17 Alberico da Barbiano e Ottobon Terzo

- fanno molti danni nel contado bolognese, 480, 2 6.
- 1402 giugno 18 Le milizie di Giovanni I Bentivogli si accampano a Casalecchio, 480, 12-16; v. 1402 guigno 8.
- 1402 giugno 20 Giovanni I Bentivogli tenta di raccogliere i suoi partigiani, ma ne trova pochissimi, 480, 12-33.
- 1402 giugno 21 I Fiorentini mandano altre milizie in aiuto di Giovanni I Bentivogli, 480, 34-36.
- 1402 giugno 26 La gente di Giovanni I Bentivogli è sconfitta presso Casalecchio da quella d. Visconti e d. suoi alleati, 480, 21-28; 481, 10-14.
- 1402 giugno 27 Scoppia una sommossa a Bologna contro Giovanni I Bentivogli, 476, 34; 480, 36; 482, 13-17.
- 1402 giugno 29 Giacomo Dal Verme e i Malatesti entrano in Bologna, 482, 21-29; 483, 36-484, 32.
- 1402 giugno 30 Giovanni Bentivogli è ucciso dai rivoltosi, 481, 9-20; 484, 33-34; 485, 13-35; i vincitori lasciano a Bologna Pandolfo Malatesta come luogotenente di Giangaleazzo Visconti, 482, 29-33; 483, 35-484, 33.
- 1402 luglio Apparizione di una cometa, 485, 8-11; v. 1402 settembre 4.
- 1402 luglio 9 Giacomo Dal Verme torna a Bologna, 482, 36-37.
- 1402 luglio 10 Si riunisce a Bologna il Consiglio che decreta di dare la signoria d. città al Duca di Milano e ne consegna le chiavi a Giacomo Dal Verme, 482, 37-483, 16; [v. 1402 luglio 14].
- 1402 luglio 14 Si forma a Bologna un'ambascieria al Duca di Milano, 483, 16-24.
- [1402 luglio 14 La città di Bologna stabilisce di darsi al Duca di Milano, 486, 13-20]; v. 1402 luglio 10.
- 1402 luglio 18 Parte da Bologna l'ambascieria al Duca di Milano, 483, 16-24.
- 1402 luglio 21 Ambasciatori bolognesi vanno a Milano dopo la caduta di Giovanni I Bentivogli, 486,
- 1402 luglio 22 Facino Cane muove contro i Fiorentini, 487, 23-27.
- 1402 agosto 12 Torna a Bologna l'ambascieria al Duca di Milano, 483, 24-28.
- 1402 agosto 23 Si comincia il lavoro d. cittadella voluta dal Duca di Milano, 486, 35-38; 488, 15-28; v. 1402 agosto 25; la gente di Giangaleazzo Visconti è vinta dai Fiorentini, 12-14.
- 1402 agosto 25 Per volere d. Duca di Milano si comincia a Bologna la costruzione d'una cittàdella, 483, 30-484, 25; v. 1402 agosto 23.
- 1402 agosto 28 Cominciano a Bologna le feste in onore di Giangaleazzo Visconti, 488, 29-489, 3.
- 1402 settembre 3 † di Giangaleazzo Visconti, 489, 46-47, 6-8.
- 1402 settembre 4 Appare una grossa cometa, 489, 4-6; 490, 39; v. 1402 luglio.
- 1402 settembre 8 Giacomo Dal Verme va a Milano per la † di Giangaleazzo Visconti, 489, 21-30.
- 1402 settembre 12 Giangaleazzo Visconti è seppellito in S. Ambrogio di Milano, 489, 31-34.
- 1402 settembre 16 Giunge a Bologna la comunica- 1403 giugno 27 Si chiudono gli sbocchi d. piazza a zione d. † di Giangaleazzo Visconti, 484, 26-28.

- 1402 settembre 17 La signoria di Bologna passa a Giovanni Maria Visconti, 484, 28-485, 4; v. 1402 settembre 21.
- 1402 settembre 21 Torna a Bologna l'ambascieria recatasi a Milano per la † di Giangaleazzo Visconti, 489, 35-41; v. 1402 settembre 17.
- 1402 settembre 22 Giunge a Bologna il nuovo luogotenente d. Duca di Milano, 489, 42-490, 7.
- 1402 settembre 25 Un'ambascieria bolognese parte per Milano per consegnare a Giovanni Maria Visconti la signoria di Bologna, 485, 4-7
- 1402 novembre 9 Ottobon Terzo si dirige a Perugia · contro Paolo Orsini facendo molti danni sul contado bolognese, 490, 8-15.
- 1402 dicembre 29 Si pubblica a Bologna l'accordo con Milano e Padova, 490, 22-23.
- 1403 gennaio Lunardo Malaspina va a Bologna come luogotenente d. Duca di Milano, 490, 24-30.
- 1403 gennaio 10 Apparizione d'una cometa, 490, 31-38.
- 1403 febbraio 25 Lunardo Malaspina fa chiudere due strade di Bologna, 491, 2-5.
- 1403 febbraio 26 Malatesta Malatesta passa al soldo d. Fiorentini, 491, 6-8.
- 1403 febbraio 27 Scomparsa d. cometa e † di Gherardo Conforti, 490, 31-38.
- 1403 marzo 23. Caterina Visconti, madre e reggente di Giovanni Maria manda a chiedere denari ai Bolognesi in cambio di un invio di frumento, 491, 12-19.
- 1403 aprile Alberico da Barbiano passa al soldo d. pp., 490, 24-27.
- 1403 aprile 10 Scoppia a Crevalcore una ribellione contro il dominio Milanese, 491, 38-492, 3.
- 1403 aprile 16 Lunardo Malaspina manda a confino a Milano alcuni Bolognesi sospetti di ribellione, 492, 13.
- 1403 aprile 22 Alcuni Bolognesi sono mandati a Milano per sospetto di ribellione, 493, 4-16.
- 1403 aprile 29 I Bolognesi vanno sul contado di Pistoia, ma sono fermati dai Fiorentini, 493, 17-22.
- 1403 maggio 3 I Bolognesi tornano dal contado di Pistoia, 493, 17-22.
- 1403 maggio 5 Alberigo da Barbiano sfida i Bolo-
- gnesi in nome d. pp., 490, 27-30. 1403 maggio 10 - Altri Bolognesi sono confinati per
- sospetto di ribellione, 493, 26-494, 27. 1403 maggio 14 - Facino Cane stringe accordi a S.
- Agata con Bulgaro Boccatorta, 494, 32-36. 1403 maggio 18 - Facino Cane va a Castel San Pietro, 494, 37-41.
- 1403 maggio 24 Il Marchese Nicolò III di Ferrara dichiara guerra a Caterina Visconti, 494, 42-495, 4
- 1403 giugno 2 Nicolò III d'Este prende e saccheggia Poggiorenatico, 495, 5-8.
- 1403 giugno 9 Nicolò III d'Este prende Torre dell'Uccellino, 495, 9-12.
- 1403 giugno 20 Si corre il pallio a S. Raffaele a spese di Marchione Manzuoli, 495, 13-15.
- 1403 giugno 24 I Bolognesi mandano a chiamare Facino Cane, 495, 19-21.
- 1403 giugno 26 Si nota fermento tra i cittadini, 495, 22-25; è impiccato Gaspare Leoni, 26-27.
- Bologna, 495, 16-18.

- 1403 giugno 29 Si corre a Bologna il pallio di S. Pietro, 495, 28-32.
- 1403 luglio 1 Si corre a Bologna il pallio di Saragozza, 495, 33-35.
- 1403 luglio 7 Alberigo da Barbiano con la gente d. Chiesa giunge presso Bologna, 490, 31-36.
- 1403 luglio 8 Nicolò III d'Este e i Malatesti dichiarano guerra al dominio Visconteo in Bologna, 496, 2-7.
- 1403 luglio 9 La gente d. Chiesa assalta le mura di Bologna e penetra in città, ma poi è ricacciata fuori, 490, 37-491, 14; 490, 40; 496, 8-9.
- 1403 luglio 11 † di Lunardo Malaspina, 491, 15-19; v. 1403 luglio 13.
- 1403 luglio 13 † di Lunardo Malaspina, 497, 7-19; v. 1403 luglio 11.
- 1403 luglio 14 È impiccato a Bologna un cittadini sospetto di aver favorito l'assalto d. Chiesa, 497, 20-26.
- 1403 luglio 17 Facino Cane ordina a Bologna severe misure di polizia, 497, 30-35.
- 1403 luglio 18 Il Card. Cossa prende Medicina, 497,
- 1403 luglio 21 Scoppia a Bologna un tumulto, 498, 2-5.
- 1403 luglio 22 Facino Cane ordina un prestito forzoso ad alcuni Bolognesi, 498, 29-33.
- 1403 luglio 24 I Bolognesi perdono Casal Fiuminese, 498, 8-9.
- 1403 luglio 25 La gente d. Chiesa occupa Ravone presso Bologna, 498, 9-13.
- 1403 luglio 27 Il Card. Cossa prende Piancaldoli e Sassonero, 498, 16-17.
- 1403 agosto 8 Facino Cane tenta invano di prendere Lovoleto presso Bologna, 498, 18-24.
- 1403 agosto 28 Giunge a Bologna notizia d. cessione d. città alla Chiesa da parte d. Visconti, 498, 34-499, 3.
- 1403 settembre 2 I Bolognesi si ribellano contro i Visconti, 491; 20-492, 30, 38; 500, 2 sgg.
- 1403 settembre 3 Facino Cane esce da Bologna e vi entra il Card. Cossa, 492, 29-32; 501, 16-23; 502, 45-503, 49.
- 1403 settembre 4 Astorre I Manfredi giunge a Bologna, 502, 2-3.
- 1403 settembre 5 Niccolò III d'Este entra in Bologna, 502, 4-5.
- 1403 settembre 10 Obizzo da Polenta giunge a Bologna, 502, 6-7.
- 1403 ottobre 26 Il Card. Cossa fa prigioniero Gabione Gozzadini figlio di Giovanni; 498, 5–8; 502, 18-503, 4.
- 1403 ottobre 27 Bonifazio Gozzadini è preso dal Card. Cossa, 504, 25-26.
- 1403 ottobre 28 I compagni di Bonifazio Gozzadini nella sommossa contro la Chiesa sono impiccati, 493, 19-22; v. 1403 ottobre 29; il Card. Cossa fa radunare il Consiglio d. seicento e accusa Giovanni Gozzadini d'aver tentato di impadronirsi di Bologna, 504, 27-42.
- 1403 ottobre 29 Sono impiccati sei partigiani d. Gozzadini, 504, 43-45; v. 1403 ottobre 28.
- 1403 novembre 2 Giunge a Bologna la notizia che la Chiesa ha ripreso Perugia, 505, 5-9.

- 1403 novembre 3 Bonifazio Gozzadini è decapitato, 493, 23-25; 505, 10-19; Carlo Malatesta consegna la cittadella di Bologna al Card. Cossa, 25-28,
- 1403 novembre 11 Si fa una gran festa a Bologna e si consegnano le chiavi d. citta al Card. Cossa, 505, 20-35.
- 1403 novembre 14 Il Card. Cossa manda una ambascieria al pp., 505, 36-44.
- 1403 novembre 24 È decapitato a Bologna Giovanni da Montefalco, 505, 45 506, 6.
- 1403 novembre 25 Il Marchese di Ferrara Nicolò III manda un ambasciatore a Bologna, 506, 7-13.
- 1403 novembre 27 È decapitato Pace beccaio perchè congiurato coi Gozzadini, 506, 14-16.
- 1403 dicembre 5 Il Marchese di Ferrara manda a chiedere al Card. Cossa il cavallo di Bonifazio Gozzadini, 506, 26-32.
- 1404 gennaio 1 Sono di ritorno a Bologna gli ambasciatori inviati al pp., 506, 33-40.
- 1404 gennaio 11 Malatesta V Malatesti sfugge a un attentato, 507, 2-14.
- 1404 gennaio 14 Il Card. Cossa emana utili disposizioni annonarie, 507, 15-23.
- 1404 gennaio 30 È preso Piero de' Piatesi da due sicari d. Gozzadini, 507, 24-27.
- 1404 gennaio 31 È preparata ma poi rimandata l'esecuzione di Gabione Gozzadini, 507, 28-508, 10.
- 1404 febbraio 8 È decapitato a Bologna Gabione Gozzadini, 506, 33-35; 508, 11-23.
- 1404 febbraio 10 I Bolognesi assediano Massumatico, 508, 27-33.
- 1404 febbraio 11 Castel Fiuminese e Galliera si danno alla Chiesa, 508, 34-36.
- 1404 febbraio 13 Corrado da Matelica è solennemente sepolto a Bologna, 508, 37-40.
- 1404 febbraio 14 I Bolognesi riprendono Massumatico, 508, 41–509, 4.
- 1404 febbraio 15 Cento si dà alla Chiesa, 508, 23-26;
- 509, 5-24. 1404 febbraio 21 – Bente Bentivogli torna da Roma a
- Bologna, 509, 25-27.

  1404 febbraio 24 I Bolognesi ripendono Pieve di Cento, 509, 28-34.
- 1404 aprile Si copre la chiavica che passava per la piazza d. Signoria a Bologna, 509, 35-42; il Card. Cossa fa abbattere la cittadella costruita dai Visconti e ne fa fare un'altra a Porta Galliera, 43-510, 4; v. 1404 giugno 19.
- 1404 aprile 30 Sono arrestati alcuni cittadini per sospetto di tradimento, 510, 5-11.
- 1404 maggio 17 È decapitato a Bologna per tradimento Battista Baldoini, 510, 5-17.
- 1404 giugno 19 Il Card. Cossa fa iniziare la distruzione d. fortezza d. Visconti a Bologna, 506, 36-40, 41-43; v. 1404 aprile; è decapitato per tradimento Domenico Bonsavere, 41-507, 4, 37-38; il card. fa abbattere una croce coperta per iniziare il selciato d. piazza, 4-6, 36-37.
- 1404 giugno 30 Il Card. Cossa fa iniziare la costruzione d'una fortezza a Porta Galliera, 507, 7-12; v. 1404 aprile.
- 1404 luglio 2 Gabriele Guidotti è rilasciato e Matteo Mantisi mandato a confino, 510, 18-20.

------

- 1404 luglio 11 Si cominciano ad abbattere a Bologna le case d. Gozzadini, 510, 21-27.
- 1404 luglio 14 Giovanni Gozzadini va a Firenze a semmar odio contro i Bolognesi, 510, 28-31.
- 1404 agosto 20 Il Card. Cossa fa iniziare a Bologna il selciato d. Piazza, 510, 32-35; v. 1404 agosto 21.
- 1404 agosto 21 Il Card. Cossa fa iniziare il selciato d. Piazza a Bologna, 507, 13-16; v. 1404 agosto 20.
- 1404 settembre 15 Il Card. Cossa prende Faenza, 507, 17-21; 510, 36-44.
- 1404 ottobre 1 Il Card. Cossa compra Faenza da Astorre Manfredi, 510, 45-48.
- 1404 ottobre 6 Il Card. Cossa ottiene Crevalcore, 507, 22-45; 511, 7-11; giunge a Bologna notiza d. † d. pp. Bonifazio IX, 11-18; v. 1404 ottobre 7.
- 1404 ottobre 7 Giunge a Bologna notizia d. † di pp. Bonifazio IX, 507, 26-28; v. 1404 ottobre 6.
- 1404 ottobre 9 Si fa a Bologna una funzione religiosa per la † di pp. Bonifazio IX, 507, 26-30; 511, 15-16.
- 1404 ottobre 20 Giunge a Bologna notizia d. elezione d. pp. Innocenzo VII, 511, 19-23; v. 1404 ottobre 28.
- 1404 ottobre 28 Giunge a Bologna notizia d. elezione d. pp. Innocenzo VII, 507, 31-33; v. 1404 ottobre 20.
- 1404 novembre 11 Si fanno a Bologna grandi feste per celebrare l'elezione d. pp. Innocenzo VII, 511, 24-29.
- 1405 febbraio 27 Giunge notizia a Bologna di alcuni atti d'ostilità di Alberico da Barbiano, 511, 30-35, 30-34.
- 1405 marzo 11 Il card. Cossa va a mettersi d'accordo con Alberico da Barbiano, 511, 35-39; 512, 7-12.
- 1405 giugno 1 Il card. Cossa va a danneggiare le terre di Alberico da Barbiano, 512, 22-31.
- **1405 giugno 5** I Veneziani prendono Verona, 512, 32-35, 6; v. 1405 giugno 23.
- 1405 giugno 23 I Veneziani prendono Verona, 512, 14-16; v. 1405 giugno 5.
- 1405 luglio 5 Giunge a Bologna la notizia d. tregua tra il Card. Cossa e Alberigo da Barbiano, 512, 36-513, 3.
- 1405 luglio 18 Guido Pepoli sposa con gran solennità una figlia di Nicolò de' Roberti, 513, 18-26; v. 1405 luglio 19.
- 1405 luglio 19 Una figlia di Nicolò di Roberti sposa Guido Pepoli, 513, 4-6; v. 1405 luglio 18.
- 1405 luglio 22 Il Card. Cossa va a Castel San Pietro per far la pace con Alberigo da Barbiano, il Malatesti ecc., 513, 27-31.
- 1405 luglio 29 Giunge a Bologna notizia che Obizzo da Polenta è stato preso a Padova, 513, 41-43.
- 1405 agosto 2 Partono da Bologna il Marchese di Ferrara Nicolò III e Uguccione de' Contrari, 513, 43-45.
- 1405 agosto 4 È decapitato a Bologna Giovanni de' Negrosanti come complice d. Gozzadini, 512, 17-20; 514, 2-11.
- 1405 agosto 5 Il Card. Cossa manda la sfida ad Alberigo da Barbiano, 512, 21-23.
- 1405 agosto 10 Il Card. Cossa manda guastatori contro Loiano, 514, 12-14.

- 1405 agosto 11 Il Card. Cossa marcia contro Alberico da Barbiano, 512, 24-25.
- 1405 agosto 18 Il Card. Cossa riprende Liano ad Alberico da Barbiano, 512, 25; 514, 21-26.
- 1405 agosto 23 Il Card. Cossa riprende ad Alberigo da Barbiano Fagnano, Sant'Andrea, Montecaduno, Mazzincollo, 512, 26-29; 524, 21-26.
- 1405 agosto 26 Il Card. Cossa manda un'ambascieria al pp. per invitarlo a stabilirsi a Bologna, 514, 15; v. 1405 agosto 27.
- 1405 agosto 27 Il card. Cossa manda un'ambasceria al pp. per invitarlo a stabilirsi a Bologna, 514, 27-515, 2; v. 1405 agosto 26.
- 1405 settembre 9 Solarolo viene incendiata dai partigiani di Astorre Manfredi, 515, 3-6.
- 1405 settembre 26 Il card. Cossa riprende Granarolo ad Alberigo da Barbiano, 512, 28-29; 514, 21-26.
- 1405 ottobre 1 Pace tra il card. Cossa e Alberigo da Barbiano, 512, 30-32; 515, 9-14.
- 1405 ottobre 3 Il card. Cossa fa decapitare come traditore Francesco da Sanseverino, 512, 33-36.
- 1405 ottobre 15 † di Giacomo Bianchetti, 457, 7-11; 515, 15-22.
- 1405 novembre 20 Decapitazione a Faenza di Astorre Manfredi, 513, 2-5; 515, 23-35.
- 1405 novembre 21 Il Card. Cossa torna a Bologna dopo la decapitazione di Astorre Manfredi, 513, 8-9.
- 1405 novembre 26 Giunge notizia a Bologna che i Veneziani hanno preso Padova, 513, 10-13; 515, 36-38.
- 1406 gennaio 15 † in prigione a Venezia di Francesco Novello da Carrara, 516, 6-7; v. 1406 gennaio 20.
- 1406 gennaio 16 Grandissima nevicata a Bologna e nel contado, 515, 39-516, 9; v. 1406 febbraio 6.
- 1406 gennaio 20 † di Francesco Novello da Carrara in prigione a Venezia, 516, 10-14; v. 1406 gennaio 15.
- 1406 gennaio 21 Francesco III da Carrara figlio di Francesco Novello è strangolato in carcere a Venezia, 516, 14-19.
- 1406 gennaio 27 Il Card. Cossa va a Faenza per devastare il contado di Forlì, 516, 30-34.
- 1406 febbraio 6 Grandissima nevicata a Bologna e nel contado, 515, 8-9; v. 1406 gennaio 16.
- 1406 marzo 11 Il Card. Cossa ritorna a Bologna dopo aver mandato Rizzardo Pepoli a danneggiare il contado di Forlì, 516, 33-34.
- 1406 aprile 14 Giunge a Bologna la notizia che il pp. ha ripreso la signoria di Roma e ha fatto pace con Ladislao di Napoli, 517, 4-8; v. 1406 settembre 12.
- 1406 aprile 22 Il Card. Cossa fa assediare Forli, 516, 34-36.
- 1406 maggio 29 Forlì si dà alla Chiesa e proclama suo signore il Card. Cossa, 516, 36-38.
- [1406 giugno 14 † d. Vescovo di Bologna Bartolomeo Raimondi, 517, 9-11]; v. 1406 giugno 16.
- 1406 giugno 16 Eclissi di sole, 517, 2-3; † d. vescovo di Bologna Bartolomeo Raimondi, 9-11, 2-3; [v. 1406 giugno 14].
- 1406 giugno 17 Funerali d. Vescovo di Bologna Bartolomeo Raimondi, 517, 11.

- 1406 giugno 27 Il Vesc. di Forll con quattro cittadini va in ambascieria a Bologna, 517, 13-17.
- 1406 luglio 1 Il Vesc. di Forli riparte da Bologna, 517, 16-17.
- 1406 luglio 3 Il card. Cossa manda Rolando Campofregoso come suo luogotenente e Giovanni Ghisleri come podestà a Forll, 517, 18-23.
- 1406 luglio 17 Il Card. Cossa imprigiona a tradimento Carlo Cavalcabò signore di Cremona con molti d. suoi e li uccide, 517, 24-39.
- 1406 luglio 20 Il Card. Cossa fa riunire a Bologna il Consiglio d. Quattrocento, 517, 44-518, 4,
- 1406 luglio 22 † di Galeazzo Cavalieri podestà di Firenze, 518, 5-6.
- 1406 agosto 9 Si scopre a Bologna una congiura contro il card. Cossa, 515, 39-516, 10; [v. 1406 ago-
- [1406 agosto 13 Si scopre a Bologna una congiura contro il Card. Cossa, 518, 7-10]; v. 1406 ago-
- 1406 agosto 18 Sono presi alcuni d. congiurati contro il card. Cossa, 518, 14-17.
- 1406 agosto 25 Sono impiccati alcuni d. congiurati contro il Card. Cossa, 516, 11-12; 518, 18.
- 1406 settembre 4 È decapitato Giacomo Borghesan, congiurato contro il card. Cossa, 518, 27-30; v. 1406 settembre 9.
- 1406 settembre 9 È decapitato Giacomo Borghesan congiurato contro il card. Cossa, 516, 12-14; v. 1406 settembre 4; e anche altri congiurati, 518, 31-38.
- 1406 settembre 11 Sono decapitati alcuni d. congiurati contro il card. Cossa, 516, 14-16.
- 1406 settembre 12 Si festeggia a Bologna la pace tra il pp. e Ladislao di Napoli, 518, 39-41; v. 1406 aprile 14; molti Bolognesi vanno in esilio per aver partecipato alla congiura contro il card. Cossa, 42-519, 13.
- 1406 settembre 28 Si pronuncia la condanna contro Don Giovanni da San Benetto come congiurato contro il card. Cossa, 519, 25-30.
- 1406 ottobre 4 Nicolò III d'Este fa cavaliere il fratello di Carlo Cancellieri, 519, 31-34.
- 1406 ottobre 8 Giovanni Gambacorti vende Pisa ai Fiorentini, 519, 35-46.
- 1406 ottobre 17 Giunge notizia a Bologna che i Fiorentini hanno la signoria di Pisa, 516, 20-23.
- 1406 novembre 6 † d. pp. Innocenzo VII, pare fatto avvelenare dal card. Cossa, 516, 24-26; 520,
- 1406 novembre 8 È arsa viva a Bologna Bartolomea fantesca d. Oretti per tradimento, 520, 2-6.
- 1406 novembre 10 Giunge a Bologna la notizia d. † pp. Innocenzo VII e perciò il card. Cossa parte subito verso Roma, 516, 24-27; 520,7-9.
- 1406 novembre 26 Il card. Cossa torna a Bologna perchè i Fiorentini gli interdicono il passaggio verso Roma, 520, 41-43.
- 1406 novembre 30 Elezione d. pp. Gregorio XII, 520, 2-4; 521, 7; [ v. 1406 dicembre 12].
- [1406 dicembre 12 Elezione d. pp. Gregorio XII, 516, 28-30]; v. 1406 novembre 30.
- [1407 gennaio † di Francesco I Gonzaga, 521, 11-17]; 1408 agosto 16 Il card. Cossa va a Pisa al concilio, v. 1407 marzo 6.

- 1407 gennaio 4 Il card. Cossa fa decapitare Giovanni beccaio, 521, 21-23.
- 1407 gennaio 6 Si bandisce una giostra a Bologna 521, 24-28.
- 1407 gennaio 8 Partono da Bologna gli ambascia tori diretti a Roma, 521, 29-36.
- 1407 gennaio 21 Si tiene un consiglio a Bologna per comporre lo scisma, 522, 7-12.
- 1407 febbraio Giacomo dal Verme con Ottobon Terzo va contro Facino Cane che tiranneggiava Pavia in nome d. Visconti, 522, 43-21.
- 1407 marzo 6 † di Francesco I Gonzaga, 521, 6; iv. 1407 gennaio!
- 1407 marzo 7 È decapitato Giovanni da Castelfranco per i suoi rapporti coi Gozzadini, 522, 22-26
- 1407 marzo 9 Il card. Cossa manda ambasciatori all'antipp per indurlo a comporre lo seisma, 522, 27-30.
- 1407 maggio Carlo Malatesti è chiamato a Milano come intermediario fra i partiti, 522, 35-40; alcuni ribelli perugini prendono il castello di Rocca Contrada, 41-523, 3.
- 1407 maggio 6 Gli ambasciatori mandati all'antipp. tornano a Bologna, 522, 33-34.
- 1407 giugno 6 I Colonnesi espulsi da Roma tentano un colpo di mano contro la città, ma sono respinti da Paolo Orsini e alcuni di loro catturati, 523, 9-17.
- 1407 luglio 8 Il Card. Cossa parte contro Forlì, 512. 10-14; 523, 3; [v. 1407 lugho 18].
- 1407 luglio 16 Si fanno a Bologna grandi feste al card. Cossa per la presa di Forli, 521, 21-25; 523, 44-524, 12.
- [1407 luglio 18 Il Card. Cossa stringe un accordo con Giovanni Lardiano da Forll per avere questa città, 523, 23-28]; v. 1407 luglio 8.
- 1407 luglio 20 I Forlivesi vanno a Bologna per le feste al card. Cossa dopo la presa di Forlì, 524, 13-19.
- 1407 luglio 26 È impiccato Zaccarone Doretto, 524, 20-24
- 1407 luglio 29 † a Ferrara Giovanni Gozzadini, 524, 25-28.
- 1407 dicembre Ottobon Terzo saccheggia Piacenza, 524, 45-525, 8.
- 1408 febbraio Carlo Malatesti dà una nipote in sposa a Giovanni Maria Visconti, 525, 14-19.
- 1408 aprile 23 Ladislao di Napoli vince le milizie d. pp. a Ostia e per tradimento di Paolo Orsini prende Roma, 525, 26-37.
- 1408 aprile 24 Ladislao di Napoli prende Roma, 525,
- 1408 giugno 6 Il card. Cossa pubblica la lega stretta coi Fiorentini contro Ladislao di Napoli, 526, 19-22; Malatesta III Malatesti passa per il Ferrarese diretto a Milano, 22-27.
- 1408 giugno 26 Il card. Cossa fa abbattere a Bologna gli stemmi di pp. Gregorio XII, 526, 28-30.
- 1408 giugno 28 Il Card. Cossa manda ai Fiorentini milizie contro Ladislao di Napoli, 526, 30-33.
- 1408 agosto 12 Il card. Cossa va a Pisa per il concilio, 526, 33-34; v. 1408 agosto 16.
- 525, 9-13; v. 1408 agosto 12.

- 1408 settembre Il pp. Gregorio XII crea alcuni nuovi cardinali, 526, 40-42; Lacino Cane prende Novara e la saccheggia, 42-44.
- 1408 settembre 2 Il card. Cossa torna a Bologna da Pisa, 525, 13-14.
- 1408 ottobre Il pp. Gregorio XII va da Siena a Lucca, 525, 9-13.
- 1408 ottobre 4 Il Conte Lodovico da Barbiano prende Castel Bolognese a Manfredo da Barbiano, 525, 15-22; il Card. si accorda con Ludovico da Zagonara per avere Castel Bolognese, 526, 45-527, 10.
- 1408 ottobre 5 Il card. Cossa ottiene Castel Bolognese, 525, 23-26.
- 1408 ottobre 7 Il card. Cossa prende Tossignano, 525, 28-30.
- 1408 dicembre È fatto decapitare a Genova, Gabriele Visconti, 527, 13-16.
- 1409 gennaio Alberico da Barbiano va ad Urbino con milizie di Ladislao di Napoli, 527, 17-20.
- 1409 febbraio Giovanni Maria Visconti si accorda con Facino Cane e caccia dal governo il suocero Carlo Malatesta, 527, 43-528, 4.
- 1409 febbraio 8 La gente di Pandolfo Malatesti va a Brescia contro quella di Ottobon Terzo, 528, 5-9.
- 1409 febbraio 10 Lambertino da Canedolo uccide la moglie adultera, 528, 10-17.
- 1409 febbraio 14 Giunge a Bologna Pandolfo III Malatesti per comporre il dissidio tra il fratello Carlo e il card. Cossa, 528, 18-21.
- 1409 febbraio 22 Nicolò III d'Este e Pandolfo III Malatesti vanno a Bologna a trattare col card. Cossa contro Ottobon Terzo, 528, 40-44.
- 1409 marzo 12 Facino Cane domanda somme esorbitanti per sè e per Ottobon Terzo al Duca di Milano per servirlo, 529, 22-27.
- 1409 marzo 25 Gli ambasciatori di Francia per la risoluzione d. scisma vanno a Bologna, 530, 5-8.
- 1409 marzo 27 Malatesta da Pesaro va a Bologna come capitano d. milizie, 529, 37-40.
- 1409 marzo 28 Il card. di Mileto e quello di Bari vanno a Pisa per il concilio, 529, 45-530, 5.
- 1409 aprile 12 Il re Ladislao si accampa nel territorio di Siena, 530, 13-16.
- 1409 aprile 16 Il card. Cossa manda Galeotto Malatesti contro Ladislao a Firenze, 530, 17-20.
- 1409 aprile 20 Facino Cane e Pandolfo III Malatesti si accordano contro il Bucicault e gli altri Francesi, 530, 22-29.
- 1409 aprile 24 Carlo Malatesti torna da Pisa dove ha riferito al concilio le proposte d. pp. Gregorio XII, 530, 30-40.
- 1409 maggio 3 Ladislao di Napoli assedia Arezzo, 530, 41-46.
- **1409 maggio 7** Il card. Cossa va ad assediare Barbiano, 527, 17-20, 531, 3-7.
- 1409 maggio 16 Il card. Cossa ottiene Barbiano, 531, 7-9; v. 1409 maggio 17.
- 1409 maggio 17 Il card. Cossa ottiene Barbiano, 527, 20-21; v. 1409 maggio 16; prende anche Cotignola, 531, 9; v. 1409 maggio 18; il pp. Gregorio XII parte da Rimini fingendo di an-

- dare in Friuli, 15-18; Ottobon Terzo è ucciso a Rubnera, 24-41.
- 1409 maggio 18 Il card. Cossa ottiene Cotignola e Solarolo, 527, 22-23; 531, 10.
- 1409 giugno 9 Il card. Cossa va a Pisa per l'elezione d. nuovo pp., 527, 25-26; v. 1409 giugno 10.
- 1409 giugno 10 Il card. Cossa va a Pisa per l'elezione d. nuovo pp., 531, 47-532, 3; v. 1409 giugno o.
- 1409 giugno 17 Elezione d. pp. Alessandro V, 532, 7-9; [v. 1409 giugno 26].
- [1409 giugno 26 Elezione d. pp. Alessandro V, 527, 28-34, 37-38; 532, 3-15]; v. 1409 giugno 17.
- 1409 luglio 7 Incoronazione d. nuovo pp. Alessandro V, 527, 33-34.
- 1409 settembre 25 Il card. Cossa, Nicolò III d'Este, Pandolfo III Malatesti ecc. si uniscono a Cesena per far lega contro Ottobon Terzo, per lo scisma ecc., 528, 49-529, 7.
- 1410 gennaio 3 Giunge notizia a Bologna che Paolo Orsini ha ritolto Roma al Re Ladislao in nome d. Chiesa, 532, 21-24.
- 1410 gennaio 6 Il pp. Alessandro V giunge presso Bologna ai Crociali, 532, 25-28.
- 1410 gennaio 12 pp. Alessandro V entra solennemente in Bologna, 532, 26-35, 29-533, 9; 532, 36-533, 36; Giorgio Ordelaffi prende Forli alla Chiesa, 533, 25-28; v. 1410 gennaio 19.
- 1410 gennaio 19 Giorgio Ordelaffi prende Forll alla Chiesa, 533, 26-28; v. 1410 gennaio 12.
- 1410 febbraio 2 Il pp. Alessandro V celebra la prima Messa papale a Bologna, 534, 26-28.
- **1410 aprile 8** Il Card. Cossa va ad assediare Forll, 533, 28-30; 534, 29-30.
- 1410 maggio 3 † d. pp. Alessandro V a Bologna, 533, 31-33; 534, 33-535, 3; 536, 39-40.
- 1410 maggio 13 Si riunisce a Bologna il conclave per l'elezione d. nuovo pp., 535, 10-20.
- 1410 maggio 14 Il Card. Baldassare Cossa è eletto pp. a Bologna, 534, 5-11; 535, 21-29; 536, 42-537, 38.
- 1410 maggio 25 Pp. Giovanni XXIII è consacrato in S. Petronio di Bologna, 534, 9-11; 535, 25-29.
- 1410 giugno 6 Luigi II d'Angiò è accolto a Bologna con grandi onori, 534, 14-16; 536, 4-8.
- 1410 giugno 9 La Chiesa perde Riolo, 536, 9-12.
- 1410 giugno 18 Giangaleazzo Manfredi toglie Faenza alla Chiesa, 534, 17-18; 536, 13-17.
- 1410 giugno 22 Il card. Cossa fa abbattere e bruciare Barbiano, 527, 23-24.
- 1410 giugno 23 Luigi II d'Angiò va a Firenze, 536, 18-21.
- 1410 agosto 1 Faenza stringe accordi col pp., 536, 22-23.
- 1410 agosto 31 Il pp. Giovanni XXIII va a S. Michele in Bosco, 536, 24-25.
- 1410 settembre 14 Il pp. Giovanni XXIII va a Castel S. Pietro, 536, 26-27.
- 1410 ottobre 8 † a Bologna il card. di Ravenna, 536,
- 1410 dicembre 23 Il pp. Giovanni XXIII torna a Bologna dopo il suo giro nel contado, 536, 37-537, 6.

- 1411 gennaio 6 Luigi II d'Angiò torna a Bologna, 537,
- 1411 febbraio 5 † a Bologna il card. di Mileto, 537,
- 1411 febbraio 28 Pp. Giovanni XXIII dà la rosa a Luigi II d'Angiò, a Bologna, 537, 15-8 1.
- [1411 febbraio 30], v. 1411 febbraio 28.
- 1411 marzo 31 Il pp. Giovanni XXIII parte per Roma, 537, 19-24.
- 1411 maggio 12 I Bolognesi si ribellano alla Chiesa, cacciano il legato d. pp. e si reggono a popolo, 537, 7-30, 25-538, 28; 537, 40-538, 40.
- 1411 maggio 16 I Bolognesi mandano milizie contro San Giovanni in Persiceto, 539, 38-39.
- 1411 maggio 24 Si creano a Bologna i nuovi confalonieri, 539, 9-12.
- 1411 maggio 30 Carlo Malatesti va a San Giovanni in Persiceto, 537, 31-34; 539, 13-15.
- 1411 giugno 10 Guido Torelli si mette al soldo d. Bolognesi, 537, 35-37.
- 1411 giugno 11 I Bolognesi vanno ad assediare San Giovanni in Persiceto, 537, 37-538, 4, 32-35,
- 1411 giugno 21 I Bolognesi fanno tregua con Carlo Malatesti a S. Giovanni in Persiceto, 538, 8-9; v. 1411 giugno 25.
- 1411 giugno 25 I Bolognesi fanno pace con Carlo Malatesti a San Giovanni in Persiceto, 538, 9-10; v. 1411 giugno 21.
- 1412 marzo 7 Si scopre a Bologna una congiura che si propone di abbattere il governo, 539, 22-29; v. 1412 marzo 12.
- 1412 marzo 9 Sono decapitati a Bologna Allegretto Lambertini e Bartolomeo da Muglio, 539, 30-33; v. 1412 maggio 14.
- 1412 marzo 12 Si scopre a Bologna una congiura per abbattere il governo, 539, 22-31; v. 1412 mar-
- 1412 marzo 15 È decapitato a Bologna Ponaro Fantuzzi, 539, 33-34; v. 1412 maggio 15.
- 1412 maggio 14 È decapitato a Bologna Allegretto Lambertini, 539, 32-34; v. 1412 marzo 9.
- 1412 maggio 15 È decapitato a Bologna Ponaro Fantuzzi, 539, 34-540, 2; v. 1412 marzo 15.
- 1412 maggio 16 † in prigione a Bologna Giovanni da San Giorgio, 540, 2-3; i Bolognesi mandano truppe ad assediare San Giovanni in Persiceto, 4-6, 2-7.
- 1412 luglio 12 I Bolognesi tornano in città dopo il vano assalto a S. Giovanni in Persiceto, 540, 18-19; v. 1412 luglio 22.
- 1412 luglio 22 Le milizie bolognesi tornano a Bologna dopo il vano assalto a S. Giovanni in Persiceto, 540, 15-16; v. 1412 luglio 12.
- 1412 agosto 25-26 Alcuni nobili bolognesi strappano il potere al popolo, 540, 20-31, 20-33, 34-37.
- 1412 settembre 1 Menicuzzo dall'Aquila va a Bologna con milizie d. pp. Giovanni XXIII, 540, 32-33; 542, 2-4.
- 1412 settembre 8 Vanno a Bologna alcune milizie di Paolo Orsini per il pp. Giovanni XXIII, 541, 2-3; 542, 5-6.
- vanno da Lugo a Bologna, 541, 3-5; 542, 7-9.

- 1412 settembre 22 I nobili danno Bologna al rappre sentante d. pp. Giovanni XXIII, 540, 38, 6-14; 512, 10 21.
- 1412 ottobre 18 San Giovanni in Persiceto si arrende alle genti d. Chiesa, 541, 15-18, 39-41; 542, 40-
- 1412 ottobre 24 L'abate di San Procolo è rescovo di Bologna, 513, 2-4; v. 1412 novembre 6.
- 1412 ottobre 27 Alvise da Prato ottiene anche il castello di S. Giovanni in Persiceto, 541, 21-22;
- 1412 ottobre 30 Entra in Bologna il nuovo legato d pp. card. Fieschi, 541, 24-32; 542, 44-543. 41,
- 1412 novembre 6 È fatto vescovo di Bologna l'abate di S. Procolo, 543, 28-30; v. 1412 ottobre 24
- 1412 novembre 8 Un'ambasceria bolognese parte per Roma, 543, 34-35; v. 1412 novembre 11.
- 1412 novembre 11 Un'ambasceria bolognese parte per Roma, 543, 7-9; v. 1412 novembre 8.
- 1412 dicembre 12 Tornano da Roma due ambasciatori bolognesi, 544, 8-11; v. 1412 dicembre 22
- 1412 dicembre 22 Tornano da Roma due ambasciatori bolognesi, 544, 3-4; v. 1412 dicembre 12.
- 1413 gennaio 13 Lorenzo dei Cospi torna a Bologna da Roma, 544, 12-13.
- 1413 gennaio 30 Sono decapitati come sospetti di accordi con i Malatesti alcuni Bolognesi, 544. 14-24, 12-20.
- 1413 aprile 5 Il legato d. pp. a Bologna fa imprigionare alcuni cittadini, 544, 24-33; 545, 2-11; v. 1413 aprile 18.
- 1413 aprile 9 Le milizie d. pp. vanno ad assediare Faenza, 544, 25-27; v. 1413 aprile 18.
- 1413 aprile 18 Le milizie d. papa vanno ad assediare Faenza, 544, 21-23; v. 1413 aprile 9; il legato d. pp. fa imprigionare alcuni Bolognesi a Bologna e il pp. ne imprigiona altri a Roma, 24-36; v. 1413 aprile 5.
- 1413 maggio 3 Sono imprigionati dal legato d. pp. alcuni d. Guidotti, 545, 12-15.
- 1413 maggio 5 Tornano a Bologna da Roma gli ambasciatori, 544, 28-36.
- 1413 giugno 8 Ladislao di Napoli prende Roma al pp. Giovanni XXIII, 545, 2-9, 16-21
- 1413 giugno 12 Giunge a Bologna la notizia che Ladislao di Napoli ha preso Roma a Giovanni XXII, 545, 2-7, 16-18.
- 1413 luglio 23 Si incendia la torre d. Asinelli, 544, 39-40; 545, 11-23, 22-32.
- 1413 agosto 2 E decapitato a Bologna Nicolò Guidotti, 544, 20-22, 25-27.
- 1413 agosto 4 Sono arrestati parecchi Bolognesi per sospetto che tentassero un colpo di stato, 545, 33-546, 7; v. 1413 agosto 5.
- 1413 agosto 5 Sono arrestati parecchi Bolognesi sospettati di tentare un colpo di stato, 545, 24-32; v. 1413 agosto 4.
- 1413 agosto 8 Sono decapitati alcuni d. arrestati, 545, 33-35; 546, 8-15.
- 1413 agosto 9 Sono decapitati altri d. arrestati, 545, 35-37; 546, 15-16.
- 1412 settembre 13 Milizie di pp. Giovanni XXIII 1413 agosto 15 Sono mandati a confino altri Bolognesi, 546, 2-13, 17-23.

- 1413 settembre 12 Si ordina a Bologna che tutti rientrino nei loro castelli per timore d. Malatesti, 546, 24-27.
- 1413 settembre 13 I Malatesti fanno una scorreria sul territorio bolognese, 546, 15-25; v. 1413 settembre 16.
- 1413 settembre 16 I Malatesti fanno una scorreria sul territorio bolognese, 546, 28-36; v. 1413 settembre 13.
- 1413 settembre 26 I Malatesti lasciano il contado bolognese, 546, 36-37; v. 1413 settembre 27.
- 1413 settembre 27 I Malatesti lasciano il contado bolognese, 546, 26-28; v. 1413 settembre 26.
- 1413 novembre 12 pp. Giovanni XXIII fuggito da Roma giunge a Bologna, 546, 36-547, 6, 8-18.
- 1413 novembre 13 pp. Giovanni XXIII fa cardinale Giacomo Ossolani, 547, 19-23; v. 1413 novembre 18; tornano a Bologna gli ambasciatori mandati al pp., 24-31.
- 1413 novembre 18 Il pp. Giovanni XXIII fa cardinale Giacomo Ossolani, 547, 7-10; v. 1413 novembre 13.
- 1413 novembre 25 pp. Giovanni XXIII parte da Bologna diretto a Lodi per finire lo scisma, 547, 10-20, 33-43.
- 1413 dicembre 13 Si scopre a Bologna una congiura contro la Chiesa, 547, 21-30; 548, 6-15.
- 1413 dicembre 18 È decapitato Guoro congiurato contro la Chiesa, 547, 30-32, 16-17.
- 1414 gennaio 5 Scoppia una sommossa contro la Chiesa a Castel S. Pietro, 548, 22-26.
- 1414 gennaio 27 † di Alvise da Prato a S. Giovanni in Persiceto, 548, 27-29.
- 1414 febbraio 26 Pp. Giovanni XXIII torna da Lodi a Bologna, 548, 22-27, 39-549, 5.
- 1414 febbraio 28 Pp. Giovanni XXIII dà la rosa d'oro al Signore di Imola, 548, 30-34.
- 1414 marzo 8 pp. Giovanni XXIII fa riedificare il castello di Porta Galliera, 549, 5-12; v. 1414 marzo 9.
- 1414 marzo 9 Pp. Giovanni XXIII fa riedificare il castello di Porta Galliera, 548, 28-34; v. 1414 marzo 8.
- 1414 agosto 13 Pp. Giovanni XXIII dà Medicina a Braccio da Montone per danari, 549, 13-14
- **1414 ottobre 1** Il pp. Giovanni XXIII parte per Costanza, 548, 36-41; 549, 18-20.
- 1414 ottobre 30 Il card. Isolani entra in Roma come legato d. pp., 550, 12-17; 551, 9-13.
- 1415 marzo 14 Pp. Giovanni XXIII fugge da Costanza, 551, 14-17.
- 1415 marzo 29 Giunge a Bologna la notizia che pp. Giovanni XXIII è fuggito da Costanza, 551, 14-16, 14-17.
- 1415 novembre 7 Cento è presa alla Chiesa da Braccio da Montone, 551, 17-23.
- 1416 gennaio 5 I Bolognesi cacciano il governatore per la Chiesa e istituiscono un governo cittadino, 551, 24-552, 15; 551, 24-552, 13; 551, 37-552, 35.
- 1416 gennaio 10 Braccio da Montone tenta di riprendere Bologna per la Chiesa senza riuscirvi, 552, 36-44, 18-553, 6, 2-23.
- 1416 gennaio 16 Sono eletti sedici conservatori d. Stato, 557, 11-29.

- 1416 marzo 1 Sono assegnati i gonfaloni a Bologna, 557, 30.
- 1416 marzo 8 Sono banditi alcuni cittadini, 557, 31-558, 5.
- 1416 aprile 2 Alcuni fuorusciti fanno ribellare Cento ai Bolognesi, 558, 2-12.
- 1416 aprile 5 Bisetto consegna ai Bolognesi il Castello di Porta Galliera, 557, 27-34, 40-558, 35, 13-21.
- 1416 aprile 6 Braccio da Montone lascia Castel S. Piero diretto in Romagna, 558, 2-5.
- 1416 aprile 8 Braccio da Montone restituisce ai Bolognesi i loro castelli, 558, 7-14, 22-27, 36-38.
- 1416 aprile 20 Si fa una giostra per festeggiare la consegna d. castelli da parte di Braccio da Montone, 558, 15-18, 28-30, 38-39.
- 1416 aprile 24 Marino da Napoli rende Cento ai Bolognesi, 558, 19-24, 40-41, 31-559, 3.
- 1417 gennaio 3 † a Bologna il vescovo Giovanni, 559, 4-7; v. 1417 gennaio 4.
- 1417 gennaio 4 † a Bologna il vescovo Giovanni, 559, 4-6, 9-10, 34; v. 1417 gennaio 3; elezione d. nuovo vescovo, 7-11, 11-14, 35-36.
- 1417 giugno 8 I Bolognesi mandano milizie a S. Giovanni in Persiceto, 559, 31-560, 5, 6-11, 36-38.
- 1417 giugno 20 Le milizie bolognesi danno l'assalto al castello di S. Giovanni in Persiceto, 560, 6-7, 11-12, 38; vi entrano, 7-8, 38-561, 39; v. 1417 luglio 3.
- 1417 luglio 3 Le milizie bolognesi entrano nel castello di S. Giovanni in Persiceto, 560, 12-13; v. 1417 giugno 20.
- 1417 luglio 4 Il nuovo vescovo di Bologna entra in vescovado, 559, 17-19, 20-21, 39-40.
- 1417 luglio 7 Le milizie Bolognesi mandano a Bologna molti cittadini notevoli di S. Giovanni in Persiceto, 560, 18-20.
- 1417 agosto Rodolfo da Carrara, fratello bastardo di Francesco Novello fugge di prigione da Venezia ma è ripreso, 516, 23-29.
- 1417 novembre 11 Giunge a Bologna la notizia che è stato eletto a Costanza pp. Martino V, 560, 7-8; v. 1417 novembre 18 e 27; sua elezione secondo la cronaca B, 26-28.
- 1417 novembre 18 Giunge a Bologna la notizia che è stato eletto a Costanza pp. Martino V, 560, 21-27; v. 1417 novembre 11 e 27.
- 1417 novembre 27 Giunge a Bologna la notizia d. elezione d. pp. Martino V, 560, 28-29; v. 1417 novembre 11 e 18.
- 1418 gennaio 26 I Bolognesi inviano ambasciatori al pp. Martino V a Mantova, 561, 2-3.
- 1419 gennaio 26 I Bentivogli tentano un colpo di stato a Bologna, 561, 19-23; v. 1420 gennaio 26.
- 1419 gennaio 28 Fioriano Mezzovillani rimane ucciso nella lotta tra Bentivogli e Canedolo, 562, 29-34; v. 1420 gennaio 28.
- 1419 gennaio 29 Sono mandati a confino Battista e Baldassare da Canedolo, 562, 34-38; v. 1420 gennaio 29.
- 1420 gennaio 26 I Bentivogli tentano di afferrare il potere a Bologna, 562, 42-563, 6; 562, 43-563, 42; v. 1419 gennaio 26.

- 1420 gennaio 28 Fioriano Mezzovillani è ucciso nella lotta tra Canedolo e Bentivogli, 564, 9-13; v. 1419 gennaio 28, 29.
- 1420 gennaio 29 Sono mandati a confino Battista e Baldassare da Canedolo, 564, 13-16; v. 1419 gennaio 29.
- 1420 febbraio 28 Giunge a Bologna una ambasceria d. pp. Martino V a chiedere la consegna d. città, 562, 39-563, 31; 564, 20-565, 15
- 1420 febbraio 29 Giungono a Bologna ambascierie d. Signori di Romagna a chiedere che i Bolognesi si sottomettano al pp., 563, 32-564, 7; 565, 16-32.
- 1420 marzo 3 I Bolognesi radunano il Consiglio per rispondere agli ambasciatori d. pp. che non vogliono sottomettersi, 566, 2-17; [v. 1420 maggio 3].
- 1420 marzo 6 I Bolognesi mandano una ambasceria al pp. per chiedere che non s'impadronisca di Bologna, 565, 14-19; 567, 2-10.
- 1420 marzo 23 Gli ambasciatori mandati al pp. tornano a Bologna, 567, 15-17.
- [1420 maggio 3 I Bolognesi radunano il Consiglio per rispondere agli ambasciatori d. pp. che non vogliono sottomettersi, 564, 16-32]; v. 1420 marzo 3.
- 1420 luglio 21 Entra in Bologna un cardinale ad assumere la signoria d. città in nome d. pp., 566, 20-22; 568, 9-11.
- 1420 agosto 25 Entra in Bologna il nuovo legato d. pp. Alfonso di Sant'Eustachio, 566, 22-30; 568, 12-18.
- 1422 luglio 18 Capita a Bologna una schiera di zingari che vi si trattengono rubando per parecchio tempo, 568, 20 sgg.

- 1423 giugno 3 Il levato d. pp. prende Castel Bolognese ad Antonio Bentivopho, 570, 7-36, 11-40
- 1423 agosto 16 Il nuovo legato di ppi cardi Gabriele Condulmer entra in Bologna, 571, 20-21, 20-22
- **1423 agosto 22** Il card, legato di S. Eustacchio va a Siena, 571, 21-24, 22-24
- 1423 dicembre 1 È decapitato a Bologna Francesco di Sicilia esecutore di giustizia, 571, 40-572, 19, 2-30.
- 1424 febbraio 1 Ludovico d'Alidosi Signore d'Imola è preso a tradimento da un sicario d' Duca di Milano, 572, 32-573, 17; 572, 32-573, 18
- 1420 giugno 7 Entra in Bologna il nuovo legato Arciv. Lodovico, 573, 18-23, 19-24.
- 1424 giugno 9 Il nuovo legato espone le richieste d. pp. e riceve il giuramento d. cittadini, 573, 42-574, 9; 573, 24-574, 9.
- 1424 giugno 11 Il nuovo legato fa cavaliere Marco da Canedolo, 574, 10-13; giunge a Bologna la notizia che la gente d. pp. ha vinto e ucciso sotto Aquila Braccio da Montone, 14 sgg
- 1424 luglio 28 La gente di Filippo Maria Visconti vince Carlo I Malatesta e le milizie fiorentine in Romagna, 575, 4-9; 10-13.
- 1425 maggio 21 Nicolò III d'Este fa decapitare la moglie Parisina Malatesta e il figlio Ugo per adulterio e Aldobrandino Rangoni per complicità, 576, 15-26, 15-29.
- 1425 settembre 15 S'incendia il palazzo comunale a Bologna, 576, 27-33, 30-36.
- 1425 novembre 26 Si cominciano a ricostruire in muratura le parti d. palazzo comunale distrutte dall'incendio, 576, 34-37, 37-41.

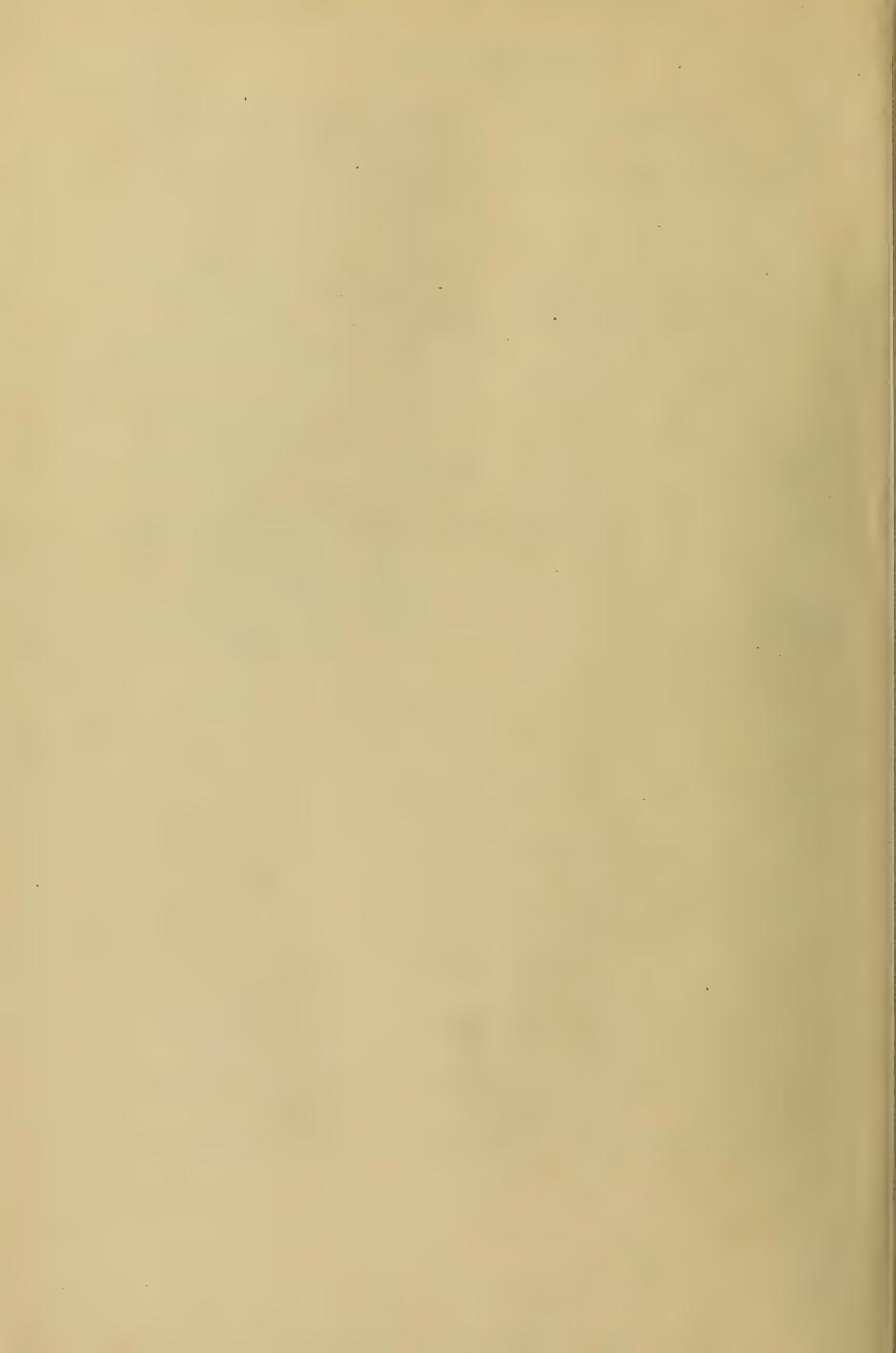

## INDICE GENERALE

| CORI OS CIIRONICOR | O IVI | DOM | OIVI | FINOT | OWI - | · VO | LUM. | E III | ٠ | •   |  |  |  | pag. |    |
|--------------------|-------|-----|------|-------|-------|------|------|-------|---|-----|--|--|--|------|----|
| INDICI:            |       |     |      |       |       |      |      |       |   |     |  |  |  |      |    |
| Indice alfabetico. |       |     |      |       | •     |      |      | •     |   | _ 1 |  |  |  | 19   | 57 |
| Indice cronologico |       |     |      |       |       |      |      |       |   |     |  |  |  |      |    |

Cominciato a stampare nel mese di luglio dell'anno 1916 Finito di stampare nel mese di aprile dell'anno 1939

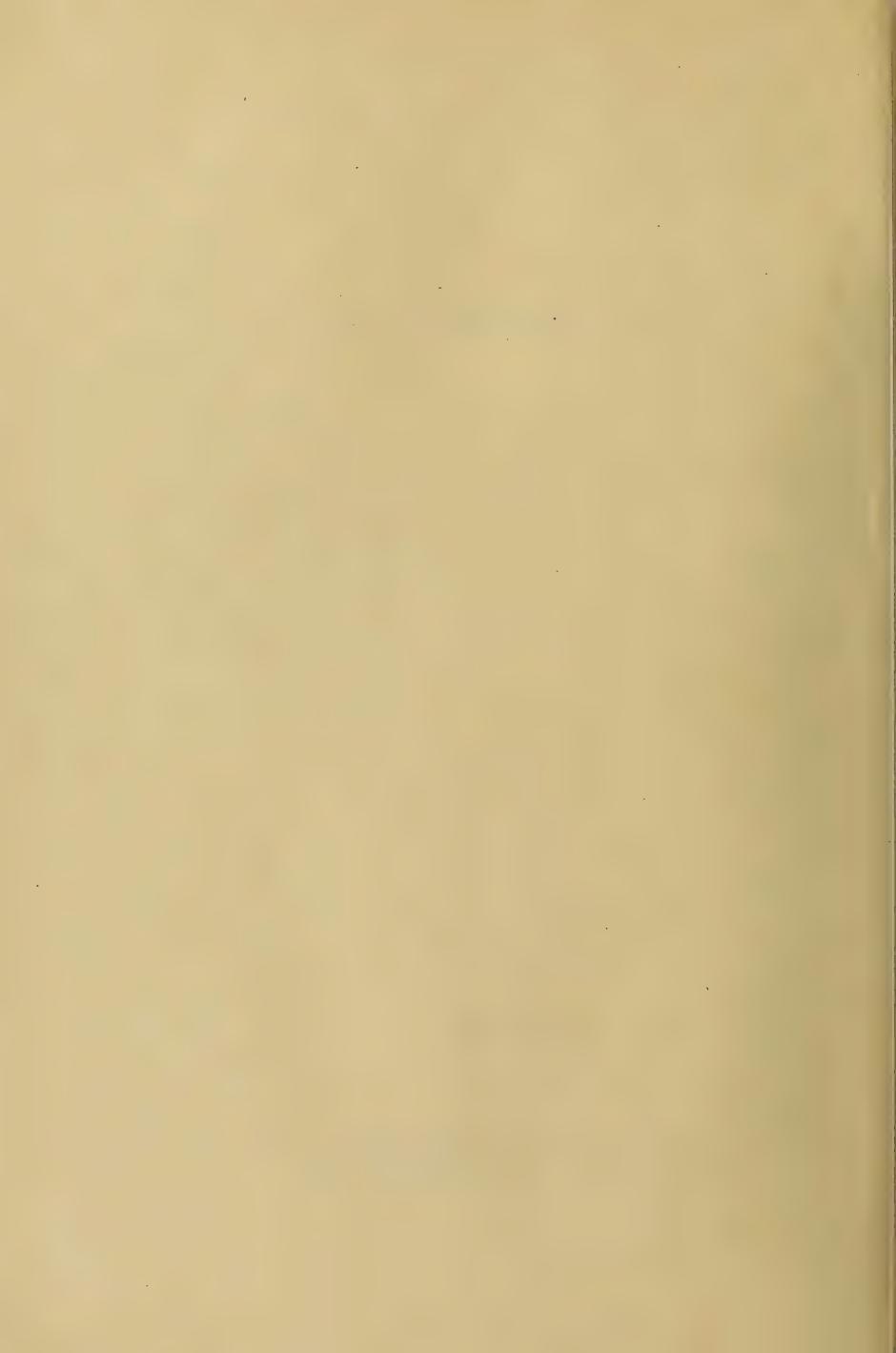









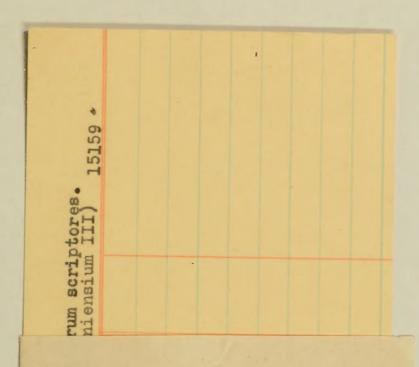

PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES

59 QUEEN'S PARK CRESCENT
TORONTO—5, CANADA

• 15159

